



# OPERE

Ð

BENVENUTO CELLINI

VOLUME IN

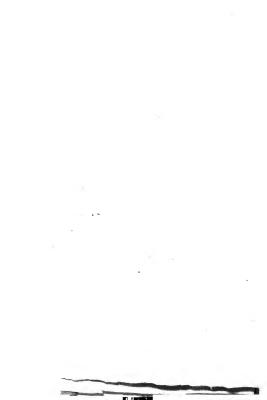





Ratua Ci Lerseo in Firenze

## VITA

DI

### BENVENUTO CELLINI

OREFICE E SCULTORE FIORENTINO

DA LUI MEDESIMO SCRITTA,

Nella quale si leggono molte importanti notizie appartenenti alle Arti ed alla Storia del secolo xvi.

Ora per la prima volta ridotta a buona lezione ed accompagnata con note

GIO. PALAMEDE CARPANI.

VOLUME II.



MILANO

Dalla Società Tipografica DE CLASSICI ITALIANI
Contrada del Cappuccio.
ANNO 1811.



•

#### GLI EDITORI

AGLI ASSOCIATI.

Eccovi finalmente, o cortesi Associati, il secondo volume della Vita di Benvenuto Cellini.

Le pubbliche occupazioni, che tengono continuamente assediato il chiaro Comentatore di quest'opera, non meno che il metodo accurato e laboriosissimo, ch' egil ha voluto seguire nell' illustraria e nel ridurne ad esatta e chiara lezione il testo troppo spesso scorretto ed oscuro, sono le vere cause, per le quali si frapposero alcuni anni fra la pubblicazione dei due volumi.

Noi però abbiamo ora tutte le ragioni di lusingarci, che questo secondo vi riuscirà grato e dilettevole non meno del primo, che venne da voi accolto con tanto particolar compiaeenza.

Fusi e C.

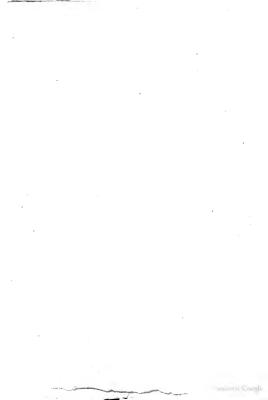

#### SOMMARIO CRONOLOGICO

DI QUESTO SECONDO POLUME.

| Capitolo in lode della prigio-      |    |
|-------------------------------------|----|
| ne facc.                            | f  |
| 53q. In Dicembre Benvenuto sta in   |    |
| casa del Cardinal Ippolito II.      |    |
| da Este, in Roma                    | g  |
| Va a Tagliacezzo a prendervi        | •  |
| Ascanio, suo lavorante              | Q  |
| Attende a finire un bacino, e       | •  |
| comincia un boccaletto d'ar-        |    |
|                                     | 10 |
| gento                               |    |
| da Luigi Alamanni e da Ga-          |    |
| briel Cesano                        | 10 |
| Fa il suggello pontificale al detto |    |
| Cardinale, Arcivescovo di Mi-       |    |
| lana                                |    |
|                                     |    |

| IIIA                                  |     |
|---------------------------------------|-----|
| Ha commissione di fare al mede-       |     |
| simo una ricca saliera, e ga-         |     |
| reggia coll' Alamanni e col Ce-       |     |
| sano intorno all' invenzione di       |     |
| quest opera                           | 12  |
| 1540. Alli 22. Marzo parte da Roma    |     |
| co' suoi lavoranti Paolo di Ro-       |     |
| ma ed Ascanio di Tagliacoz-           |     |
| zo, per andare a servire Fran-        |     |
| cesco L                               | 17  |
| A Monte Rosi si accompagna            |     |
| con Cherubino, maestro di oriuo       |     |
| li, ed essendo raggiunto dalla        |     |
| famiglia del Card. d'Este, schi-      |     |
| va un assalto di alouni suoi          |     |
| nemici                                | 18  |
| Visita a Viterbo due sue cugine       |     |
| Monache, A Comollia monta             |     |
| una cavalla della Posta, ha           |     |
| lite col padrone di essa, ed in-      |     |
| volontariamente lo ammazza.           | 18  |
| Ride assaissimo d'uno sciocco Mi-     |     |
| lanese, che ivi resta ferito con      |     |
| Paolo Romano                          | `22 |
| A Staggia fa medicare i due feriti.   | 2.5 |
| A Firenze è occarezzato dalla         |     |
| sorella e dal cognato: vi sta         |     |
| 4. 4                                  | 26  |
| A Ferrara trova il Card. d'Este,      |     |
| il quale, proseguendo il viaggio      |     |
| per la Francia, lascia il Celli-      |     |
| ni nel suo palazzo di Belfiore.       | 27  |
| Benvenuto sta di mala voglia in       | =1  |
| Thousand and the transfer to Page 111 |     |

|                                                       | 1%        |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Ferrara, lavora il boccale e il                       |           |
| bacino suddetti, gli nuoce l'a-                       |           |
| ria cattiva, e va a caccia di                         |           |
| pagoni<br>Pace tra il Papa e il Duca di               | 27        |
| Pace tra il Papa e il Duca di                         |           |
| Ferrara. Rabbia del l'esoriere                        |           |
| Ducale nel dover pagare molti                         |           |
| danari al Papa                                        | 29        |
| Benvenuto fa al Duca Ercole II.                       |           |
| il ritratto in una medaglia di                        |           |
| pietra nera, con un rovescio                          |           |
| rappresentante la Pace                                | 30        |
| Viene chiamato in Francia api                         |           |
| Card.                                                 | <u>30</u> |
| Crucciasi pel modo del viaggio                        |           |
| con Alberto Bendidio, Agente                          | 31        |
| del sudd.º                                            | 91        |
| Rifiuta lo scarso dono fattogli                       |           |
| dal Duca, e ne ha uno mag-                            | 32        |
| giore                                                 | 34        |
| St accomoda cot Dentudio                              | 94        |
| Gli è mostrato come opera antica                      | 36        |
| un suo vaso                                           | 20        |
| Mostra da Alfonso de Front il                         | 37        |
| boccale e il bacino Parte mal contento de' Ferraresi, | ٠,        |
| e cavalcando coi due lavoranti                        |           |
| e un servo, va pel Monte Ce-                          |           |
| nisio a Lione                                         | 38        |
| Aspetta in Lione i bagagli. Arri-                     | W.55      |
| va a Fontainebleau, ove mo-                           |           |
| stra al Re il bacino e il boc-                        |           |
|                                                       |           |

| cale, e lo ringratia d'averlo                                  |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| tratto dalle carceri di Roma .                                 | 40 |
| Viaggia colla Corte di Francia,                                |    |
| aspettando gli ordini del Re.                                  | 42 |
| In un castello del Delfinato gli                               |    |
| vien proposta dal Card. la prov-                               |    |
| visione di 300. scudi all'anno.                                | 43 |
| Per ciò addirato se ne fugge la-                               |    |
| sciando i suoi lavoranti, e pen-                               |    |
| sa recarsi al Santo Sepolero. Raggiunto e ricondotto alla Cor- | 45 |
| te, gli è fissata, oltre il paga-                              |    |
| mento dell'opere, la provvisio-                                |    |
| ne di 700. scudi, come aveva                                   |    |
| avuto Leonardo da Vinci, ed                                    |    |
| ha commissione dal Re di far-                                  |    |
| gli 12. statue d'argento dell'al-                              |    |
| tezza di 3. braccia                                            | 47 |
| Riceve in dono dal Re 500. scu-                                | Τ/ |
| di, e va a Parigi                                              | 50 |
| Lavora in casa del Cardinale.                                  |    |
| Mostra al Re i modelli in piç-                                 |    |
| colo delle statue di Giove,                                    |    |
| Giunone, Apollo e Vulcano,                                     |    |
| o presentagli i due suoi lavo-                                 |    |
| ranti, ottenendo loro 100. scudi                               |    |
| l'anno, ciascuno                                               | 50 |
| Domanda ed ottiene dal Re per                                  |    |
| sua casa e bottega il Picciol                                  |    |
| Nello, malgrado il Proposto                                    |    |
| * di Parigi                                                    | 51 |
| Si provede d'armi e di servi per                               |    |
| guardarsi dagli insulti del det-                               |    |

|                                                                | Хţ |
|----------------------------------------------------------------|----|
| to Proposto e degli altri gen-                                 |    |
| tiluomini parigini                                             | 53 |
| Gli è concesso dal Re di difen-                                |    |
| dersi colla forza                                              | 54 |
| Resiste alle violenze dei Sigg.                                |    |
| Villerois e Marmagne, che lo                                   |    |
| vogliono scacciar dal Nello .                                  | 55 |
| E dal Re dato in custodia al Vi-                               |    |
| sconte d'Orbec, che lo prove-<br>de di tutto per la sua casa e |    |
|                                                                | 57 |
| officina                                                       | 3/ |
| delle statue di Giove, Vulca-                                  |    |
| no e Marte, ed ha 300. libbre                                  |    |
| d argento per incominciare il                                  |    |
| Giove                                                          | 58 |
| Finiti e dorati il vaso, o bosca.                              |    |
| le, ed il bacino, li porta al                                  |    |
| Cardinale. Questi li dona al                                   |    |
| Re, e n' ha per ciò una ricca                                  |    |
| badia; ma dà nulla al Cellini.                                 | 58 |
| Benvenuto è ammirato da ognu-                                  |    |
| no; ed il Re, Madama d'Es-                                     |    |
| tampes, il Card. Gio. di Lo-                                   |    |
| rena, il Re e la Regina di                                     |    |
| Navarra, e il Delfino e la                                     |    |
| Delfina, con tutta la Corte, lo                                | _  |
| visitano alla sua bottega Gli è consigliato dal Re di non      | 59 |
| Gli è consigliato dal Re di non                                |    |
| affaticarsi troppo                                             | 64 |
| Chiamato dal Re, ha commissio-                                 |    |
| ne di fargli una saliera per<br>accompagnare il bacino e il    |    |
| accompagnare il bacino e il                                    |    |

| boccale; e mostrata al Re quel-     |       |
|-------------------------------------|-------|
| la, che aveva fatta in Roma,        |       |
| di cera, pel Card., gli è ordi-     |       |
| nato di eseguirla d'oro, mal-       |       |
| grado le difficoltà messe in cam-   |       |
| po dal Cardinale                    | 64    |
| Ricevuto l'oro per la detta ope-    | _     |
| ra, nel portarlo a casa viene       |       |
| assaltato, e solo si difende da     |       |
| 4. ladri                            | 67    |
| Comincia la saliera. Prende la-     |       |
| voranti di varie nazioni. I Te-     |       |
| deschi, che meglio lo serviva-      |       |
| no, per la troppa fatica e per      |       |
| l' intemperanza periscono. Co-      |       |
| mincia un vaso d'argento del-       |       |
| l'altezza d'un braccio e mez-       |       |
| zo, con due manichi                 | 71    |
| Vuol gittare di bronzo il modello   |       |
| del suo Giove                       | $7^2$ |
| Non è d'accordo coi Maestri di      |       |
| Parigi intorno al modo di git-      |       |
| tare. Dà loro per contratto il      |       |
| getto del Giove, ed egli gitta      |       |
| a suo modo un busto di Cesa-        |       |
| re, e quello d'una sua concu-       | ٠.    |
| bina, grandi più del naturale.      |       |
| Riesce bene il getto del Celli-     |       |
| ni, e malissimo quello de Fran-     |       |
| cesi                                | 73    |
| 1543. Vien fatto cittadino francese |       |
| insieme con Piero Strozzi, e        |       |
| quindi Signore del castelle del     |       |

| Piccot Netto. St tout to Mitto.    |           |
|------------------------------------|-----------|
| nio le Maçon                       | 76        |
| Gitta di bronzo la base del Gio-   |           |
| ve d'argento, scolpendovi in       |           |
| basso rilievo il Ratto di Ga-      | _         |
| nimede, e Leda col Cigno .         | <u>80</u> |
| Aspettando l'argento per la sta-   |           |
| tua di Giunone, ne prepara la      |           |
| base in bronzo. Mette insieme      |           |
| il Giove, e la saliera. Tira       |           |
| avanti il vaso grande, Finisce     |           |
| le due teste gittate. Fa un vaso   |           |
| d'argento per Mad. d'Estampes,     |           |
| e molte altre operette pel Card.   | _         |
| e per molti Signori italiani .     | 80        |
| È di nuovo visitato dal Re; il     |           |
| quale si dice di lui contentissi-  |           |
| mo, e per consiglio di Mad.        |           |
| d'Estampes, gli ordina di far      |           |
| qualche opera per Fontaine-        |           |
| Presenta al Re i modelli di al-    | 83        |
| Presenta al Re i modelli di al-    |           |
| cune opere in bronzo, per or-      |           |
| nare la porta di Fontainebleau,    |           |
| ed il modello d'una fontana        |           |
| per lo stesso palazzo; e il Re     |           |
| ne rimane soddisfattissimo         | 86        |
| Per non avere mostrati i detti     |           |
| modelli a Mad. d'Estampes,         |           |
| e per non averla altrimenti lu-    |           |
| singata , incontra il Cellini l'i- | _         |
| nimicizia di essa                  | <b>63</b> |
| Portasi a S. Germano dell'Aja      |           |
|                                    |           |

| per donare alla detta Madama        |
|-------------------------------------|
| il vasetto dorato, già menziona-    |
| to, e non essendo da lei rice-      |
| vuto, lo dona invece al Card.       |
| di Lorena, il quale a forza         |
|                                     |
| glielo paga 100. scudi d'oro.       |
| Saputasi in Corte tal cosa          |
| Madama s' inasprisce di più . 94    |
| Alloggia in sua casa Guido Gui-     |
| di , medico , Girolamo de Rossi,    |
| Vescovo di Pavia, e Luigi Ala-      |
| manni co' figli 96                  |
| Ha nel suo castello un giuoco di    |
| palla, da giuocare alla corda,      |
| dal quale trae molto utile, la      |
| bottega dello stampatore Pietro     |
| Galterio, un Maestro di sal-        |
| nitri, ed altri inquilini 99        |
| Con difficoltà fa sloggiare il Gal- |
| terio; ed avendo con violenza       |
| scacciato il Maestro di salni-      |
| tri, protetto da Mad. d Estam-      |
| pes, corre rischio di cadere in     |
| disgrazia del Re; ma vien di-       |
|                                     |
| feso dal Delfino Enrico, nemi-      |
| co di Madama, e dalla Regi-         |
| na di Navarra, sorella del Re. 100  |
| Scaccia dal castello un altro in-   |
| quilino, gettandogli fuori le       |
| robe                                |
| Francesco Primaticcio, per favo-    |
| re di Madama, ottiene dal Re        |

Innuitin Gregie

| Popera della fonte, già data                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| al Cellini                                                          | 102 |
| zio da quello, a cui aveva get-                                     |     |
| tate le robe dal castello di                                        |     |
| Nello. Uso in Francia di ven-                                       |     |
| der le liti, e di comperar testi-                                   |     |
| monj falsi                                                          | 104 |
| Compare alla gran sala del Giu-                                     |     |
| dice Luogotenente del Re nel                                        |     |
| Civile, ed ivi ritrova la spie-<br>gazione del Pape Satan di Dante. |     |
| Risolve di finire la questione col-                                 | 103 |
| le armi, evi riesce ferendo di                                      |     |
| notte il Principale e il com-                                       |     |
| prator della lite                                                   | 108 |
| Pensa terminar le sue opere e                                       |     |
| tornarsene in Italia. Ha per                                        |     |
| suoi principali lavoranti Asca-                                     |     |
| nio di Tagliacozzo, Paolo Ro-                                       |     |
| mano, Paolo de Maccherani,                                          |     |
| Bartolommeo Chioccia, e Pao-                                        |     |
| lo Micceri, il quale si mostra                                      |     |
| tutto semplice e assai religioso.                                   | 100 |
| Ritornando un giorno di festa<br>dal giardino di Mattio del Na-     |     |
| saro, sorprende in peccato la                                       |     |
| sua concubina Caterina col det-                                     |     |
| to Micceri, e gli scaccia di ca-                                    |     |
| sa colla madre della detta Cu-                                      |     |
| terina                                                              | LL2 |
| E accusato di sodomia dalla Ca-                                     |     |
| terina. V wole alla prima fuggi-                                    |     |
|                                                                     |     |

| re, poi si rianima, e confonde in giudizio i suoi nimici 11.  Va a Fontainebloau per le stampe delle monete, che il Re gli voleva ordinare; ed intende da Monsig, de la Fa, che il Primaticcio aveva ottenuto, per messo di Mad, d'Estampes, |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Va a Fontainebleau per le stam-<br>pe delle monete, che il Re gli<br>voleva ordinare; ed intende da<br>Monsig, de la Fa, che il Pri-<br>maticcio aveva ottenuto, per<br>meszo di Mad, d'Estampes,                                            |   |
| pe delle monete, che il Re gli<br>voleva ordinare; ed intende da<br>Monsig. de la Fa, che il Pri-<br>maticcio aveva ottenuto, per<br>mezzo di Mad. d'Estampes,                                                                               |   |
| voleva ordinare; ed intende da<br>Monsig. de la Fa, che il Pri-<br>maliccio aveva ottenuto, per<br>mezzo di Mad. d'Estampes,                                                                                                                 |   |
| voleva ordinare; ed intende da<br>Monsig. de la Fa, che il Pri-<br>maliccio aveva ottenuto, per<br>mezzo di Mad. d'Estampes,                                                                                                                 |   |
| Monsig. de la Fa, che il Pri-<br>maticcio aveva ottenuto, per<br>mezzo di Mad. d'Estampes,                                                                                                                                                   |   |
| maliccio aveva ottenuto, per<br>mezzo di Mad. d'Estampes,                                                                                                                                                                                    |   |
| mezzo di Mad, d'Estampes,                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| tutte le sue commissioni per quel                                                                                                                                                                                                            |   |
| palazzo e particolarmente il                                                                                                                                                                                                                 |   |
| colosso della fonte 12                                                                                                                                                                                                                       | r |
| Con aspri rimproveri minaccia e                                                                                                                                                                                                              |   |
| spaventa il Primaticcio 12                                                                                                                                                                                                                   | 3 |
| Non è d'accordo col Re e col                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Consiglio di esso circa le mo-                                                                                                                                                                                                               |   |
| nere                                                                                                                                                                                                                                         | 6 |
| Sapendo, che il Micceri e la Ca                                                                                                                                                                                                              |   |
| terina abitavano insieme e di lui                                                                                                                                                                                                            |   |
| si ridenano pel torto fattogli,                                                                                                                                                                                                              |   |
| li sorprende in casa colle armi,                                                                                                                                                                                                             |   |
| e gli obbliga a sposarsi, per poi                                                                                                                                                                                                            |   |
| vendicarsi del Micceri 12                                                                                                                                                                                                                    | 6 |
| Per mezzo di Mattio del Nasaro                                                                                                                                                                                                               |   |
| , si riconcilia cel Primaticcio,                                                                                                                                                                                                             |   |
| il quale rinuncia all'opera del-                                                                                                                                                                                                             |   |
| la fonte                                                                                                                                                                                                                                     | 9 |
| Abusa della moglie del Micceri                                                                                                                                                                                                               | • |
| e la batte                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| Lavora per la porta di Fontaine.                                                                                                                                                                                                             |   |
| bleau e sulla saliera e sul Giove, 13                                                                                                                                                                                                        | ٥ |
| Presenta al Re la saliera finita.                                                                                                                                                                                                            |   |
| Descrizione di essa, e soddis-                                                                                                                                                                                                               |   |
| fazione del Re                                                                                                                                                                                                                               | r |

| Lavora il Giove e il gran vaso                     | ZAIZ |
|----------------------------------------------------|------|
| d'argento                                          | 132  |
| Il Primaticcio ottiene dal Re di                   | 102  |
| andare a Roma, per far ivi fab.                    |      |
| bricare le forme delle più bel-                    |      |
| le antiche sculture, e cost far                    |      |
| iscomparire al paragone le sta-                    |      |
| tue del Cellini                                    | r33  |
| Benvenuto finisce la porta di                      |      |
| Fontainebleau. Abusa di Gian-                      |      |
| na, detta Scozzona, da lui pre-                    |      |
| sa per modello                                     | 136  |
| E visitato dal Re, il quale, es-                   |      |
| sendo soddisfattissimo del Gio-                    |      |
| ve, del vaso e della porta, e                      |      |
| tagnandosi, che il Card. d'Este                    |      |
| non avesse data al Cellini al-                     |      |
| cuna pensione, comanda, che                        |      |
| gli si paghino dal Tesauriere                      |      |
| de Risparmj 7000. scudi d'oro.                     | 138  |
| 44. Pei cattivi ufficj del Card. e pei             |      |
| bisogni della guerra, Benvenu-                     |      |
| to non riceve la detta somma.                      |      |
| Il Card. se ne giustifica col Re.                  | 139  |
| Atti 7. Giugno gli nasce da Gian-                  |      |
| na una figlia , chiamatasi Co-                     |      |
| stanza, e tenutagli a Battesi-                     |      |
| mo da Guido Guidi, e dalle                         |      |
| mogli di Luigi Alamanni e di<br>Ricciardo del Bene |      |
| Il Re visita di nuovo il Cellini,                  | 137  |
| ed oltre molte opere di bronzo,                    |      |
| vede il Giove d' argento, quasi                    |      |
| Benv. Cellini Vol. II. b                           |      |

finito con tutti i suoi ornamenti: quest' opera è specialmente apprezzata dal Re pel confronto di una statua d'Ercole, d'argento, a lui stata fatta alcunt anni prima; e la vuol pagare 2000, scudi. Vede altri lavori d'argento e d'oro, e molti modelli di opere nuove; e da ultimo gli è mostrato, nel prato del castello, il modello in grande della statua di Marte, per la fonte di Fontainebleau: egli ordina, che al Cellini sia formata con badle una rendita di 2000, scudi di rendita Mad. d Estampes , per fare dispet. to al Cellini, fa dare ad uno stillatore una parte del Picciol Nello. Benvenuto con replicace violenze lo scaccia, ed il Re ne ride . . . . . . . . 141 Benvenuto porta a Fontainebleau il suo Giove finito, il quale, per consiglio di Mad. d'Estam. pes, vien collocato in un androne dipinto dal Rosso, ed ornato di molte belle opere di scultura, dove stavano ben disposte anche le antiche statue fatte formare in Roma dal

Primaticcio .

Per atte di Mad. d'Estampes, il Re tarda fino a notte a vedere il Giove. Benvenuto gli pone in mano una torcia acceta, 
per illuminarlo dall' alto, e vonendo il Ile, cogli altri Principi e colla Corte, lo fa muovera alquanto verso di essi; 
cosicchè il Re lo ammira come 
superiore alle opere antiche ivi 
poste, malgrado i aperta guerra, che fa Madama a quella 
statua.

Benvenuto riceve 1000. scudi d'oro, regala tutti i suoi lavoranti e servi, ed attende al colosso di Marte

Ascanio nasconde una sua amica nella testa del colosso. Per ciò credesi, che uno spirito fosse entrato nel medesimo Benvenuto mette insieme i bronzi

per la porta di Fontaineblasu. 156
1544. In Settembre il Cellini è dal Re consultato per affortificar Parigi, e, malgrado gli ordini Reali, Mad. d'Estampes e' Ammiraglio Annebaut lo escludono da quell' impresta, chiamando invece Girolamo Bellarmato. Egli attende a finire i bron-

zi della porta di Fontaine-

firm dis Goog

bleau, il suo gran vaso, e due altri vasi mezzani d'argento . 157 È avvisato, che Madama d' Estampes avevagli tolta la grazia del Re. Va dal medesimo ed è bene accolto. Pure Modama distoglie il Re dall' andare a vedere le nuove opere del Cellini . . Benvenuto invita di nuovo il Re alla sua bottega: questi accetta l'invito, ma è obbligato di promettere a Madama di dir villanie al Cellini Il Re, quantunque soddisfatto de' bronzi per la porta, sgrida il Cellini come disubbidiente. per non aver fatto le 12. statue d'argento. Benvenuto si giustifica pienamente e chiede la sua licenza: il Re, calmandosi, si dichiara contento di esso, vede il colosso, ed ordina, che se ne paghino le spese . . . 161 Lagnasi il Re del Card. d'Este, per aver esso trascurato il Cel. lini. Barbaro consiglio del Conte di S. Paul e di Mad. d'Estampes contro il Cellini: saggia risposta del Re . . . . 167 Essendo occupato il Re nella

guerra contro gli Inglesi, il Cellini rimane senza soccorsi e

TOTAL COMME

senza ordini, e licenzia i suoi lavoranti, fuorche Ascanio e Paolo Romano Finisce i due vasotti di suo argento e li porta al Re ad Argentan: lo trova ammalato. gli chiede la permissione divenire in Italia, non ha risposta assoluta, e gli è comandato di dorare i due vasi: il Card. d'Este si prende l'incarico di ottenergli la permissione richiesta . . . . . . . . . . . 170 1645. In Luglio incassa i due vasi, e parte da Parigi col Sig. Ippolito Gonzaga e con Lionardo Tedaldi, lasciando custodi della sua casa e bottega Ascanio e Paolo . . . . . . 173 È raggiunto in poste da Ascanio, ed è indotto a rimandare a Parigi i due vasi ed altre cose d'importanza, per non incorrere nella disgrazia del Re . 175 Viene in Italia per soccorrere sua sorella. Presso Lione è assalito da una straordinaria gragnuola: resta 8. giorni in Lione, e passa felicemente le Alpi . . . . . . . . . . . 177 È raggiunto dal Conte Galeotto della Mirandola, il quale lo persuade a ritornare in Fran-

| cia, per impedire i mali, che       |     |
|-------------------------------------|-----|
| gli si preparavano da' suoi ne-     |     |
| mici ed anche dal Cardinale,        |     |
| d'accordo coi due lavoranti .       | 180 |
| Continuando di mala voglia il       |     |
| viaggio arriva a Parma. V'in-       |     |
| contra il Duca Pier Luigi Far-      |     |
| nese : lo visita e n' è benissi-    |     |
| mo accolto, e festeggiato           | ×8- |
| In Agosto giunge a Firenze: tro-    | 104 |
| va sua sorella e suo cognato        |     |
| in grandi strettezze di danari,     |     |
|                                     | 186 |
|                                     | 100 |
| Per atto di rispetto, visita il suo |     |
| Duca, Cosimo I., al Poggio a        |     |
| Cajano: descrive a lui e alla       |     |
| Duchessa, D. Eleonora di To-        |     |
| ledo, le sue opere fatte in Fran-   |     |
| cia; e pregandolo il Duca di        |     |
| rimanere al suo servizio, e de-     |     |
| siderando egli di mostrare in       |     |
| patria qualche sua scultura, si     |     |
| obbliga a fare la statua di Per-    |     |
| seo per la piazza Ducale            | 185 |
| Fa un modello del Perseo, in        |     |
| cera gialla: con difficoltà in-     |     |
| duce il Duca a vederlo. Alla        |     |
| fine glielo mostra, e n'è lo-       |     |
| datissimo                           | 191 |
| Non fa contratto col Duca: solo     |     |
| cerca e ne attiene una casa in      |     |
| Firenze                             | 193 |
| Si cruccia col Majordomo Duca-      | -   |

| le Pier Francesco Ricci e col                                    |
|------------------------------------------------------------------|
| Pagatore Lattanzio Gorini, a                                     |
| motivo degli accomodamenti da                                    |
| farsi nella detta casa: pure si                                  |
| veste di nazienza                                                |
| veste di pazienza 195 Il Tasso, legnojuolo, fa le arma-          |
| dure di legno pel modello in                                     |
| aure at tegno pet modetto in                                     |
| grande del Perseo, e rallegra                                    |
| il Cellini, malinconico per gli                                  |
| affari di Francia e pei con-<br>trasti incontrati in Firenze 198 |
| trasti incontrati in Firenze 198                                 |
| Benvenuto è chiamato e sgridato                                  |
| dal Ricci per aver preso a mu-                                   |
| rare nella casa. Gli risponde                                    |
| acremente, e pensa di ritorna-                                   |
| re in Francia 199                                                |
| E chiamato di nuovo dal Ricci,                                   |
| che gli parla molto rimessamente,                                |
| e da parte del Duca gli fissa 200.                               |
| scudi di provvisione. Così mette                                 |
| si a lavorare, ed è assai favo-                                  |
|                                                                  |
| rito dal Duca 203                                                |
| Il Re di Francia si addira con-                                  |
| tro Benvenuto, mentre Asca-                                      |
| nio e Paolo si adoperano, per-                                   |
| chè il medesimo non ritorni più                                  |
| in Francia 204                                                   |
| Benvenuto lavora il Perseo, di                                   |
| gesso; e fatta di terra la Me-                                   |
| dusa, la cuoce 205                                               |
| Non ha che pochi fattoruzzi, tra                                 |
| quali Cencio, figlio di una me-                                  |
| retrice, detta la Gambetta. Bao-                                 |
| rentce, actta la Gametta. Dao-                                   |

XXIV

| V                                 |             |
|-----------------------------------|-------------|
| cio Bandinelli gli impedisce di   |             |
| procurarsene, e fa credere al     |             |
| Duca, che Benvenuto non sa        |             |
| lavorar da solo figure grandi.    | 206         |
| Benvenuto si sforza a far senza   |             |
| ajuto ogni cosa. Muorgli il co-   |             |
| gnato e lasciagli la vedova       |             |
| con 6. figlie                     | 207         |
| Addestra nell'arte Bernardino Ma. | •           |
| nellini, suo manovale e servo.    | 208         |
| Ha male alle reni, e per ciò sta  |             |
| nella guardaroba del Duca co-     |             |
| gli orefici Poggini, a' quali fa  |             |
| lavorare un vasetto d'oro e una   |             |
| cintura d' oro per la Duches-     |             |
| sa. Ivi capita spesso il Duca.    |             |
| onde lo ritrae in un busto di     |             |
| terra, maggior del vivo. Il Du-   |             |
| ca lo vorrebbe alloggiare in      |             |
|                                   | <b>20</b> 8 |
| È favorito dalla Duchessa, che    |             |
| vorrebbe occuparlo tutto per lei  |             |
| nell Oreficeria. Pure egli è poco |             |
| contento del suo stato, e si      |             |
| duole di aver lasciata la Fran-   |             |
| cia, dov' era dal Re desidera-    |             |
| to, ma non vuole però umiliarsi   |             |
| per non parere d'aver mancato     |             |
|                                   | 210         |
| Scrivendo egli ad Ascanio e a     |             |
| Paolo di star bene in patria,     |             |
| questi domandano al Re per sè     |             |
| stessi il Picciol Nello. Il Re    |             |

growth Con

re al Cellini di ritornare in Francia, per dare i suoi conti. Benvenuto scrive al Cardinal d'Este, rendendo ragione di tutto ed offrendo di ritornare in Francia ad ogni richiesta del Re. Mostra questa risposta al Duca . . . . . . . . . . . . 211 È pregato da Antonio Landi di lodare al Duca un diamante di 35. carati, pel quale domandava 17m. scudi. Il Duca dopo averlo comperato lo fa vedere al Cellini: questi gliene mostra sinceramente i difetti, e giudicando, che la spesa del Duca fosse stata di 18m. scudi, sente, che la stessa, per la mala fede del sensale Bernardo Baldini, montava a 25m. e più. Di ciò ride coi fratelli Poggini e col Bachiacca, ricamatore

Avendo sovrapposta la cera alla Medusa di terra cotta, il Duca vorrebbe, ch' egli chiamasse qualche Maestro per gettarla. 220 Volendo il ficci rovinare il Cellini, si unisce colla Gambetta, madre di Cencio, per ispaventarlo, accusandolo di vodomia.

non lo accorda, e fa scrive-

n Interest

da Pagno . 23. Fa una fornace nella sua cosa, e vi gitta felicemente la statua della Medusa. La vede il Duca, ma, per le dicerie del Bandinello, dubita sempre, che il Cellitin posta gettar bene il Perseo: per ciò il medesimo non gli continua i pagamenti pe lavoranti; ed il Cellin si logna,

g

- waster

| 33711                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| che in patria non possano se-                                       |
| che in patria non possano se-<br>gnalarsi i grandi Artisti, e       |
| chiede al Duca la sua licenza, 232                                  |
| Gli è dato qualche soccorso, ma                                     |
| in gran parte è obbligato di                                        |
|                                                                     |
| lavorare col suo                                                    |
| tura d'oro per la Duchessa:                                         |
| di sera lavora un pendente per                                      |
| legarvi il grosso diamante, sud-                                    |
| detto; e il Duca lo sollecita ad                                    |
| attendere alla Oreficeria anche                                     |
| di giorno                                                           |
| E sgridato dal Duca, perche si                                      |
| fosse usurpate alcune cose di                                       |
| Bernerdo Baldini: egli si di-                                       |
| fende, e scopre al Duca la                                          |
| giunteria fattagli da Bernardo                                      |
| nella vendita del diamanto del                                      |
| Landi                                                               |
|                                                                     |
| n'è contentissima; ma lo stes-                                      |
| so è poi disfatto per instigazio-<br>ne del Baldini                 |
|                                                                     |
| Benvenuto offre al Duca di far-<br>gli le monete, ed altre opere da |
| orefice, purchè gli paghi parec-                                    |
| chi lavoranti; ma non l'ottlene. 241                                |
| Ha dal Duca alcune libbre d'ar-                                     |
| gento per fargli un vaso. Egli                                      |
| lo fa lavorare da Pier de' Mar-                                     |
| tini, il quale lo serve male e                                      |
| lentamente: richiama a sè que-                                      |
|                                                                     |

si' opera ; ma il Duca, saputo il tutto, manda a prender l'argento e i modelli per servirsi

d'altri.
Malgrado le richieste della Duchessa, Bewenuto attende al
Perseo più che all'Oreficeria;
pure fa lavorare per la stessa
de piccoli vassetti d'argento con
mascherine, all'antica, raccomandandosele per essere assistito dal Duca nella sua grand'opera, malgrado il Bandi-

u nguo
Prende per lavorante un allievo
del Bandinello; il quale gli rinetta la Medusa, e da parte del
Bandinello gli esibitce un peszo di marmo. Benvenuto accet-

| ta l'offerta; ma presto licenzia                 |
|--------------------------------------------------|
| il nuovo lavorante, non se ne                    |
| fidando                                          |
| Lega alla Duchessa un diaman-                    |
| tino, in un anellino assai lavo-                 |
| rato, che vien poi mandato al                    |
| Re Filippo II 249<br>Gli è mostrata dal Duca una |
| Gli è mostrata dal Duca una                      |
| statuetta antica di marmo. Egli                  |
| la loda assaissimo e gli offerisce               |
| di restaurarla e farne un Gani-                  |
| mede, ma sopraggiunto Baccio                     |
| Bandinello, disprezza questi la                  |
| detta statuetta. Disputa fra i                   |
| due Artisti in faccia al Duca.                   |
| Acre censura dell' Ercole e Ca-                  |
| co di Baccio, Taccia di sodo-                    |
| mita data al Cellini 251                         |
| Benvenuto vuole ed ha dal Ban-                   |
| dinello il marmo già offertogli. 261             |
| Lavora il detto marmo, quan-                     |
| tunque guasto, e ne fa un grup-                  |
| po di Apollo e Giacinto: il                      |
| Duca si compiace di vederlo la-                  |
| vorare nel marmo 264                             |
| Ristaura il Ganimede, e fa una                   |
| statua di Narciso 265                            |
| Gli salta una sverza d'acciajo                   |
| in un occhio, e guarito da                       |
| Raffaello de Pilli, manda un ob-                 |
| blazione a S. Lucia 267                          |
| Avendo Benvenuto finito di cera                  |
| il Perseo, il Duca non crede,                    |
|                                                  |

| che gli possa riuscir bene di     |      |
|-----------------------------------|------|
| bronzo. Disputa in tal proposito  |      |
| fra il Duca e il Cellini :        | 268  |
| Il ritratto in bronzo del Duca è  |      |
| mandato all' Elba. Difficoltà     |      |
| nel restaurare il Ganimede        | 269  |
| Prepara la legna per la fusione   |      |
| del Perseo, gli fa la tonaca di   |      |
| terra, ne trae la cera, cuoce     |      |
| la forma, la cala nella fossa,    |      |
| fonde il bronzo                   | 274  |
| Gli si appicca il fuoco alla bot- |      |
| tega; ed è assalito dalla febbre, |      |
| che l'obbliga girsene a letto.    | 278  |
| Amorevolezza di Mona Fiore,       |      |
| sua serva                         | 284  |
| Avvisato, che la fusione del      |      |
| bronzo andava male, si leva       |      |
| dal letto, ed accorso alla for-   |      |
| nace, co' suoi provvedimenti      |      |
| ottiene un ottimo successo, e     |      |
| si trova anche risanato dalla     | _    |
| febbre                            | 28 t |
| febbre                            |      |
| lini. Lodi a lui date circa i ar- | _    |
| te del fondere                    | 287  |
| Benvenuto scopre il getto dopo 2. |      |
| giorni, e trova il tutto venuto   |      |
| a perfezione e com'egli appun-    |      |
| to aveva preveduto e predetto     | 00   |
|                                   | 288  |
| Va dal Duca a Pisa; è benissi-    |      |
|                                   |      |

XXXI mo accolto, ed ottiene di andare per poco a Roma Un ritratto fatto dal Cellini a Bindo Altoviti, in un busto di bronzo, è veduto in Roma e assai lodato dal Buonarroti . 202 Lettera del Buonarroti al Cellini. 203 Il Duca, per mezzo del Cellini, invita a Firenze il Buonarroti, promettendogli di crearlo Senatore; e il Buonarroti non risponde 1552. In Aprile Benvenuto sta in casa dell'Altoviti, in Roma: essendo creditore del medesimo. non è molto accarezzato: fa seco lui pel suo credito un contratto vitalizio . . . . . 204 Bacia il piede a Papa Giulio III. e vorrebbe seco lui convenirsi per servirlo in Roma; ma è frastornato dall'Ambasciatore del Duca. Sollecita di nuovo, ed invano, il Buonarroti, perchè venisse a Firenze: sciooohezza di Urbino garzone di Ritorna malcontento a Firenze. È male accolto dal Ricci, e rimandato dal Duca: sosnetta di qualche mal ufizio del Rioci: alfine è ricevuto dal Duca,

| XXXII                                      |    |
|--------------------------------------------|----|
| cui narra le cose accadutegli              |    |
| in Roma coll'Altoviti e col                |    |
| Buonarroti 3                               | a  |
| Buonarroti 3 Lavora di giorno sul Perseo e | •  |
| la sera cogli orefici nella guar-          |    |
| daroba Ducale: il Duca viene               |    |
| ivi a trattenersi con lui 3                | ٠. |
| Gli è mostrato dalla Duchessa              | 0. |
| un vezzo di perle, perchè lo               |    |
|                                            |    |
| lodi al Duca: ne indica alla               |    |
| medesima i difetti: insistendo             |    |
| ella nella sua domanda, va                 |    |
| col vezzo al Duca , lodandolo ,            |    |
| perchè lo comperi: resisse il              |    |
| Duca ai consigli di Benvenuto,             |    |
| e questi alla fine gli disvela             |    |
| ogni cosa, mentre la Duches-               |    |
| sa stava in aguato a sentirlo. 3           | 04 |
| Il Duca stesso, malgrado la fede           |    |
| data, palesa alla moglie il                |    |
| giudizio di Benvenuto circa le             |    |
| perle; e questa diventa mortal             |    |
| nemica del medesimo 3                      | ٥č |
| Benvenuto è tentato di partir              |    |
| d'Italia; ma trattiensi per fini-          |    |
| re il suo Perseo. La Duches-               |    |
| sa ordina di non lasciar passa-            |    |
| re Benvenuto in Palazzo, e per             |    |
| mezzo di Bernardo Baldini ot-              |    |
| tiene, che il marito le compe-             |    |
| ri le perle suddette. Viltà del            |    |
| Raldini                                    |    |
|                                            |    |

prova.

Non può Benvenuto far intendere il suo modo di fortificare
ad un Capitano lombardo, che
doveva guardare la Porta al
Prato, e vien con esto a rissa.
Venuti di mezzo molti gulantuomini, se ne parte il Capitano,
e Benvenuto fa il suo lavoro. 316
Trova alla Porticoiuola d'Arno

un Capitano di Cesena assai gentile e valente, onde fa assai meglio questo bastione, che

l'altro
Per le scorrerie di Pietro Stroszi venendo dal Contado di
Prato in Firense molte carra
di robe, Benvenuto avvisa le
Guardie delle Porte di osserava, che in dette carra non si
Benv. Cellini Vol. II.

nascondessero nemiei, ed ha per ciò nuova questione col detto Capitano lombardo . . 319 Finite le fortificazioni, riceve di molti scudi, e torna al Perseo, 320 Nel Contado Aretino si trovano la Chimera ed altre antiche statue di bronzo. Il Duoa si pielia piacere di rinettarle celi stesso alla sera con Benvenu. to, il quale ne ristaura alcune, ed essendo chiamato dal Duca anche di giorno, se ne scusa per non trascurare il suo Perseo. 321 S'annoja la Duchessa, che il Cellini passasse per le sue stanse: egli le offerisce di non venir più in Palazzo; ma il Duca di continuo lo fa chiamare e l'aocarezza . . . . . . . . . . 323 Don Garzia e gli altri figli del Duca stanno votentieri anch' essi col Cellini Benvenuto porta in Palazzo le figure di bronzo, da lui fatte per la base del Perseo: il Duca n'è contentissimo e dà in dono al Cellini la casa, che abitava; e la Duchessa le domanda per sè, come troppo belle per essere collocate in una piazsa: Benvenuto si oppone a tal

richiesta, e il giorno seguente,

| di nascosto, le impiomba nella        |
|---------------------------------------|
| base. La Duchessa se ne addira        |
| e nuoce al Cellini presso il          |
| Duca 327                              |
| Senza danari e con molte diffi-       |
| coltà Benvenuto continua il suo       |
| lavoro sul Perseo. È sporca-          |
| mente insultato da Bernardo           |
| Baldini, e se ne vendica con 4.       |
| versi appiccati ad un cantone         |
| di S. Giovanni, Maestro Bac-          |
| cio, figlio di Bernardo, li leva. 330 |
| Il Duca visita il Perseo, e desi-     |
| dera, che l'autore, prima di          |
| finirlo del tutto, lo lasci vedere    |
| al Pubblico. Benvenuto, quan-         |
| tunque malcontento per le cose,       |
| ohe gli mancavano, e per aver         |
| lasciata la Francia, gli obbe-        |
| disce. Il Perseo viene ammira.        |
| to da tutti, e particolarmente        |
| dal Pontormo e da Angiolo             |
| Allori. Versi in lode del me-         |
| desimo 33s                            |
| Il Duca indettato dal Bandinel-       |
| li, predice, che il Perseo ver-       |
| rebbe in seguito censurato, co-       |
| me lo erano state molte altre         |
| grandi opere, Bernardo Baldi-         |
| ni ripete questa stessa predi-        |
| sione                                 |
| 1554. In Aprile è del tutto finito e  |
| sooperto il Perseo, in Piazza.        |
|                                       |

Tutti l'ammirano: il Duca. mezzo ascoso ad una finestra, ne ascolta gli encomj, e manda una magnifica ambasciata al Cellini . . . . Benvenuto è mostrato a dito per maraviglia. Due Ministri del Vicerè di Sicilia lo trattengono in Piazza, lodandolo, e lo pregano di portarsi in Sicilia, promettendogli grande guadagno: egli nobilmente se ne scusa . . . . . Visita il Duca, che lo colma di elogi e di promesse : gli chiede di andare per 8. di pelleerinando a Vallombrosa, Camaldoli ec. : gli lascia una Supplica per essere ricompensato del Perseo, e il Duca ne mostra gran cura Va in pellegrinaggio con Cesare da Bagno, suo lavoratore: a Bagno è benissimo accolto dalla famiglia di Cesare: uno zio dello stesso gli mostra miniere d'oro e d'argento, ed altre belle cose di quel paese, e gli fa vedere un passo scoperto, per cui lo Strozzi poteva sorprender Poppi, dandogliene il disegno. 345 Tornato prontamente a Firenze, indica al Duca il pericolo del

Con molta sua sorpresa Benvenuto si trova interrogato da Jacopo Guidi, a nome del Duca, del prezzo, ch' egli cercava del suo Perseo. Per dispetto gli chiede 10m. scudi, e seco lui si cruccia. 348

Il Duca lagnasi della domanda

fatta dal Cellini . . . . . 350 Dolendosi Benvenuto col Duca di alcuni torti fattigli da Alfonso Quistello, da Jacopo Polverini e da Giambatista Bandini, S. E. si mette in gran collera, e taocia Benvenuto di avarizia, allegando la domanda dei 10m. scudi, e dichiarando di voler pagare il Perseo a rigore di stima. Viva questione intorno a chi potesse stimar quell'opera, Il Cellini, protestandosi contento della sola grazia Ducale e della gloria acquistata, dice di volere abbandonar Firenze. Il Duca glielo proibisce, e fa dire a Baccio Bandinelli di stimare il Perseo: questi alla prima non vuole accettar l'incarico, poi loda assaissimo la detta opera, e la stima 16m. scudi. Il Duca se ne addira, e

TXXVIII

il Cellini rifiuta le lodi del Bandinelli La Duchessa vorrebbe interporsi in questa differenza; ma il Cellini, dicendosi soddisfatto della grazia Ducale, ricusa l'offerta, e lascia così malcontenta anche la Duchessa . . Girolamo degli Albizzi induce il Cellini a rimettere in lui il tutto, per timore che il Duca non gettasse via il Perseo; e pronuncia, che si dessero a Benvenuto 3500. scudi d' oro. La Duchessa dichiara, che, se si fosse accettata la sua mediazione, gliene avrebbe fatti dare 5000. . . . . . . Con istento va ricevendo il Cellini di piccole somme per conto de' 3500. seudi; s' addira per cià col Tesauriere Antonio de'Nobili : e nel 1566, resta ancora creditore di scudi 500. 354 Sono ritardati al Cellini, in parte, anche i suoi salari; ma questi gli sono quindi pagati interamente nell' occasione d'una pericolosa malattia del Duca. 356 Il Duca fa dire al Cellini da Lelio Torelli di fare alcune storie di basso rilievo, di bronzo,

pel Coro di Santa Maria del

Fiore. Benvenuto sdegnando di porre le opere sue insieme a quelle del Bandinelli ed in quel Coro mal disegnato, propone agli Opera di quel tempio di fare, in luogo delle storie di troppo gran costo ed inopportane, una porta di bronso, alla foggia di quelle di S. Giovanni. . . 363

Gli Operai espongono al Duca il pensiere di Bemenuto. Egli se ne sdegna; ma da Bennenuto stesso viene indotto a commettergli i due pergami del Coro medesimo. Bemenuto see glie il manco bello; ma non en ordina poi l'esecusione.

ne ordina poi l'esecusione . St.
Condottosi sulla strada del Poggio a Cajano il gran marmo
pel Netumo di Piazza, Benvenuto lo esamina, e quantun,
que sapesse destinata quell' opera al Bandinelli, chiedo
a suoi Principi di concorrere,
per gara di modelli, alla medesima, col pretesto di così
obbligere a maggiore studio
il Bandinelli, e mensionando
in tal proponito le gare già fattesi in Firenze per la Cupola, e per le porte di S. Gio.,
non che il marmo dell'Eroole e

Caco, stato tolto dal Bandinelli al Buonarroti. La Duchessa se ne sdegna, e il Duca gli ordina di fare un modello Benvenuto mostra al Duca, in sua casa, due modelletti del Nettuno: ha ordine di ben terminarne uno: e gli è detto, che il Duca partendo lo lodasse assai più di quello, che già gli era stato mostro dal Bandinelli . Gli è detto pure, che il Duca lodasse il detto modello col Card. Guido Ascanio Sforza, e che dichiarasse di aver destinata quell'opera a Benvenuto. 378 Porta alla Duchessa alcuni lavori d'Oreficeria. Le dice, che stava facendo un gran Crocifisso di marmo, e l'offre in dono alla stessa, pregandola, che non gli fosse contraria per rispetto all'impresa del Nettuno; ma la Duchessa se ne sdegna . . . 378 Il Duca cogli ambasciadori di Ferrara e di Lucca va dal Cellini a vedere il modelletto del Nettuno, finito, che assai gli piace : Benvenuto propone, che gli artisti concorrenti facessero di terra, in grande, i modelli di quell'opera, e con eccessiva franchezza dichiara, che il

|                                                                   | XLI  |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Duca sarebbe quindi obbligato                                     |      |
| Duca sarebbe quindi obbligato<br>di assegnarla al più valente.    | 38 r |
| Benvenuto vuol porre il suo Cro-                                  |      |
| cifisso in S. Maria Novella;                                      |      |
| ma venendogli contrastato di                                      |      |
| farvi sotto il suo sepolero, lo                                   |      |
| destina alla Nunziata                                             | 38-  |
| l Bandinelli per gareggiar col                                    |      |
| l Bandinelli per gareggiar col<br>Cellini anche nel Deposito, fi- |      |
| nisce una Pietà, e per mezzo                                      |      |
| della Duchessa ottiene di col-                                    |      |
| locarla nella Nunziata, prepa-                                    |      |
|                                                                   |      |
| rando ivi egli pure il sepol-<br>cro                              | 900  |
| cro 385 e<br>Iorte del Bandinelli , cagiona-                      | 300  |
| torte dei Dandineili, cagiona-                                    |      |
| ta in parte dal rammarico di                                      |      |
| aver perduta l'opera del Net-                                     | 200  |
| tuno                                                              | 388  |
| Benvenuto intraprende a scrivere                                  |      |
| la propria Vita, avendo 58. anni                                  |      |
| compiti vol. I                                                    | I    |
| La Duchessa fa dare il marmo                                      |      |
| del Nettuno a Bartolommeo Am-                                     |      |
| mannati : Bernardo Baldini ne                                     |      |
| dà la nuova al Cellini. Pure                                      |      |
| questi continua a farne, in gran-                                 |      |
| de, il modello, già cominciato                                    |      |
| sotto un arco della Loggia per                                    |      |
| ordine ed a spese del Duca.                                       |      |
| Gio. Bologna, Vincenzo Dan-                                       |      |
| ti, il Moschino, e l'Ammannati,                                   |      |
| suddetto, ne facevano altri mo-                                   |      |
| delli                                                             | 38a  |
|                                                                   | - 9  |

156o.

| Giorgio Vasari lavora sul model-   |     |
|------------------------------------|-----|
| lo dell'Ammannati, e conduce       |     |
| il Duca a vederlo. Questi n' è     |     |
| poco satisfatto, e vuol vedere     |     |
| il modello di Benvenuto, che       |     |
|                                    | 394 |
| Benvenuto compera a sua vita da    | ٠.  |
| Piermaria d' Anterigoli, di Vic-   |     |
| chio, il podere della Fonte,       |     |
| valutandolo in ragione dell' en-   |     |
| , trata, e sensa vederlo           | 396 |
| È molto accarezzato dal detto      | •   |
| Piermaria; ed egli lo alloggia     |     |
| più volte in sua casa, in Firenze. |     |
| Portasi a Vicchio, ed è molto      | -   |
| festeggiato da Piermaria e dal-    |     |
| la moglie di esso                  | 399 |
| Nell' estate, avendo quasi finito  |     |
| il modello del Nettuno, va a       |     |
| Trespiano e, di nuovo, a Vic-      |     |
| chio, ove, non trovandosi Pier-    |     |
| maria, è accolto benissimo dal     |     |
| fratello e dalla moglie del me-    |     |
| desimo                             | 399 |
| Riceve le biade del podere, ed     |     |
| entra in qualche sospetto con-     |     |
| tro i d'Anterigoli per le parole   |     |
| di Mariano Rosselli e di Gio.      |     |
| Sardella                           | 401 |
| Alla oena ha stoviglie differenti  |     |
| dagli altri, ed è importuna-       |     |
| mente sollecitato a mangiare       |     |
| dalla moglie di Piermaria .        | 404 |
|                                    |     |

Partito da Vicchio si sente arder lo stomaco, si ammala di dissenteria, e crede essere stato avvelenato col solimato, datoeli in una salsa . . . . . 405 Non potendo più lavorare al gran modello, il Duca dà libera l' opera del Nettuno all' Ammannati: questi ne rende consapevole il Cellini, il quale gli fa rispondere a proposito . . . 408 È curato da Francesco Catani da Monte Varchi, medico, e da Raffaello de' Pilli, cerusico, rimanendo indisposto per un anno e più . . . . . . 409 In Novembre, essendo partito il Duca e l'Ammannati per Siena, un figlio bastardo del secondo scopre il gran modello del Cellini: duolsene questi col Principe Don Francesco, ed offerendogli il modello medesimo, ne

per terminarlo . . . . . 410 1561. Non ricavando dal poder della Fonte l'entrata assicuratagli dal d'Anterigoli, Benvenuto gli move lite: i Consiglieri gli sono tutti favorevoli, salvo che Federigo de' Ricci, il quale trattiene indecisa la Causa . 412

riceve molte lodi, ed i mezzi

Vedendosi dimenticato ed oxioso, va dal Duca a Livorno per chiedergli la sua licenza. I'' è benissimo accolto e trattenuto; e cavalcando col Duca, gli narra sutte le coste occorsegli col d'Anterigoli, dicendo d'esere stato rinforzato in salute dal veleno datogli, e chiedenza 4.14

S'offende il Duca della domanda di Benvenuto, e per mezzo di Bartolommeo Concini gli promette di adoperarlo. Benvenuto ritorna contento a Firenze.

In Dicembre per la mediazione di Raffaello Soheggia si accomoda col a' Anterigoli, dando il podere della Fonce in affitto al medesimo per 70. scudi l' anno. D' Anterigoli promette di ritener quest' affitto per tutta la vita del Cellini, benchè, per isoansar la gabella, si scrivesse il contrato di soli 5. anni . . . . 418

1562. Finito il Crocifisso di marmo, Benvenuto lo solleva alquanto da terra e lo lascia vedere. Il Duca e la Duchessa vengono per ciò alla casa del Cellini, e lodano infinitamente quell'opera. Egli la offe loro in presente. La Duchessa resta ma-

| ravigliata, vedendo allora an-            |    |
|-------------------------------------------|----|
| che il modelletto del Nettuno,            |    |
| e chiede quasi perdono al Cel-            |    |
| lini, promettendogli un marmo             |    |
| per eseguirlo 4                           | 13 |
| Benvenuto narra a Baccio del              |    |
| Bene, Inviato della Regina di             |    |
| Francia, il caso del Nettuno:             |    |
| è da lui invitato a portarsi in           |    |
| Francia, per lavorare al sepol-           |    |
| cro di Enrico II.; ma il Duca             |    |
| non vuol rilasciarlo dal suo ser-         |    |
| vizio 4                                   | 27 |
| vizio 4<br>In Ottobre viaggia il Duca coi | ď. |
| Principi per le maremme di                |    |
| Siena sino a Pisa: muore il               |    |
| Card. Gio. de' Medici: il Cel-            |    |
| lini va a Pisa 4                          | 32 |
| 1566. In Agosto il d'Anterigoli, dopo     |    |
| 5. anni d' affitto, non vuol più          |    |
| ritenere il podere della Fonte,           |    |
| allegando la Scritta: Raffaello-          |    |
| ne Scheggia interponsi, e fat-            |    |
| tosi crear arbitro, decide, che           |    |
| resti l'affitto al d'Anterigoli           |    |
| per tutta la vita del Cellini, a          |    |
| scudi 65. l'anno 4                        | 20 |
| A di 14. Dicembre Benvenuto               |    |
| compera dal d'Anterigoli mez-             |    |
| 20 il podere del Poggio, e lo             |    |
| dd in affitto al medesimo 4               | 23 |
| Resta tuttavia creditore del Du-          |    |
|                                           |    |

| ILVI |            |            |       |     |     |
|------|------------|------------|-------|-----|-----|
|      | ca di scud | i 500. per | conto | del |     |
|      | prezzo del | Perseo     |       |     | 355 |

N. B. Veggansi i Ricordi a cart. 439, e l'Aggiunta a cart. 497, che di loro natura servono di supplimento e di continuazione a questo Sommario Cronologico, come lo sono della Vita.



## DELLA VITA

ומ

## BENVENUTO CELLINI

SCRITTA DA LUI MEDESINO .

Dal Dicembre 1539. in avanti.

V oglio descrivere il mio Capitolo fatto in prigione e in lode di essa prigione; dipoi seguiterò i beni e' mali accadutimi di tempo in tempo, e quegli ancora che mi accaderanno nella vita mia. Questo Capitolo lo scrivo a Luca Martini, chiamandolo in esso, come qui si sente.

Chi vuol saper quant'è il valor di Dio, E quanto uu uomo a quel ben s' assomiglia, Convien che stia in prigione, al parer mio. Sia carco di pensieri e di famiglia, E qualche doglia per la sua persona, E lunge esser venuto mille miglia. Or se tu vuoi poter far cosa buona, Sie preso a torto; e poi istarvi assai, E non avere ajuto da persona. Benv. Cellini V. II.

VITA DI BENVENUTO Ancor ti rubin quel po'che tu hai: Pericol della vita; e bistrattato. Senza speranza di salute mai. E isforzinti gittare al disperato, Rompere il carcer, saltare il Castello; Poi sie rimesso in più cattivo lato. Ascolta, Luca, or che ne viene il bello: Aver rotta una gamba, esser giuntato; La prigion molle, e non aver mantello; Nè da nessuno mai ti sie parlato, E ti porti il mangiar con trista nuova Un soldato Spezial, villan da Prato. Or scnti ben dove la gloria prova: Non v'esser da seder, se non sul cesso, Pur sempre desto a far qualcosa nuova: Al servitor comandamento espresso. Che non t'oda parlar, ne dieti nulla; E la porta apra un picciol, picciol fesso. Or questo è dove un bel cervel trastulla : Ne carta, penna, inchiostro, ferro o fuoco. E pien di bei pensier fin dalla culla . La gran pietà (1), che se n'è detto poco! Ma per ognuna immaginane cento, Che a tutte ho riservato parte e loco. Or per tornare al nostro primo intento, E dir lode, che merta la prigione,

Non basteria del Ciel chiunque v'è drento.

Pietà significa non solo compassione e divozione verso Dio o la patria, ma altrest pena, cordoglio ed offanno.

CELLINI. Oua non si mette mai buone persone, Se non vien da' Ministri o mal Governo. Invidie, sdegno, o per qualche quistione. Per dir il ver di quel chi io ne discerno. Qua si conosce e sempre Iddio si chiama, Sentendo ognor le pene dell' Inferno. Sie tristo un quanto e' può, al mondo in fama. E stie 'n prigion in circa a due mal'anni: E'n'esce santo e savio, ed ognun l'ama. Qua s'affinisce l'alma, e 'l corpo, e' panni; Ed ogni omaccio grosso s'assottiglia; E vedesi del Ciel fino agli scanni . Ti vo' contare una gran maraviglia : Venendomi di scrivere un capriccio, Che cosa in un bisogno un uomo piglia: Vo per la stanza, e cigli e capo arriccio; Poi mi drizzo ad un taglio della porta, E co' denti un pezzuol di legno spiccio (1). E presi un pezzo di matton per sorta, E rotto, in polver ne ridussi un poco; Poi ne feci un savor (2) coll'acqua morta. Allora allor di Poesia il foco M' entrò nel corpo, e credo per la via Ond' esce il pan; che non v'era altro loco . Per tornare alla prima fantasìa, Convien, chi vuol saper che cosa è il bene.

Prima ch' e' sappia il mal, che Dio gli dia.

<sup>(1)</sup> Spicciare in senso di staccare fu adottato dall'Alberti in grazia di quest esempio.
(2) Savore significa salsa, e qualunque altra mistura liquida, che se le assomigli.

Che quella fa l'uom si di virtù pieno, Che'l cervel noa gli fa poi la moresca (1). Tu mi potresti dir: quegli anni hai meno: E' non è ver, ch'ella t'insegna un modo Ch' empir tu te ne puoi il petto e'l seno. In quanto a me, per quanto io so la lodo; Ma vorrei ben, che si usassi una legge, Chi più la merta non andassi in frodo (2). Ogni uom, ch'è dato in cura al pover gregge (3), Addottorar vorrei nella prigione;

Perchè sapria ben poi come si regge:

<sup>(1)</sup> Moresca dicesi quella danza militare, che i Latini chiamavano pirrica, e che si faceva coll'armi alla mano.

<sup>(2)</sup> Cioè non ischivasse questa gabella. Andar in frodo propriamente significa esser colto in contrabbando, e non già farlo impunemente.

<sup>(3)</sup> Cioè oga uomo destinato ad aver cura del popolo. Anche qui il Cellini esprime il suo pensiero molo o-acuramente; ma egli non era abbastanza colto per iscrivere in poesia; come ben si vede nel complesso di questo assai mediucre Capitolo.

CELLINI. Faria le cose come le persone (1). E non usciria mai del sminato: Nè si vedria si gran confaione. In questo tempo ch' io ci sono sto. Io ci ho veduto Frati, Preti e Cate (2); E starci men chi più l'ha meritato. Se tu sapessi il gran duol che si sente, Se innanzi a te se ne va un di loro! Quasi che d'esser nato l'uom si pente. Non vo'dir più; son diventato d'oro, Qual non si spende così facilmente, Nè se ne faria troppo buon lavoro (3). E' m'è venuto un' altra cosa in mente. Ch'io non t'ho detto, Luca: ov'io lo scrissi (4), Fu in sur un libro d'uno mio parente; Che in sulle margin (5) per lo lungo missi (6) Questogran duol, che m'ha le membra svolte: E che il savor non correva, ti dissi. Che a fare un () bisognava tre volte

Lo stecco intigner; ch'altro duol non stimo Sia nell' Inferno fra l'anime avvolte. Or poi che a torto qui non sono il primo. Di questo taccio; e torno alla prigione. Dove il cervello e'l cuor per duol mi limo.

<sup>(1)</sup> Cioè da uomo, e non da bestia, a cui non si dà il nome di persona. Boccac. Amet. Non pare ne bestia, (2) Gente senz' altro aggiunto significa Soldati . V.

Villani. (3) Il cui valore non potrebbe mai essere superalo dal lavoro.

<sup>(4)</sup> Sottintendi il Capitolo presente.

<sup>(5)</sup> Margine è di ambo i generi.

<sup>(6)</sup> Anche Lorenzo de' Medici usò misse per mise,

VITA DI BENVENUTO lo più la lodo che l'altre persone; E volendo far dotto un che non sa. Senz' essa on si può far cose buone. Oh fussi come io lessi poco fa, Un ne dicessi , come alla Piscina : nglia i tuoi panni, Benvenuto, e va (1)! canteria il Credo e la Salveregina, Il Pater nostro; poi daria la mancia A' pover ciechi e zoppi ogni mattina . Oh quante volte m' han fatto la guancia Pallida e smorta questi gigli, a tale Ch'io non vo' più ne Firenze ne Francia (2)! E se m'avvien ch' io vada allo spedale, E dipinto vi sia la Nunziata, Fuggirò, che parrò un animale (3). Non dico già per lei degna e sacrata, Ne de suoi gigli gloriosi e santi,

Ch' hanno il Cielo e la Terra illuminata; Ma, perchè ognor ne veggo in su pe' canti Di quei, che hanno le lor foglie a oncini, Avrò timor, che non sien di que' tanti.

Oh quanti come me vanno tapini, Qual nati, qual serviti a questa impresa (4), Spirti chiari, leggiadri, alti e divini!

<sup>(1)</sup> Allude al miracolo di G. C. alla Piscina di Betsaida, narrato da S. Gio. al cap. V. Tolle grabatum tuam et ambala.

<sup>(2)</sup> I Gigli eran lo stemma di Firenze e di Francia, per gelosia delle quali Potenze il Cellini si credello trattenuto più lungamente in prigione.

<sup>(3)</sup> Negli spedali generalmente veggonsi dei quadri dell' Annunciazione della B. V., ne' quali l'Angelo Gabriele è dipinto con un giglio in mano.
(4) Quali nati, quali serventi sotto questo stemma.

<sup>(4)</sup> Quan nau, quan servenu sono questo stemma.

Vidi cader la mortifera impresa
Dal Ciel veloce, fra la gente vana,
Poi nella pietra nuova lampa accesa (1);
Del Castel prima romper la campana (2),

Che io n'uscissi; e me l'aveva detto

Colui, che in Cielo e in Terra il vero spiana: Di bruno, appresso a questo, un cataletto Di gigli rotti ornato, piante e croce,

Di gigli rotti ornato, piante e croce, E molti afflitti per dolor nel letto. Vidi colei, che l'alme affligge e cuoce,

Che spaventava or questo, or quel; poi disser Portar nevo nel sen chiunque a te nuoce(3).

Quel degno poi nella mia fronte scrisse Col calamo di Pietro a me pavole, E ch'io tacessi ben tre volte disse (4).

Vidi colui, che caccia e affrena il sole, Vestito d'esso, in mezzo alla sua Corte, Ovelcochio montal maivaden por suele (5)

Qual occhio mortal mai veder non suole (5). Cantava un passer solitario forte

Sopra la rocca, ond'io: per certo, dissi, Quel mi predice vita, ed a voi morte.

<sup>(1)</sup> In questo e ne' seguenti terzetti il Cellini allude alle visioni simboliche e profetiche, che pretese aver avute in prigione. Ma si esprime veramente con quell'oscurità, che è propria di coloro che millantano visioni e profezie. (2) Morire il Castellano V. T. . pag. 441. (3) Qui è forse dove il Cellini intende alludere

<sup>(3)</sup> Qui è forse dove il Cellini intende alludere alla morte di Pier Luigi Farnese, come disse Tom. 1. p. 452.

<sup>(4)</sup> V. T. r. 451. (5) V. T. 1. p. 436.

E le mie gran ragion cantai e scrissi, Chiedendo solo a Dio perdon, soccorso, Che sente spegner gli occhi a morte fissi. Non fu mai lupo, lion, tigre, ed orso Più (1) setoso di guel del sangue umano.

Più (1) setoso di quel del sangue umano, Nè in vipra mai più velenoso morso: Quest' era un crudel ladro Capitano,

'L maggior ribaldo, con certi altri tristi; Ma perchè ognun nol sappia, il dirò piano. Se avete birri affamati mai visti,

Ch' entrino a pegnorare un poveretto, Gittar per terra Nostre Donne e Cristi;

Il di d'Agosto vennon per dispetto A tramutarmi una più trista tomba, Dov' era ciascun sperso e maladetto. l'avea agli orecchi una tal vera tromba,

Che il tutto mi diceva, ed io a loro, Senza pensar, perche il dolor si sgombra. E quando privi di speranza foro,

Mi detton per uccidermi un diamante Pesto a mangiare, non legato in oro (2). Chiesi credenza a quel villan furfante, Che il cibo mi portava; e da me dissi: Non fu quel già"l nemico mio Durante (3).

Ma prima i miei pensieri a Dio rimissi, Pregandol, perdonasse il mio peccato; E miserere lagrimando dissi.

 <sup>(1)</sup> Setoso per assetato è del solo Cellini. L'Alberti cita quest esempio.

<sup>(2)</sup> V. T. 1. pag. 442.

bal gran dolore alquanto un po' quietato, Rendendo volentieri a Dio quest'alna, Contento a miglior regno e ad altro stato, Scender dat Ciel con gloriosa palma Un Angolo vidi; e poi con lieto volto Promesse al viver mio più lunga salma, Dicendo a me: per Dio, prima sie tolto Ogni avversario tuo con aspra guerra, Restando tu felice, lieto e sciolto, In grazia a quel ch'è Padrein Cielo e in Terra,

Standomi nel palazzo del sopraddetto Cardinal di Ferrara (molto ben veduto universalmente da ognuno e molto maggiormente visitato che prima non era fatto, maravigliandosi ogni uomo più dell' essere io uscito e vivuto in tanti smisurati affanni ) inmentre ch'io ripigliavo il fiato, ingegnandomi di ricordarmi dell'arte mia . presi grandissimo piacere di riscrivere questo sopraddetto Capitolo. Dipoi per meglio ripigliar le forze, presi per partito di an-darmi a spasso all' aria qualche giorno, e con licenza e cavalli del mio buon Cardinale, insieme con due Giovani romani: che uno era lavorante dell' arte mia; l'altro suo compagno non era dell'arte, ma venne per tenermi compagnia. Uscito di Roma me n'andai a la volta di Tagliacozzo, pensando di trovarvi Ascanio mio Allevato sopraddetto; e giunto a Tagliacozzo, trovai Ascanio detto, insieme con suo padre c fratelli e

sorelle e matrigua. Da loro per due giorni fui accarezzato, che impossibile saria il dirlo: partii dipoi alla volta di Roma, e meco menai Ascanio. Per la strada cominciammo a ragionare dell'arte, di modo ch'io mi struggevo di ritornare a Roma, per ricominciare le opere mie. Giunti che noi fummo a Roma, subito mi accomodai da lavorare: e ritrovato un bacino d'argento. il quale io avevo cominciato pel Cardinale innanzi ch'io fussi carcerato (ed insieme col medesimo bacino si cra cominciato uu bellissimo boccaletto, quale mi fu rubato con molta quantità di altre robe di molto valore) nel detto bacino facevo lavorare Pavolo sopraddetto: ed io ricominciai il boccaletto, il quale era composto di figurine tonde e di basso rilicvo; e similmente era composto di figurine e di pesci di basso rilievo il detto hacino, tanto ricco e tanto bene accomodato, che ognuno che lo vedeva restava maravigliato, si per la forza del disegno e dell'invenzione, sì per la pulizia, che usavano quei Giovani in su dette opere. Veniva il Cardinale ogni giorno almanco due volte a starsi meco, insieme con Messer Luigi Alamanni e con Messer Gabriel Cesano (1); e quivi per qualche

<sup>(11</sup> Gabriello Cesano da Pisa era Dollor di Leggi, e dal Varchi è nominato nell'Ercolano come autorevole Letterato. Fu della Corte del Card. Ippolito de Medici, e pare che in seguito servisse il Card. d'Este.

ora si passava lictamente il tempo, non ostante ch'io avessi assai da fare. Ancora mi abbondava di nuove opere; e mi dette a fare il suo suggello pontificale, il quale fu di grandezza quanto una mano d'un fanciullo di dodici anni ; e in esso suggello intagliai due storiette in cavo; che l'una fu quando S. Giovanni predicava nel deserto, l'altra quando S. Ambrogio scacciava quegli Ariani, figurato in su un cavallo con una sferza in mano (1); con tanto ardito e buon disegno, e tanto pulitamente lavorato, che ognuno diceva, ch'io avevo passato quel gran Lautizio, il quale faceva solo questa professione: e il Cardinale lo paragonava per propria boria cogli altri suggelli de' Cardinali di Roma, quali crano quasi tutti di mano del sopraddetto Lautizio (2). Ancora m'aggiunse il Cardinale. con quei due sopraddetti, ch'io gli dovessi fare un modello d'una saliera; ma

<sup>(1)</sup> Si è già detto, che il Card. Ippolito da Este era Arcivescovo di Milano; dove la tradizione popolare, che S. Ambrogio apparisse in soccorso di Azone Visconti e de' Milanesi in occasione della cel. battaglia da essi guadagnata a Parabiago contro Lodrisio Visconti nel giorno 21. Febbrajo 1339., diede origine all' assurdo costume di rappresentare quel mansuetissimo Pastore a cavallo, vestito pontificalmente, ed in atto di metter in fuga e sconfiggere con una sferza non pochi ben armati combattenti, i quali dal popolo furon poi denominati Ariani. Prima di quest'epoca S. Ambrogio è stato sempre rappresentato in atto di benedire. (2) Vedi Tom. 1. p. 78.

che avrebbe voluto uscir dell' ordinario di quei che avevano fatto saliere. Messer Luigi sopra questo proposito di questa saliera disse molte mirabili cose; Messer Gabriello Cesano ancor egli in questo proposito disse cose bellissime. Il Cardinale molto benigno ascoltatore, e satisfatto oltremodo de' disegni, che con parole avevan fatto questi due gran Virtuosi, a me disse: Benvenuto il disegno di Messer Luigi e quello di Messer Gabriello mi piaccion tanto, ch' io non saprei qual mi torre l'un de' dua; però a te mi rimetto, che l'hai a mettere in opera. Allora io dissi: vedete, Signori, di quanta importanza sono i figliuoli de' Re e degl'Imperatori, e quel maraviglioso splendore e divinità che in loro apparisce; nientedimanco, se voi dimandate a un povero umile pastorello, a chi egli abbia più amore e più affezione, o a quei detti figliuoli o a' suoi, per cosa certa dirà d'avere più amore ai sua figliuoli : però ancor io ho grande amore ai mia figlinoli, che di questa mia professione io partorisco: sicchè il primo ch'io vi mostrerò, Monsignor Reverendissimo mio padrone, sarà mia opera e mia invenzione; perchè molte cose son belle da dire, che facendole poi non si accompagnano bene in opera. E voltomi a quei due gran Virtuosi, dissi : voi avete detto: e io farò. Messer Luigi Alamanni allora ridendo, con grandissima piacevolezza in mio favore aggiunse molte virtuose parole:

e a lui si avvenivano (1), perchè egli era bello di aspetto e di proporzione di corpo, e con suave voce. Messer Gabriello Cesano era tutto il rovescio, tanto brutto e tanto dispiacevole; e così secondo la sua forma parlo. Aveva Messer Luigi colle parole disegnato, ch' io facessi una Venere con un Cupido, insieme con molte galanterie intorno, tutte a proposito: Messer Gabriello aveva disegnato, ch'io facessi un' Anfitrite moglie di Nettuno, insieme con di quei Tritoni di Nettuno e molte altre cose assai belle da dire, ma non da fare. Io feci una forma ovata, di grandezza di più d'un mezzo braccio assai bene, quasi due terzi, e sopra detta forma, secondo che mostra il Mare abbracciarsi colla Terra, feci due figure grandi più d'un palmo assai bene, le quali stavano a sedere entrando colle gambe una nell'altra, siccome si vede certi rami di mare lunghi ch'entrano nella terra; e in mano al mastio Mare messi una nave ricchissimamente lavorata, e in essa nave accomodatamente bene stava di molto sale; e sotto al detto avevo accomodato quei quattro cavalli marittimi : nella destra del detto Mare avevo messo il suo tridente. Per la Terra avevo fatto una femmina tanto di bella forma

<sup>(1)</sup> Avvenirs vale anche aver avvenenza, far bella comparsa, e convenirsi.

quanto io avevo potuto e saputo, bella e graziata; e in mano alla detta avevo posto un tempio ricco e adorno, posato in terra. ed ella su esso si appoggiava colla detta mano: questo aveva fatto per tenere il pepe. Nell'altra mano posto un corno di dovizia adorno con tutte le bellezze ch'io sapevo al mondo. Sotto questa idea, e in quella parte che si mostrava esser Terra. avevo accomodato tutti quei più belli animali, che produce la terra. Sotto la parte del Mare avevo figurato tutta la bella sorta di pesci e chiocciolette, che comportar poteva quel poco ispazio: quel resto dell' ovato, nella grossezza sua feci molti ricchissimi ornamenti. Poi aspettato il Cardinale, quale venne con quelli dua Virtuosi, trassi fuora questa mia opera di cera: alla quale con molto romore fu il primo Messer Gabriello Cesano, e disse: questa è un' opera da non si finire nella vita di dieci uomini; e voi. Monsignor Reverendissimo, che la vorresti a vita vostra, non l'avresti mai; però Benvenuto vi ha voluto mostrare de' suoi figliuoli, ma non dare, come facevamo noi i quali dicevamo di quelle cose, che si potevano fare, ed egli vi ha mostro di quelle cose, che non si possono fare. A questo Messer Luigi Alamanni prese la parte mia. Il Cardinale disse, che non voleva entrare in così grande impresa. Allora io mi volsi loro, e dissi: Monsignor Reverendissimo, a voi pien di virtù dico, che

quest'opera io spero di farla a chi l'avrà da avere; e ciascun di voi la vedrete finita più ricca l'un cento, che non è il modello; e spero che ci avanzi ancora assai tempo da farne di quelle molto maggiori di questa. Il Cardinale disse sdeguato: non la facendo al Re, dove io ti meno, non credo che ad altri la possa fare: e mostratomi le lettere, dove il Re in un capitolo scriveva, che presto tornasse, menando seco Benvenuto; io altai le mani al cielo dicendo: oh quando verrà questo presto? Il Cardinale disse, ch'io dessi ordine, e spedissi le faccende mie, ch'io avevo in Roma; infra dieci giorni.

Venuto il tempo della partita, mi donò un cavallo bello e buono; e lo domandava Tornon, perchè il Cardinal Tornon (1)

<sup>(1)</sup> Francesco di Tournon, unito d'affinità coi Re di Francia e creato Cardinale nel 1530., fu uno dei più grandi Ministri di Stato di quel secolo. Francesco I. riconoscendo in parte dalle savie trattative di questo Prelato la sua liberazione dalla prigionia, affidò al medesimo gli affari più difficili del suo Regno, come furono il proprio matrimonio colla sorella di Carlo V. quello di suo figlio con Catterina de' Medici, i vari congressi di pace che egli tenne, e per fino la cura di provvedere di viveri le armate. Sommo e costante fu il credito di Tournon anche dopo la morte di quel Monarca, essendo egli stato adoperato dalla Corte fino all'ultima vecchiaja. Era ricchissimo, poiche dai soli beneficj ecclesiastici traeva più d'un milione di lire di reddito; ma faceva buon nso delle ricchezze, e proteggeva i buoni studi. Il Mureto e il Lambino furon quasi sempre del seguito di Tournon. Come pie Eccle-

l'aveva donato a lui. Ancora Pagolo e Ascanio mia Allevati furono provvisti di cavalcature. Il Cardinale divise la sua Corte, la quale era grandissima: una parte più nobile ne menò seco, e con essa fece la via della Romagna, per andare a visitare la Madonna del Loreto, e di quivi poi a Ferrara casa sua; l'altra parte dirizzo per la via di Firenze. Questa era la maggior parte; ed era una gran quantità, colla bellezza della sua cavalleria. E a me disse, che s'io volevo andar sicuro, ch'io andassi seco; quando che no, io portavo pericolo della vita. Io detti intenzione (1) a Sua Signoria Reverendissima d'andarmene seco; e così, come quel che è ordinato da' Cieli convien che sia, piacque a Dio, che mi tornò in memoria la mia povera sorella carnale, la quale aveva avuti tanti dispiaceri de' mia gran mali. Ancora mi venne a memoria le mie sorelle cugine; le quali erano a Viterbo monache, una Badessa e l'altra Camarlinga (2), tantochè ell' erano Governatrici di quel ricco monastero; e avendo avuto per

siastico e giudiziono politico si oppose egli col miglioro estito alla inclinazione, che talora motrò la Corte di Francia per lo innovazioni religione dei Protestanti. Vuolsi che egli facesse rivocare da Francesco I. il permesso già accordato a Melantono di portarsi a Parigi; el del riguardata come eccessiva la severità, con cui egli fece ardere nella sua Diocesi di Lione i satelliti della Riforma. Mort di 33 anni en 1552.

<sup>(1)</sup> Dare intenzione vale far credere, promettere.

<sup>(2)</sup> Cioè Celleraria.

me tanti gravi affanni, è per me fatte tante orazioni, ch' io mi tenevo certissimo per l'orazione di quelle povere verginelle d'aver impetrato la grazia da Dio della mia salute: però venntemi tutte queste cose in memoria, mi volsi per la volta di Firenze. Dove io sarei andato franco di spese col Cardinale e coll'altro suo traino, io me ne volsi andare da per me; e mi accompagnai con un maestro di oriuoli eccellentissimo, che si domandava Maestro Cherubino, molto mio amico: trovandoci a caso, facevamo quel viaggio molto piacevole insieme. Essendomi partito il lunedi santo di Roma (1), ce ne vennimo (2) soli noi tre (3). A Monte Rosi (4) trovai la detta compagnia: e perche io avevo data intenzione d'andarmene col Cardinale, non pensavo, che nessuno di que' mici nemici mi avessero avuto a vigilare altrimenti : e certo che io capitavo male a Monte Rosi, perchè innanzi a noi era stato mandato una frotta d'uomini bene armati, per farmi dispiacere; e volse Iddio, che inmentre noi desinavamo, loro, che avevano avuto indizio, ch' io me ne venivo senza il traino

<sup>(1)</sup> Il giorno 22. Marzo 1540.

<sup>(</sup>a) L'ediz, prima legge venumo; ma tanto venumo me venumo sono idiotismi ed errori.

<sup>(3)</sup> Cellini, Pagolo ed Ascanio. (4) Paese tra Roma e Viterbo.

Benv. Cellini V. II.

del Cardinale, s'erano messi in ordine per farmi male. In questo appunto sopraggiunos il detto traino del Cardinale, e con esso lietamente salvo me n'andai sino a Viterbo; che da quivi in là io non vi conoscevo poi pericolo, e maggiormente audavo innazi sempre parcechi miglia; e quegli uomini migliori, ch' erano nel traino, tenevano molto conto di me.

Arrivato per la Dio grazia sano e salvo a Viterbo, quivi mi fu fatto grandissime carezze da quelle mie sorelle e da tutto il Monastero. Partitomi di Viterbo co' sopraddetti, venimmo via cavalcando, quando innanzi e quando indietro al detto traino del Cardinale; di modo che il giovedi santo a ventidue ore ci trovammo presso a Siena a una posta. Veduto io che v'era alcune eavalle di ritorno, e che quei delle poste aspettavano di darle a qualche passeggiere per qualche poco di guadagno, e che alla posta di Siena le rimenasse; veduto questo, io dismontai dal mio cavallo Tornon, e messi su quella cavalla (1) il mio cuscino e le mie staffe, e detti un giulio a un di quei garzoni delle poste. Lasciato il mio cavallo a' miei Giovani, che me lo conducessino. subito innanzi mi avviai per giugnere in Siena una mezz' ora prima, sì per visitare

<sup>(1)</sup> Cioè sopra una di quelle cavalle di posta.

alcun mio amico, e per far qualch' altra mia faccenda : però sebbene io venni presto, io non corsi la detta cavalla (1). Giunto ch' io fui in Siena presi le camere all'osteria buona, che ci faceva di bisogno per cinque persone. Pel garzone dell' oste rimandai la detta cavalla alla posta, che stava fuor della porta a Camollia, e in su detta cavalla m'aveva sdimenticato le mie staffe e il mio cuscino. Passammo la sera del giovedì santo molto lietamente; la mattina poi, che fu il venerdi santo, io mi ricordai delle mie staffe e del mio cuscino. Mandato per esso, quel maestro delle poste disse, che non me lo voleva rendere, perchè io avevo corso la sua cavalla. Più volte si mandò inuanzi e indietro, e il detto sempre diceva di non me lo voler rendere, con molte ingiuriose e insopportabili parole; e l'oste, dov'io ero alloggiato, mi disse: voi n'andate bene, se egli non vi fa altro; che non vi rendere il cuscino e le staffe; e aggiunse dicendo: sappiate, che quello è il più bestiale uomo, che avesse mai questa città, e ha qui due figliuoli, che souo soldati bravissimi, uomini più bestiali di lui; sicchè ricomperate quello che vi bisogna, e passate via senza dirgli niente. Ricomperai un paro (2) di staffe, pur pensando con

<sup>(</sup>t) Correre un cavallo vale farlo correre .

<sup>(2)</sup> Lo stesso che pajo.

amorevoli parole di riavere il mio buon cuscino: e perchè io ero molto bene a cavallo, e bene armato di giaco e maniche, e con mirabile archibuso all' arcione, non mi faceva spavento quelle gran bestialità, che colui diceva che aveva quella pazza bestia. Ancora avevo avvezzo quei mia Giovani a portar giaco e maniche; e molto mi fidavo di quel Giovane romano, che mi pareva. che non se lo cavasse mai, mentre che noi stavamo in Roma. Ancora Ascanio, ch' era pur giovanetto, ancor egli lo portava : e per essere il venerdi santo , mi pensavo, che la pazzia de' pazzi dovesse pure aver qualche poco di feria. Giunsimo alla detta posta a Camollia; per la qual cosa io vidi e conobbi pe' contrassegni, che mi erano stati dati ( per esser cieco dell' occhio manco) questo maestro delle poste. Fattomegli incontro, e lasciato da banda quei due Giovani e quei compagni , piacevolmente dissi: maestro delle poste, se io vi fo sicuro, ch' io non ho corso la vostra cavalla, perche non siete voi contento di rendermi il mio cuscino e le mie staffe ? A questo egli rispose veramente in quel modo pazzo, bestiale, che m'era stato detto. Per la qual cosa io gli dissi : come, non siete voi cristiano? e volete voi in venerdi santo scandalizzare e voi e me? Disse, che non gli dava noja o venerdi santo o venerdi di diavolo, e che se io non me gli levavo dinauzi, con uno spuntone (1), che egli aveva preso, mi traboccherebbe in terra insieme con quell' archibuso ch' io avevo in mano. A queste rigorose parole s'accostò un gentiluomo vecchio, sauese, assai civile, il quale tornava da fare quelle divozioni . che s'usano fare in tal giorno. Avendo sentito di lontano benissimo tutte le mie ragioni, arditamente si accostò a riprendere il detto maestro delle poste, pigliando la parte mia, e garriva (2) li due suoi figliuoli, perchè e'uon facevano il dovere ai forestieri che passavano, e che a quel modo e' davano biasimo alla città di Siena. Quei due giovani suoi figliuoli, scrollato il capo senza dir nulla, se n'andarono in là nel dentro della loro casa. L'arrabbiato padre, invelenito delle parole di quell' onorato gentilnomo, subito con vituperose bestemmie abbassò lo spuntone, giurando che con esso mi voleva ammazzare a ogni modo. Veduta questa bestial risoluzione, per tenerlo alquanto indietro, feci segno di mostrargli la bocca del mio archibuso. Costui più furioso gittandomisi addosso, l'archibuso ch'io avevo in mano, sebbene in ordine per la mia difesa, non l'avevo abbassato ancora tanto che fusse a riscontro di lui. anzi

<sup>(1)</sup> L'ediz. 1. legge puntone; il nostro MS. legge spuntone, che è un'arme in asta con un ferro quadro ed acuto nella cima.

<sup>(2)</sup> La i. ediz. legge sgarriva. Ma sgarire in italiane significa ingannarsi, come sgarare.

era colla bocca alta; e da per sè dette fuoco. La palla percosse nell'arco della porta. e sbattuta indietro, colse nella canna della gola del detto, il quale cadde in terra morto. Corsono i due figliuoli velocemente; e preso l'arme da un rastrello (1) uno, l'altro prese lo spuntone del padre; e gittatosi addosso a quei mia Giovani; e quel figliuolo, che aveva lo spuntone, investi il primo Pagolo romano nella poppa manca, e l'altro corse addosso a un Milanese; ch'era in nostra compagnia: il quale aveva viso di pazzo, e non volse raccomandarsi, dicendo, che non aveva che fare meco, e difendendosi dalla punta d'una partigiana con un bastoncello, che egli aveva in mano; col quale non possette tanto ischermirsi, che alla fine fu investito un poco nella bocca. Ouel Messer Cherubino era vestito da prete, e sebbene egli era maestro d'oriuoli eccellentissimo, com' io dissi, aveva avuti benefizi dal Papa con buorfe entrate. Ascanio si bene era armato benissimo; non fece segno di fuggire, come aveva fatto quel Milanese; di modo che quelli dua non furono tocchi. lo che avevo dato di piè al cavallo; e inmentre che e' galoppava, prestamente avevo rimesso in ordine e carico il mio archibuso; e tornato arrovellato indietro, pa-

Rastrelliera e rastrello dicesi quella specie di scaffale, in cui ripongonsi le armi in asta.

rendomi aver fatto da motteggio, per voler fare daddovero; e pensavo che quei mia Giovani fussino stati ammazzati; risoluto andavo per morir anch' io . Non molti passi corse il cavallo indietro, ch' io rincontrai, che inverso mi venivano; ai quali io domandai s'egli avevano male: rispose Ascanio, che Pagolo era ferito d'uno spuntone a morte. Allora io dissi: Pagolo figliuol mio, adunque lo spuntone ha sfondato il giaco? Mi disse: il giaco l'aveva messo nella bisaccia. Allora io dissi: questa mattina! Dunque i giachi si portano per Roma, per mostrarsi bello alle dame, e ne' luoghi pericolosi, dove fa di mestieri l'averli, si tengono nella bisaccia? Tutti i mali che tu hai ti stanno molto bene, e sei causa, ch' io voglio andare a morire quivi ancora io. Inmentre ch' io dicevo queste parole, sempre tornavo indietro gagliardamente. Ascanio ed egli mi pregavano, ch' io fussi contento per l'amor di Dio salvarmi e salvarli , perchè sicuro s'andava alla morte. In questo scontrai quel Messer Cherubino insieme con quel Milanese ferito; e subito mi sgridò dicendo, che nessuno non aveva male, e che il colpo di Paolo era ito tanto ritto, che non era isfondato; e che quel vecchio delle poste era restato in terra morto, e che i figliuoli con altre persone assai si erano messi in ordine, e che al sicuro ci avrebbero tagliato a pezzi tutti : sicche, Benvenuto, dappoiche la fortuna

ci ha salvati da quella prima furia, non la tentar più, ch' ella non ci salverebbe. Allora io dissi : dappoichè voi siete contenti, così ancora io son contento: e voltomi a Paolo e a Ascanio, dissi loro: date di piè a' vostri cavalli, e galoppiamo insino a Staggia (1) senza mai fermarsi, e quivi saremo sicuri. Quel Milauese ferito disse: che venga il canchero a' peccati; che questo male, ch' io ho, fu solo per un po' di minestra di carne ch' io mangiai jeri, non avendo altro che desinare. Con tutte queste gran tribulazioni, che noi avevamo, fummo forzati a fare un poco di segno di ridere di quella bestia e di quelle sciocche parole, ch'egli aveva detto. Demmo di picdi a' cavalli, e lasciammo Messer Chernbino e il Milanese, che a loro agio se ne venivano. Intanto i figliuoli del morto corsono al Duca di Malfi (2), che dessi loro parecchi

<sup>(1)</sup> Staggio o Staggio è a dieci miglia da Siena.
(2) La Hepubblica di Siena, sotto la proterione o di proterione di Carlo V., era in que l'empl governata atato creato Capibano Generale del Sanari fin dal 15:3, Questi discendeva da Nanni Tedeschini da Sarteano, che per avere apossata una sorella di Pio IL era siato aggregato co soni discendenti alla famiglia Piccolomini. Fascolosi distinti combiatendo per l'Imperatiore, cla veneradosi distinti combiatendo per l'Imperatiore, cla veneradosi distinti combiatendo per l'Imperatiore, cla veneradosi distinti ordibili della combiate del propositi di propositi di un forte partito popolare, avrebbe potuto con facilità farsi Sovrano di Siena. Ma Alfonso abbandonandosi si piaceri ed alla popolarità, non approfittò della circo-tazza favororole; ed anti sedotto dall'amore di Agnasa.

cavalli leggieri, per aggiugnerci e pigliarci. Il detto Duca, saputo che noi eramo uomini del Cardinal di Ferrara; non volse dar nulla, ne cavalli ne licenza. Intanto noi giugnemmo a Staggia, dove ivi noi fummo sicuri. Giunti a Staggia, ceroammo d'un medico, il meglio che in quel luogo si poteva avere; e fatto vedere il detto Pagolo, la ferita andava pelle pelle, e conobbi che non avrebbe male. Facemino mettere in ordine da desinare. Intanto comparse Messer Chcrubino, e quel pazzo di quel Milanese, che continuamente diceva: venga il canchero alle quistioni : e diceva di essere iscomunicato, perchè non aveva potuto dire in quella santa mattina un solo Pater noster. Per esser costui brutto di viso (e la bocca avea grande per natura, dappoi per la ferita, che in cssa aveva avuta, gli era cresciuto la bocca più di tre dita) e con quel suo giulivo parlar milanese e con essa lingua sciocca, quelle parole che e' diceva ci davano tanta occasione di ridere, che in cambio di condolerci della fortuna.

Salvi, avendo lasciate impunite le prepotenze della famiglia della medesima, diede luogo a molti disrrdini ed a replicate accuse contro il suo governo, per le quali fu nel 154t. alloutanato da Siena d'ordine dello stesso Imp. Carlo V.

Il testo Celliniano leggeva qui Melfi e non Melfi Ma lo shaglio è troppo evidente, giacchè Melfi era Principato di Andrea Doriz, il quale nel 1540. combatteva in mare contro i Corsari, e non la mai avusta pubblica autorità in Siena. I Toscani poi dicono Malfi in luogo di Amelfi.

non possevamo fare di non ridere a ogni parola, che costui dicevas Volendogli il medico cucire quella ferita della bocca, avendogli fatto già tre punti, disse al medico. che sostenesse alquanto, che non avrebbe voluto, che per qualche inimicizia egli gliene avesse cucita tutta: e messo mano a un cucchiajo, e'diceva, che voleva che e'gnene lasciassi tanto aperta, che quel cucchiajo vi entrasse, acciocche e' potessi tornar vivo alle sue brigate. Queste parole, che costui diceva con certi scrollamenti di capo, davano si grande occasione di ridere, che in cambio di condolerci della nostra mala fortuna, noi non restammo mai di ridere; e così sempre ridendo, ci conducemmo a Firenze. Andammo a scavalcare a casa della mia povera sorella, dove noi fummo dal mio cognato e da lei molto maravigliosamente trattati e accarezzati. Quel Messer Cherubino e il Milanese andarono a fare i fatti loro. Noi restammo in Firenze per quattro giorni , ne' quali si guari Paolo; ma era ben gran cosa, che continuamente che si parlava di quel bestione del Milanese, si moveva a tante risa, quanto si (1) moveva a pianto l'altre disgrazie avvenute : di modo che continuamente in un tempo medesimo si rideva e si piangeva. Facilmente guari Pagolo .

<sup>(1)</sup> Anche a pag. 24. il N. A. usa si per ci, che è vero errore.

Dipoi ce n'andammo alla volta di Ferrara, e'l nostro Cardinale trovammo che ancora era arrivato a Ferrara, e aveva inteso tutti i nostri accidenti; e condolendosi, disse: io prego Iddio, che mi dia tanta grazia, ch' io ti conduca vivo a quel Re ch' io t' ho promesso. Il detto Cardinale mi consegnò in Ferrara un suo palazzo, luogo bellissimo , dimandato Belfiore (confina colle mura della città) e quivi mi fece acconciare a lavorare. Dipoi dette ordine di partirsi senza me alla volta di Francia; e veduto ch' io restavo molto malcontento mi disse : Benvennto tutto quello ch' io fo, si è per la tua salute; perchè innanzi ch' io ti levi dall' Italia, io voglio sapere, che tu sia certissimo di quello che tu vieni a fare in Francia: in questo mezzo sollecita più che tu puoi quel tuo bacino e boccaletto; e tutto quello che hai di bisogno, lascierò ordine a un mio fattore, che te lo dia. E partitosi, io rimasi molto malcontento, e più volte ebbi voglia d'andarmi con Dio; ma solo mi riteneva quell' avermi libero da Papa Paolo, perchè del resto io stavo malcontento e con mio gran danno: pure vestitomi di quella gratitudine, che meritava il benefizio ricevuto, mi disposi aver pazienza a vedere che fine aveva da aver quella faccenda: e messomi a lavorare con quei dua mia Giovani, tirai molto maravigliosamente innanzi quel boccale e quel bacino. Dove noi eramo alloggiati era l'aria cattiva, e

per venir verso la state, tutti ci ammalammo un poco. In queste nostre indisposizioni andammo guardando un luogo, dove noi eramo, il quale era grandissimo e lasciato salvatico quasi un miglio di terreno coperto, nel quale era tanti pagoni nostrali, che come uccelli salvatichi ivi covavano. Avvedutomi di questo, acconciai il mio scoppietto con certa polvere senza far rumore, dipoi appostavo di quei pagoni giovani, e ogni due giorni io n'ammazzavo uno; il quale larghissimamente ci nutriva, ma di tanta virtù, che tutte le malattie da noi si partirono: e attendemmo quei parecchi mesi lictissimamente a lavorare, e tirammo innanzi quel boccale e quel bacile, qual era opera che poriava molto grani tempo. In questo tempo il Duca di Ferrara s'accordo con Papa Paolo romano certe loro differenze antiche, ch' egli avevano di Modana e di certe altre città; le quali per averci ragione la Chiesa, fece il Duca questa pace col detto Papa con forza di danari: la quale quantità fu grande, e credo ch'ella passasse, e ancora di molto, più di trecento mila ducati di Camera (1). Aveva il Duca in

<sup>()</sup> Le controversie fra la Corte di Roma e quella di () Trerrara sussistevano fin dai tempi di Giulio II., if quale non contento di avere colla famosa lega conchiusa a Cambray nel 1608, scacciati dalla Romagna i Veneziani, pretendeva altreti di togliere ai Francesi ogni dominto in Italia. Alfonso I. da Este, che per ragione

questo tempo un suo Tesauriere vecchio, allievo del Duca suo padre, il quale si domandava Messer Girolamo Gigliolo. Non poteva
questo vecchio sopportar questa ingiuria di
questi tanti danari, che andavano al Papa,
e andava gridando per le strade, dicendo:
il Duca Alfonso suo padre con questi danari gli avrebbe più presto con essi tolto
Roma, che mostratoglieli: e non v'era ordine che li volesse pagare. All'ultimo poi
sforzato il Duca a fargliene pagare, venuo
a questo wecchio un Ilusso si grande di corpo, che lo condusse vicino alla morte. Ia
questo mezzo chi egli stava animalato, mi

del Ducato di Ferrara era Feudatario della Chiesa, non avendo voluto in quell' occasione staccarsi dall' alleanza di Luigi XII., meritotsi nel 1510. l'indignazione di quel Pontefice, il quale, dichiaratolo scomunicato e decaduto da' suoi dominj, arrivò in realtà a spogliarlo di Modena e Reggio, che per altro eran Fendi Imperiali. Molto trattative e molte assoluzioni ottenne in seguito Alfonso da Giulio stesso e da Leon X.; ma ben lontano dal riavere le terre perdute, si vedeva anzi in pericolo di perder anche Ferrara. Perciò unitosi colle sue armi a Carlo V., ricuperò Reggio nel 1513. e Modena nel 1527. I Papi Clemente VII. e Paolo III., trovandosi in critiche circostanze, dissimularono le loro pretese, ma non perdouarono mai con sincerità alla Casa d'Este; e malgrado due arbitrati convenuti e pronunziati dallo stesso Imp. Carlo V. negli anni 1531. e 35., la Corte di Roma non accordò mai agli Estensi una pace definitiva fino all'anno 1539in eui Don Francesco d'Este riusci a conchiudere in Roma a nome del Duca Ercole II. suo fratello un trattato, in cui fu rinnovata l'antica investitura accordata da Alessandro VI. agli Estensi, mediante il pagamento di 180m. ducati d'oro. V. Muratori Antichità Estensi.

3,

chiamò il detto Duca, e volse ch'io lo ritraessi; per la qual cosa io lo feci in un tondo di pietra nera, grande quanto un taglicretto da tavola. Piacevano al Duca quelle mie fatiche insieme con molti piacevoli ragionamenti; le quali due cose ispesso causavano, che quattro o cinque ore il manco stava attento a lasciarmi ritrarre, e alcune volte mi faceva ceuare alla sua tavola. In ispazio d'otto giorni io lo fini' questo ritratto della sua testa: dipoi mi comandò che facessi il rovescio, il quale si era figurato per la Pace, una femmina con una facellina in mano, che ardeva un trofeo d'arme : la quale io feci, questa detta femmina, in istatura lieta, con panni sottilissimi, e di bellissima grazia; e sotto a lei figurai afflitto e mesto, e legato con molte catene il disperato Furore. Quest' opera io la feci con molto istudio, e la detta mi fece grandissimo onore. Il Duca non si poteva saziare di chiamarsi soddisfatto, e mi dette le lettere per la testa di Sua Eccellenza e per il rovescio. Quelle del rovescio dicevano: Pretiosa in conspectu Domini: mostrava, che quella pace s'era venduta per prezzo di danari.

In questo tempo, che mi messi a fare questo detto rovescio, il Cardinale mi aveva scritto, dicendomi, ch' io mi mettessi in ordine, perchè il Re m' aveva domandato; e che alle prime lettere sua farebbe l'ordine di tutto quello che lui mi aveva promesso.

Io feci incassare il mio bacino e il mio boccale ben acconcio; e l'avevo di già mostrato al Duca. Faceva le faccende del Cardiuale un gentiluomo ferrarese, il quale si chiamava per nome Messer Alberto Bendidio (1). Quest' nomo era stato in casa dodici anni senza useir mai, causa di una sna infermità: un giorno con grandissima prestezza mando per me, dicendomi, ch'io dovessi montare in poste subito, per andare a trovare il Re, il quale con grande istanza mi aveva domandato , pensando ch'io fussi in Francia: il Cardinale per iseusa sua aveva detto, ch'io ero restato a una sua badia in Lione, un poco ammalato, ma che farebbe ch'io sarei presto da Sua Maestà: però faceva questa diligenza, ch'io corressi in poste. Questo Messer Alberto era grand' uomo dabbene, ma era superbo, e per la malattia superbo insopportabile: e siccome io dico, mi disse, ch'io mi mettessi in ordine presto, per correre in poste . Al quale io dissi , che l'arte mia non si faceva in poste, e che se io vi avevo da andare, volevo andarvi a piacevoli giornate, e menar meco Ascanio e Paolo mia camerate e mia lavoranti, i quali avevo levati di Roma; e di più volevo un servitore con essonoi a cavallo, per mio servizio, e tanti danari che bastassino a condurmi.

<sup>(</sup>t) V. T. I. p. 88.

Quel vecchio infermo con superbissime parole mi rispose, che in quel modo, ch' io dicevo, e non altrimenti andavano i figliuoli del Duca. A lui subito risposi, che i figliuoli dell'arte mia andavano in quel modo ch'io avevo detto, e per non essere stato mai figliuolo di Duca, quelli non sapevo come andassino, e che io non vi andrei in modo nessuno, si per avermi mancato il Cardinale della fede sua, e arrotomi (1) poi queste villane parole. Io mi risolvetti di non volermi impacciare con Ferraresi, e voltogli le stiene, io brontolando ed egli bravandomi, partii. Andai a trovare il sopraddetto Duca colla sua medaglia finita; il quale mi fece le più onorate carezze, che mai si facessino a uomo del mondo; e aveva commesso a quel suo Messer Girolamo Gigliolo, ch' era guarito, che per quelle mie fatiche trovasse un anello d'un diamante di valore di dugento scudi, e che lo dessi al Fraschino suo cameriere, il quale me lo desse. Così fu fatto. Il detto Fraschino la sera, che il giorno gli avevo dato la medaglia, a un'ora di notte mi porse un anello, entrovi un diamante, il quale aveva grau mostra; e disse queste parole da parte del suo Duca, che quella unica

<sup>(1)</sup> Arroto addiettivo da arrogere, che significa aggiungere. La 1. ediz. legge aggiuntomi, che m' è parso meno originale.

virtuosa mano, che tanto bene aveva operato, per memoria di Sua Eccellenza con quel diamante s'adornassi la detta mano. Venuto il giorno, io guardai il detto anello, il quale era un diamantaccio sottile, di valore d'un dieci scudi in circa (1): e perchè queste tante, maravigliose parole, che quel Duca mi aveva fatto usare, io non volsi ch'elle fussino vestite di un così poco premio, pensando il Duca d'avermi bene satisfatto; ed io che m'immaginai, che la venisse da quel suo furfante Tesauriere, detti l'anello a un mio amico, che lo rendesse al cameriere Fraschino in quel modo ch' egli poteva. Questo fu Bernardo Saliti, che fece quest'ufizio mirabilmente. Il detto Fraschino subito mi venne a trovare, con grandissime esclamazioni dicendomi, che se il Duca sapeva, ch' io gli rimandassi un presente a quel modo, ch' egli così benignamente m'aveva donato, ch' egli l'avrebbe molto per male. e forse me ne potrei pentire. Al detto risposi, che l'anello, che Sua Eccellenza mi aveva donato, era di valore di un dieci scudi in circa, e che l'opera, ch' io avevo fatto a Sua Eccellenza, valeva più di dugento; ma per mostrare a Sua Éccellenza. ch' io stimavo l'atto della sua gentilezza, che solo mi mandassi un anello del granchio (2),

<sup>(1)</sup> La Crusca legge di dicci scudi ec.
(2) Uno di quegli anelli di metallo, che son creduti
utili per quella contrazione muscolare, che si dice granchia.

Beny, Cellini V. 11.

3

di quelli che vengono d'Inghilterra, che vagliono un carlino in circa; quello io lo terrei per memoria di Sua Eccellenza, infinche io vivessi, insieme con quelle onorate parole, che Sua Eccellenza m'aveva fatto porgere: perchè io facevo conto, che lo splendore di Sua Eccellenza avesse largamente pagato le mie fatiche; dove quella bassa gioja me le vituperava. Queste parole furono di tanto dispiacere al Duca, ch' egli chiamò quel suo detto Tesauriere, e gli disse villania, la maggiore che mai per lo passate gli avessi detto; e a me fe' comandare, sotto pena della disgrazia sua, ch'io non partissi di Ferrara, se lui non me lo faceva intendere: ed al suo Tesauriere comandò, che mi desse un diamante, che arrivassi a trecento scudi. L'avaro Tesauriere ne trovò uno, che passava di poco sessanta scudi, e dette ad intendere che il detto diamante valeva molto più di dugento.

Intanto il sopraddetto Messer Alberto aveva ripreso la binona via, e mi aveva provvisto di tutto quello ch'io avevo domandato. Eronii quel di disposto di partirni di Ferrara a ogni modo; ma quel diligente camericre del Duca aveva ordinato col detto Messer Alberto, che per quel di io non avessi cavalli. Avevo carico un mulo di molte mie bagaglie, e con esse io avevo incassato quel bacino e quel boccale, che fatto avevo pel Cardinale. In questo soprag-

giunse un gentiluomo ferrarese, il quale si domandava per nome Messer Alfonso de' Trotti (1). Questo gentiluomo era molto vecchio: era persona affettabilissima (2), e si dilettava delle virtu grandemente; ma era una di quelle persone, che sono difficilissime a contentare, e se per avventura elle si abbattono mai a vedere qualcosa che piaccia loro, se lo dipingono tanto eccellente nel cervello, che mai più pensano di vedere altra cosa, che piaccia loro. Giunse questo Messer Alfonso; per la qual cosa Messer Alberto gli disse : a me sa male, che voi siete arrivato tardi ; perchè di già s' è incassato e fermo quel boccale e quel bacino, che noi mandiamo al Cardinale in Francia. Questo Messer Alfonso disse, che non se ne curava; e accennato a un servitore, lo mandò a casa sua: il quale portò un boccale di terra bianca, di quelle terre di Faenza (3), molto delicatamente lavorato. Inmentre che il servitore andò e tornò, questo Messer Alfonso diceva al detto Mes-

<sup>(1)</sup> Alfonso de Trotti era personaggio assai ragguardevole, ed era stato fedelissimo, giusto e diligente Ministro di Alfonso I. per gli oggetti di finanza. V. P. Giovio Vita di Alf. I.

<sup>(2)</sup> L'Alberti cita questa voce come antiquata e Celliniana, spiegandola per affettuosissima.

<sup>(3)</sup> Faenza è tanto celebre pe suoi lavori di terra cotta, che in Francia è chiamata col di lei nome (fayeace) la majolica. Così i fabbricatori francesi furon grati a Faenza, come gli italiani lo erano stati a Majorca, da cui avevan ricevuta anticamente quesi arte.

ser Alberto: io vi voglio dire perchè non mi curo di vedere mai più vasi : questo si è, che una volta ne veddi uno d'argento, antico, tanto bello e tanto maraviglioso, che l'immaginazione umana non arriverebbe a pensare a tanta eccellenza; e però non mi curo di veder altra cosa tale, acciocchè ella non mi guasti quella maravigliosa immaginazione di quello. Questo si fu un gran gentiluomo, virtuoso, che andò a Roma per alcune sue faccende, e segretamente gli fu mostro que to vaso antico; il quale per vigore di una gran quantità di scudi corroppe quello che l'aveva, e seco ne lo portò in queste nostre parti; ma lo tiene ben segreto, che il Duca non lo sappia, perche avrebbe paura di perderlo a ogni modo. Questo detto Messer Alfonso, inmentre che diceva queste sue lunghe novellate, non si guardava da me, ch'ero alla presenza, perchè e' non mi conosceva. Intanto comparse questo benedetto modello di terra. iscoperto con una tanta boriosità, cinrma (1) e sicumera , che veduto ch' io l'ebbi , mi volsi a Messer Alberto e dissi : pur beato ch' io l'ho veduto! Messer Alfonso addirato. con qualche parola ingiuriosa disse: chi sei tu, che non sai quello che tu ti di'? A que-

<sup>(1)</sup> La .. ediz. legge ciumera, che non è parola italiana. Il MS. da noi consultato legge ciurma, che significa anche ciurmeria, cioè ciarlataneria, impostura, come usò anche il Gelli. Sicumera poi vale pompa.

sto io dissi: ora ascoltatemi, e poi vedrete chi di noi sapra meglio quello ch'ei si dice. Voltomi a Messer Alberto, persona molto grave e ingeguosa, dissi: questo è un boccaletto d'argento, di tanto peso, il quale io lo feci nel tal tempo a quel ciurmadore di Maestro Jacopo, cerusico, da Carpi; il quale venne a Roma, e vi stette sei mesi, e con una sua unzione imbrattò di molte decine di Signori e poveri gentiluomini, da' quali e' trasse molte migliara (1) di ducati in quel tempo che gli feci questo vaso e un altro diverso da questo; ed egli me lo pago l'uno e l'altro molto male (2); e ora sono in Roma tutti, quanti sventurati ch' egli unse, stroppiati e malcondotti; e a me è gloria grandissima, che l'opere mie sieno in tanto nome appresso a voi altri Signori ricchi : ma io vi dico bene, che da quei tant' anni in quà io ho atteso quanto ho potuto a imparare; di modo che mi penso, che quel vaso ch'io porto in Francia, sia altrimenti degno del Cardinale e del Re. che non fu di quel vostro mediconzolo. Dette ch'io ebbi queste mie parole, Messer Alfonso pareva proprio che si struggesse di desiderio di vedere quel bacino e quel boc-

<sup>(1)</sup> Migliaro per migliajo è idiotismo, di cui non trovo buoni esempi.

<sup>(2)</sup> Non si ricorda più il nostro Cellini d'aver già detto, che Jacopo Berengario da Carpi gli aveva pagati molto bene questi vasi. V. T. 1. p. 86.

cale, il quale io continuamente gli negavo. Quando un pezzo fummo stati in questo. disse, che se n'anderebbe dal Duca e per mezzo di Sua Eccellenza lo vedrebbe. Allora Messer Alberto Bendidio, ch'era come ho detto superbissimo, disse: innanzi che voi vi partiate di qui , Messer Alfonso , voi lo vedrete, senza adoperare i favori del Duca. A questo mi parti', e lasciai Ascanio e Pagolo, che lo mostrasse loro : il quale disse poi, ch' egli avevano dette cose grandissime in mia lode. Volse poi Messer Alfonso, ch' io m'addomesticassi seco, onde a me parve mill'anni d'uscir di Ferrara e levarmi loro dinanzi. Quanto io avevo avuto di buono si era stata la pratica del Cardinal Salviati (1), e quella del Cardinal di Ravenna (2), e di qualcun altro di quei virtuosi Musici (3), e non altro; perchè i Ferra-

<sup>(1)</sup> Il Card. Gio. Salviati era Arcivescovo di Ferrara, ed era ivi il Mecenate e l'amico del Giraldi, del Pigna, del Gagi e di molti altri begli ingegni. V. T. 1. p. 73. (2) Il Card. Benedello Accolti, che rimesso in Il-

berth de Paolo III. si diede tutto agli ameni studj ed alla società de Letterati (V. T., p. 125.), trattenevasi in quest feoca a Ferrara, come lo prova l'eruditissimo Mazzuchelli, senza però aver presente questo passo del Cellini, confutando l'Ughelli, che lo dice ritirato in Ravenna.

<sup>(3)</sup> Non parrà strano, che il Cellini metta qui insieme i Musici di Ferrara coi due estini Gardi. Accoli e Salviati, se si avrà presente che in quella città fioriva allora con singolar distinione la Musica. Quest' atte rigenerata ne' Domini Extensi, verto il voso, per opera del famoso Guido Aretino, Monaco della Pomposa, tuorò sempre grandi fautori in Fertara. Per lacere la

vesi sono gente avarissime (1), e piace lono la roba altrui in tutti modi che la possono avere; e così sono tutti. Comparse alle venidue ore il sopraddetto Fraschino, e mi porse il detto diamante, di valore di sesanta scudi in circa; dicendomi con faccia maninconica e con brevi parole, cli io portassi quello per amore di Sua Eccellenza. Al quale in risposi: ed io, così farò. Mettendo i picdi nella staffa in sua presenza, presi il viaggio per andarmi con Dio: notò l'atto, le parole, e referi al Duca tutto questo; il quale era in collera, ed che voglia: grandissima di farmi tornare indietro.

Andai la sera, iunanzi più di dieci miglia, sempre trottando; e quando l'altro giorno io fui fuora del Ferrarese, n'ebbi gran piaccre; perchè da quei pagoncelli,

particolare protezione accordata da quella Corte ai celeberrimi musici fiamminghi, Iosquino de Près, Adriano Willaert e Cipriano de Rore, che furono i più grandi Maestri del secolo XVI., ci basterà ricordare, che precisamente in quest' anno 1540, vivevano in quella città vari Professori lanto valenti, che lasciaronci famosi i loro nomi negli annali della Musica. Tali furono Lodovico Fogliani e il Prete Don Niccola Vicentino, scrittori entrambi di nuove teorie musicali; Il Canonico Afranio de' Conti Albonesi di Pavia, che è reputato l'inventore del Fagotto, e Giacopo Fogliani eccellentissimo suonatore di organo. Le due figlie del Duca Ercole II. Anna e Lucrezia, che fecero gran progressi negli studi i più seri, coltivavano esse pure con tanto impegno la Musica, che arrivarono ad esserne anche in ciò specialmente lodate dal Ricci, dal Girafdi, dal Calcagnini e dal Patrizi, di cui V. la dedica della Deca Istoriale, (1) Gio. Villani usò molta gente degni di fede.

che io vi mangiai, causa della mia sanità, in fuora, altro non vi conobbi di buono. Facemmo il viaggio per il Monsanese (1), non toccando la città di Milano pel sospetto sopraddetto (2); di modo che sani e salvi arrivammo in Lione, insieme con Paolo, Ascanio e un servitore: eramo quattro con quattro cavalcature assai buone. Giunti a Lione ci fermammo parecchi giorni per aspettare il mulattiere, quale aveva quel bacino e quel boccale d'argento insieme con altri nostri bagagli: fummo alloggiati in una Badia, ch' era del Cardinale. Giunto che fu il mulattiere, mettemmo tutte le cose nostre in una carretta (e le avevamo bene assicurate ) e con queste l'avviammo alla volta di Parigi : e avemmo per la strada qualche disturbo, ma non fu molto notabile. Troyammo la Corte del Re a Fontana Belio: facemmoci rivedere al Cardinale, il quale subito ci fece consegnare alloggiamenti; e per quella sera stemmo bene . L'altra giornata comparse la carretta; e preso le nostre cose, intesolo il Cardinale, lo disse al Re, il quale subito mi volse vedere. Andai da S. M. col detto bacino e boccale; e giunto alla presenza sua, gli baciai il ginocchio, ed egli graziosamente

<sup>(1)</sup> Il Mont Cenis.

<sup>(2)</sup> Cioè quello di essere raggiunto e ricondotto indietro per ordine del Duca Ercole II.

mi raccolse. Intanto ringraziai S. M. dell'avermi libero del carcere; dicendo, ch'egli era obbligato ogni Principe buono e unico al mondo, come era S. M., a liberare uomini buoni a qualcosa, e maggiormente innocenti come ero io; che quei benefici erano prima scritti in su' libri di Dio, che ogni altro che fare si potesse al mondo. Questo buon Re mi stette ad ascoltare finch' io dissi, con tanta gratitudine e con qualche parola, sola degna di lui. Finito ch' io ebbi , prese il vaso e il bacino , e poi disse : veramente tanto bel modo di operare non credo mai che degli antichi se ne vedessi; perchè ben mi sovviene d'aver veduto tutte le migliori opere, e dai migliori maestri fatte di tutta l'Italia, ma io non vidi mai cosa che mi movesse più grandemente, che questa. Queste parole il detto Re le parlava in francese al Cardinal di Ferrara, con molt' altre maggiori di queste. Dipoi voltosi a me, mi parlò in italiano. Disse: Benvenuto, passatevi tempo lietamente qualche giorno, e confortatevi, il cuore e attendete a far buona cera, e intanto noi penseremo di darvi buona comodità al poterci fare qualche bell' opera. Il Cardinal di Ferrara sopraddetto, veduto che il Re aveva preso grandissimo piacere del mio arrivo , . . . (1) ancor egli. Veduto che con

<sup>(1)</sup> Qui manca il verbo, per esempio si rallegrava,

quel poco delle mie opere il Re s'era promesso di potersi cavar la voglia di farne certe grandissime, che egli aveva in animo di fare; però in questo tempo che roi andavamo dietro alla Corte, puossi dire tribolaudo ( il perchè si è , che il traino del Re si strascica continuamente dietro dodici mila cavalli : e questo è il manco, perchè quando la Corte in tempi di pace è intera, sono diciotto mila, di modo che vengono ad essere più di dodici mila cavalli: per la qual cosa noi andavamo seguitando la detta Corte in tai luoghi alcuna volta, dove non era due case appena; e siccome fanno i Zingani, si faceva delle trabacche di tela, e molte volte si pativa assai) io pure sollecitavo il Cardinale che incitasse il Re a mandarmi a lavorare. Il Cardinale mi diceva, che il meglio di questo caso si era l'aspettare che il Re da se se ne ricordasse, e ch'io mi lasciassi alcuna volta vedere a Sua Maestà. inmentre ch' egli mangiava. Così facendo. una mattina al suo desinare, mi chiamò il Re: cominció a parlar meco italiano, e disse . che aveva animo di fare molte opere grandi, e che presto mi darebbe ordine dov' io avessi a lavorare, con provvedermi tutto quello che mi faceva di bisogno: con molti altri ragionamenti di piacevoli e diverse

o cosa simile; gracche parmi impossibile, che il Cellini volesse tener sospesa il periodo sino alle parole però . . . io sollecitaro .

cose. Il Cardinal di Ferrara era alla presenza, perchè quasi di continuo mangiava la mattina al tavolino del Re; e sentito tutti questi ragionamenti, levatosi il Re dalla mensa, il Cardinal di Ferrara in mio favore disse, per quanto mi fu riferito: Sacra Maestà, questo Benvennto ha molto gran voglia di lavorare, quasichè si potria dire l'esser peccato a far perdere tempo a un simile Virtuoso . Il Re aggiunse , ch' egli aveva detto bene, e che meco stabilisse tutto quello ch' io volevo per la mia provvisione, Il qual Cardinale la sera seguente che la mattina aveva avuto la commissione, dopo la cena fattomi domandare, mi disse da parte di Sua Maestà, come Sua Maestà s'era risolnta, ch' io mettessi mano a lavorare; ma prima voleva, ch' io sapessi qual dovesse essere la mia provvisione. A questo disse il Cardinale: a me pare, che se Sua Maestà vi dà di provvisione trecento scudi l'anno, che vi possiate salvare benissimo: appresso vi dico, che voi lasciate la cura a me, perchè ogni giorno viene occasione di poter far bene in questo gran Regno; ed io sempre vi ajuterò mirabilmente. Allora io dissi: senza ch'io ricercassi V. S. Reverendissima, quando ch' ella mi lasciò in Ferrara mi promesse di non mi cavar mai d'Italia e condurmi in Francia, se prima io non avessi saputo tutto il modo, che con Sua Maesta dovevo fare; V. S. Reverendissima, in cambio di mandarmi a dire

il modo ch' io dovevo fare, mandò espressa commissione, ch'io dovessi venire in poste, come se tal arte in poste si facesse: che se voi mi aveste mandato a dire di trecento scudi, come voi mi dite ora, io non mi sarei mosso per seicento. Ma di tutto ringrazio Iddio e V. S. Reverendissima ancora. perchè Iddio l' ha adoperata per istrumento a un si gran bene, qual è stata la mia liberazione dal carcere: per tanto dico a V. S. Reverendissima, che tutti i gran mali, che ora io avessi da quella, non possono aggiugnere alla millesima parte del gran bene che ho da lei ricevuto; e con tutto il cuore ne la ringrazio, e mi piglio buona licenza, e dove io sarò, sempre infin ch' io viva, pregherò Iddio per lei. Il Cardinale addirato disse in collera : va dove tu vuoi , perchè a forza non si può far bene a persona. Certi di quei sua Cortigiani scannapagnotte dicevano: a costui gli par essere qualche gran cosa, perchè egli rifiuta treceuto ducati d'entrata : altri di quei Virtuosi dicevano: il Re non troverà mai il pari di costui; e questo nostro Cardinale lo vuole mercantare, come se fussi una soma di legne. Ouesto fu Messer Luigi Alamanni. quello che a Roma disse quel pensiero sopra il modello della saliera, essendo egli uomo assai piacevole e amorevolissimo verso i Virtuosi; che così mi fu ridetto, che egli a molti altri di quei Signori e Cortigiani disse . Questo fu nel Delfinato a un castello, che

non mi sovviene il nome; perchè li quella

sera noi eramo alloggiati.

Partitomi dal Cardinale, me ne andai al mio alloggiamento (perchè noi sempre restavamo a qualche luogo un poco lontano dalla Corte, e questo era tre miglia distante ) insieme con un segretario del Cardinale di Ferrara, che ancor egli, per essere nel medesimo luogo ch'era io, all'alloggiamento veniva. Per tutto quel viaggio quel segretario con istucchevole curiosità non risto mai di domandarmi quello ch'io volevo fare di me, mentre me ne ritornavo via, e quello che saria stata la mia fantasia di voler di provvisione. Io, che ero mezzo in collera e mezzo addolorato per la rabbia ch'avevo d'essere andato in Francia e poi offerirmi trecento ducati di provvisione, non gli risposi mai: una parola sola gli dissi, e fu questa che sempre dicevo. che mi sapevo tutto. Dipoi giunto all'alloggiamento, trovai Paolo e Ascanio, che quivi si stavano aspettandomi: e perchè io ero assai turbato, ed ei conoscendomi, mi sforzarono a dir loro quello ch' io avevo; ed io, veduto isbigottiti i poveri Giovani, dissi loro: domattina vi darò tanti danari, che largamente voi potrete tornare alle case vostre; perchè ancora io me ne voglio andare a una faccenda importantissima, senza che voi venghiate meco, che gran pezzo è ch'io l'avevo in animo di fare; e questo a voi non importa il saperlo. Era la camera no-

stra accanto a quella del detto segretario; e talvolta è possibile, ch' e' lo scrivessi al Cardinale tutto quello, che io avevo in animo e fermamente risoluto di fare; sebbene io non seppi mai nulla. Passossi la notte senza mai dormire, e a me pareva mill' anni, che si facessi giorno, per seguitare la risoluzione, che di me fatto avevo. Venuto l'alba del giorno, dato ordine a' cavalli, ed io prestamente messomi in ordine, donai a quei due Giovani tutto quello ch' io avevo portato meco, e di più cinquanta ducati d'oro : e altrettanto ne salvai per me ; di più quel diamante , che mi aveva donato il Duca, e solo due camice ne portavo e certi non troppi (1) buoni panni da cavalcare, ch' io avevo addosso. Non potevo ispiccarmi da quei dua Giovani, che se ne volevano venire con essomeco a ogui modo; per la qual cosa io molto gli svilii (2), dicendo loro: uno è di prima barba, e l'altro a mano a mano comincia ad averla, e avete da me imparato tanto di questa povera virtà, ch' io vi ho potuto insegnare, che voi siete oggi i primi Gio-

<sup>(1)</sup> La voce troppo anche quand è avverbio si può concordare come un addictivo. Il Boccaccio disse: con troppi maggior colpi, che prima, cominciò a percuoter la porta. V. Nov. 15. 23.; e l'Ariosto nel Canto X. 31. 112.

Così privò la fera della cena Per lei souve e delicata troppa. (2) La 1. ediz, legge svoltai.

vani d'Italia; e non vi vergognate, che non vi basti l'animo d'uscire del carruccio del babbo (1), qual sempre vi porti? Questa pure è una vil cosa! E s'io vi lasciassi andare senza danari, che direste voi? Ora levatemi dinanzi, che Iddio vi benedica mille volte: addio. Volsi il cavallo, e lasciaili piangendo. Presi la strada bellissima per un bosco, per discostarmi quella giornata quaranta miglia almanco, in luogo più incognito che pensar potevo; e di gia m'ero discostato in circa a due miglia: e in quel poco di viaggio m'ero risoluto di non mai più praticare in parte, dove io fussi concsciuto; nè mai più volevo lavorare altra opera, che un Cristo grande di tre braccia, appressandomi più ch'io potevo a quella infinita bellezza, che da lui spesso m'era stata mostra. Esseudomi già risoluto affatto. me n'andavo alla volta del Sepolero (2), pensandomi essere tanto discosto, che nessuno trovar mi potessi. In questo mi senti' correr dietro cavalli; e mi feciono alquanto sospetto, perchè in quelle parti v'è una certa razza di brigate, le quali si doman-

<sup>(1)</sup> Carruccio dicesi quello strumento di legno con qualtro girelle, nel quale si mettono i bambini, perchè imparino a camaniane. Il Cellini con bella metafora chiama qui sè medesimo padre e carruccio de' suoi scolari.

<sup>(</sup>a) Sepolero per eccellenza dicesi quello di N. S. in Gerusalemme.

dano Venturieri, che volentieri assassinano alla strada, e sebbene ognidi assai se n' impicca, quasi pare che non se ne curino. Appressatomisi costoro più vicino, conobbi ch'egli era un Mandato del Re insieme con quel mio Giovane Ascanio; e giunto a me disse : da parte del Re vi dico, che prestamente voi venghiate da lui. Al quale uomo io dissi: tu vieni da parte del Cardinal di Ferrara, per la qual cosa io non voglio venire. L'uomo disse, che dappoichè io non volevo andare amorevolmente, che aveva autorità di comandare ai popoli, i quali mi merrebbon legato (1) come prigione. Ancora Ascanio quanto egli poteva mi pregava, ricordandomi, che quando il Re metteva uno prigione, stava da poi cinque auni per lo manco a risolversi di cavarlo. Questa parola della prigione, sovvenendomi di quella di Roma, mi pose tanto ispavento, che prestamente volsi il cavallo dove il Mandato del Re mi disse . Il quale sempre borbottando in francese. non restò mai in tutto quel viaggio, insinchè m'cbbe condotto alla Corte: or mi bravava, or mi diceva una cosa, ora un'altra da farmi rinnegare il mondo.

Quando noi fummo giunti all' alloggiamento del Re, noi passammo dinanzi a

<sup>(1)</sup> La 1. ediz. legge m'avrebbero legato. V. nel T. 1. p. 112. merrebbe per menerebbe.

quello del Cardinal di Ferrara, Essendo il Cardinale sulla porta, mi chiamò a sè e disse: il nostro Re Cristianissimo da per sè stesso ha fatto la medesima provvisione, che dava a Leonardo da Vinci pittore, quali sono settecento scudi l'anno (1); e di più vi paga tutte l'opere, che voi gli farete : ancora per la vostra venuta vi dona cinquecento scudi d'oro, i quali vuole che vi sieno pagati prima che voi vi partiate di qui. Finito ch' ebbe di dire il Cardinale. io risposi, che quelle erauo offerte da quel gran Re ch' egli era. Questo Mandato del Re, non sapendo chi io mi fussi, vedutomi fare quelle grandi offerte da parte del Re. mi chiese mille volte perdono. Paolo e Ascanio dissono: Iddio ci ha ajutati a ritornare in così onorato carruccio. Dipoi l'altro gierno io andai a ringraziare il Re. il quale m'impose, ch' io gli facessi i modelli di dodici statue d'argento, le quali voleva che servisscro per dodici candellieri intorno alla sua tavola; e voleva che fusse figurato sei Dei e sei Dee, della grandezza appunto di Sua Maestà, quale era poca cosa manco di tre braccia alto. Dato che

Beny, Cellini V. II.

<sup>(</sup>i) Lodovico XIII, che dal 1592, al 2513, em padrone del Milansee, favori molio e nei 1592, creò suo pittore Lionardo, il quale in questo paese specialmente impirgava allora i suoi vastissimi laleati architettonici e pittorici. Ritornati in Italia i Francesi nel 1575, Francesco I. accarezzò tasto Lionardo, che lo induse a seguirlo in Francia, ove mort di 67, anni mel 1519.

m'ebbe questa commissione, si volse al Tesauriere de' Risparmi (1), e lo domando s'egli mi aveva pagato li cinquecento scudi. Disse, che non gli era stato detto nulla; e il Re l'ebbe molto per male; che aveva commesso al Cardinale, che gliene dicesse. Ancora mi disse, che io andassi a Parigi, e cercassi che stanza fusse a proposito per fare tali opere, perchè me la farebbe dare. lo presi li einquecento scudi d'oro, c me n'andai a Parigi in una stanza del Cardinal di Ferrara; e quivi cominciai nel nome di Dio a lavorare, e feci quattro modelli piccoli di due terzi (2) di braccio l'uno, di cera: Giove, Giunone, Apollo e Vulcano. In questo mezzo il Re venue a Parigi; per la qual cosa io subito l'andai a trovare, e portai detti modelli con essomeco, insieme a quei due Giovani detti, cioè Ascanio e Paolo. Veduto ch'io chbi, che il Re era soddisfatto e m'impose, che per il di (3) primo io gli facessi il Giove d'ar-

<sup>(</sup>i) Îl teoro reale chiamavaii anticamente dai France. Il P. Anselmo fin manzione di Gaglielmo Prudhomme, Signore di Fostani—m-Bree, prancire de Faregree, che maritò sun figilia nel 1532. con Niccola di Neufrille di Villerois, di cui presto parleremo. Ma mon posisimo assicurare, chi cegli seguiasse in questa mon posisimo assicurare, chi cegli seguiasse in questa mantica del Ringlia di Sido, sul che altora fosse il solo issorie del Ringlia, persodorene santi in seguito fino a tre alla volta.

<sup>(2)</sup> La 1. ediz. legge di mezzo braccio l'uno.
(3) Parroi che debbasi leggere per il di primo, cioè primeramente, per le primo. Ma non trovo esempi di tel pleonasmo.

gento della detta altezza, mostrai a S. M., che quei due Giovani detti gli avevo menati d'Italia per servizio di S. M., e perchè io mc gli avevo allevati, molto meglio per questi principi avrei tratto ajuto da loro, che da quelli della città di Parigi. A questo il Re disse, che io facessi alli detti due Giovani un salario, quale mi paresse a me che fussi recipiente (1) a potersi trattenere. Dissi, che cento scudi d'oro per ciascuno stava bene, ch' io farci benissimo guadagnar loro tal salario. Così restammo d'accordo. Ancora gli dissi, ch' io avevo trovato un luogo, il quale mi pareva molto a proposito da fare in esso tali opere. Il detto luogo si era di S. M. particolare, domandato il Piccol Nello (2), e che allora

<sup>(1)</sup> Cioè convenevole, onorevole. Firenzuola Nov. VII.: in pochi di le trovò un marito assai ben recipiente.

<sup>(</sup>a) L'autichissimo palazzo di Neile sulla riva sinista della Senna, già conosciutio in Parigi sotto questo nome, indi sotto questo mome, indi sotto questo mome, indi sotto questo per service salvante della consistenza della consistenza della consistenza della Arti, apparteneva in origine ad Amauri Signore di Note in Picarlia, che nel 1-36c. I negina Gioranna di Borgogna, moglio di Elippo V. il Longo, che vi allo proportio moglio di Picipo V. il Longo, che vi altra della Neile, poliche da essa, al dire di Brantome, faceva balza rotal Senna quegli segaziata passaggeri, che ella vi chiamava per fargli stromento alla sua libidine. Peranceno i. In di 152a assegnò il Neile si un Enily, Peranceno i. In di 152a assegnò il Neile si un Enily, legi et a docide le cause dell'Università di Enrig i matter anni dopo avendo egli aboltia questa carica e

lo teneva il Proposito di Parigi (1), a chi S. M. l'aveva dato; ma perche questo Proposito non se ne serviva, S. M. potera darlo a me; che l'adopererei per suo servizio. Il Re subito disse: codesto luogo è casa mia: io so ben, che quello a chi io lo detti non lo abita e non se ne serve; però ve ne servirete voi per le faccende nostre: e subito comandò a un suo Luogo-tenente, che mi mettesse in detto Nello; il quale fece alquanto di resistenza, dicendo al Re, che non lo poteva fare. A questo

restituita al Proposto di Parigi la tutela dell'Università, lasciò indirettamente al medesimo anche il palazzo di Nesle, quantunque egli risiedesse al luogo detto Chatelet. Da questa circostanza procederono i contrasti incontrati dal Cellini col Proposto. Non trovando alcuno Storico, che dia a questo Nello l'agginnto di piccolo, ed essendo stata (come rileveremo auche in seguito) realmente in esso l'abitazione del Cellini, mi vien sospetto, che il Picciol Nello qui indicato non fosse che una porzione di quell'antico castello di Amauri. Potrebbe per altro supporsi , che fosse in allora così denominato , per distinguerlo da un altro palazzo reale, che anterlormente a questo, cloè nel 1232, era stato lasciato in eredità a S. Luigi da Gio. Conte di Nesle, e che per molti secoli conservò anch' essu il nome del primitivo padrone, e fu chiamato in seguito Hôtel de Soissons, ora Halle aux bles. V Sauval, e Felibien Hist. de Paris.

(1) Il Magiurato chimano Provis de Paris presiedera una voltra nel circondario di Parigi alla mante, alle finanze, ed alla giustizia, come facevano auteriormente al medesimo i Consti di quella città. Cell' anda de'secoli questi poteri furono divisi; ed al tempo del Cellini non rimanera più al Prevotto di Parigi che la giustizia civile e criminale, la quale seguitò ad essere amministrata na suo nome per mezzo di vary Laugierendi e Continuale.

glieri sino al 1789.

il Re rispose in collera, che voleva dar le cose a chi piaceva a lui e a uomo, che gli fussi d'utile e lo servissi, perchè di costui non se ne serviva niente: però non gli parlasse più di tal cosa. Allora aggiunse il Luogotenente, che saria di necessità usare un poco di forza. Al quale il Re disse : andate adesso, e se la piccola forza non è assai , mettetevi della grande . Subito mi menò al luogo; ed ebbi a usare forza a mettermi in possessione : dipoi mi disse , ch' io m'avessi benissimo cura di non v'essere ammazzato. Entrai dentro, e subilo presi de servitori, c.comperai parecchi gran pezzi d'arme in asta, e per parecchi giorni stetti con grandissimo dispiacere; perchè questo era gran gentiluomo parigino (1), e gli altri gentiluomini mi erano tutti nemici, di modo che mi facevano tanti insulti, che io non potevo resistere. Non voglio lasciare indietro, che in questo tempo, ch' io m'acconciai con S. M., correva appunto il millesimo del 1540., che appunto

<sup>(</sup>è) Proposto di Barigi dal 1533, al 1547, era Gio. d'Estatavelle, Signore di Villebon ed imple latte entre, che fa fatto successivamente Capitano, Cavilirer di S. Michele, Giambellano, Consigliere del Re, e suo Luo-gatemente Generale in Nommadia e Picardia, morto a Roma nel 1584. V. Auselmo e Elibiero Da quere dilime rilevast l'errore del Signor Lottin nel suo Caslago de Idiberia di Parigi, che sotto l'anno 1540, dice Propositali del Parigi Antonio Duprat, mentre questi realmente nen succedate al Ristonierille, che nel 1547.

era l'eta mia di quaranta anni (1). Per questi grandi insulti io ritornai al Re. pregando S. M., che mi accomodasse altrove : alle quali parole disse il Re : chi siete voi, e come avete voi nome? lo restai molto ismarrito, e non sapevo quello che il Re si volesse dire : e standomi così cheto, il Re replicò un' altra volta. Allora risposi, che avevo nome Benvenuto. Disse il Re : adunque, se voi siete quel Benvenuto ch' io ho inteso, fate secondo il costume vostro, ch' io ve ne do piena licenza. Dissi a S. M., che mi bastava solo mantenermi nella grazia sua, del resto io non conoscevo cosa nessuna, che mi potesse nuocere. Il Re ghignato un pochetto, disse: andate adunque, che la grazia mia non vi mancherà mai. Subito ordinò a un suo pri-

Per meglio determinare l'arrivo del Cellini in Francia sperava di trovar notizie inforno al viaggio della Corle nel Delfinato accennato a pag. 44.; ma sgraziatamente non ho trovato alcun autore che ne parli.

total no morate ateam accord one no batte

<sup>(1)</sup> Il Cellini rimase parecchi meti e probabilmente tuna la tatte del 1540. in Ferrara (V. P. 2.3); dunque deve essere arrivato alla Corto di Francia non prima dell'autumo dello testos anno. Ne poù supporti, che varrivase nella primavera del 1541., la quale, secone e più secondo il francese di cominciarlo Pasqua, avrebbe in allora appartenuto al 1540.; giacché in quest' potesi non vi avrebbe rituvado l'Alamanni (V. P. 44.), che precisamente in quella stagione ritornò a Perrara, assiato alla prima rappresentatione dell'Obecche del Giralità de formo. In prima propresentatione dell'Obecche del Giralità de formo. In prima rappresentatione della Obecche del Giralità de formo. In prima rappresentatione della l'indicata del prima rappresentatione della l'indicata del ritura del Ribber. Per meglio determinare il arrivo del Cellini in Francia.

mo segretario, il quale si chiamava Monsieur di Villerois (1), che desse ordine a farmi provvedere e acconciare tutti i mici bisogni. Questo Villerois era molto grande amico di quel gentiluomo chiamato il Proposito, di chi era il detto luogo di Nello. Questo luogo era in forma triangulare, ed era appiceato colle mura della città, ed era eastello antico, ma non si teneva guardie: era di buona grandezza. Questo detto Monsieur di Villerois mi consigliava, ch' io cercassi di qualche altra cosa (2), e ch'io lo lasciassi a ogni modo; perchè quello di chi egli era, era uomo di grandissima possanza, e che certissimo in'avrebbe fatto ammazzare. Al quale io risposi, che ero andato d'Italia in Francia solo per servire quel maraviglioso Re, e quanto al morire, io sapevo certo che morire avevo, e che un poco prima o un poco dappoi non mi dava una noja al mondo. Questo Villerois cra uomo di grandissimo spirito, e mirabile in ogni cosa sua, e grandemente ricco: non è, al mondo cosa, ch' e' non avessi fatto per farmi dispiacere; ma non lo dimostrava niente: era persona grave, di bello

(2) Forse dee leggersi casa.

as-ellator

<sup>(1)</sup> Niccola di Ncufville, Signore di Villerois, riceveite per cessione di suo padre, che si chiamava egualmente Niccola, la carica di segretario della Finanza del Re nel 1539. Egli seguitò ad essere nei posti più distinti fiao all' ultima vecchiaja, e mort verso il 1592.

aspetto, parlava adagio. Commesse a un altro gentiluomo, che si domandava Monsieur di Marmagna (1), quale era Tesauriere di Linguadoca. Quest' uomo, la prima cosa che fece, cercato le migliori stanze di quel luogo, le faccva acconciare per se: al quale io dissi, che quel luogo me l'aveva dato il Re, perchè io lo servissi, e che quivi non volevo, che abitasse altri che me e li mia servitori. Quest' uomo era superbo, audace, animoso; e mi disse, che voleva far quanto gli piaceva, e ch'io davo della testa nel muro a voler contrastare contro a di lui, e che quello che faceva, n'aveva avuta commissione dal Villerois di poterlo fare . Allora io dissi, che io avevo avuta commissione dal Re, che lui nè Villerois tal cosa non potrebbe fare. Quand' io dissi gueste parole, questo superbo nomo mi disse in sua lingua francese molte brutte parole; alle quali io diesi in lingua mia, ch' e' ne mentiva. Mosso dall' ira, fece segno di metter mano a una sua dagbetta; per la qual cosa io messi mano in su una mia daga grande, che continuamente io portavo accanto per mia difesa; e gli dissi : se tu sci tanto ardito di sfoderare quell'arme, io subito t'ammazzerò. Egli aveva seco due servitori, ed io avevo li mia dua Giovani:

<sup>(1)</sup> Signore di Marmagne era Francesco l'Allemant, che su fatto anch esso segretario del Re net 1551.

e inmentre che il detto Marmagna stava così sopra di sè, non sapeva che farsi, più presto volto al male, e diceva borbottando: giammai non comporterò tal cosa : io vedevo andar la cosa per la mala via; e però io mi risolsi e dissi a Paolo e Ascanio: come voi vedete che io sfodero la mia daga, gettatevi addosso a quei servitori, e ammazzateli se voi potete; perchè costui l'ammazzerò il primo , e poi ce n'anderemo con Dio subito. Sentito Marmagna questa resoluzione, gli parve far assai a uscir di quel luogo vivo. Tutte queste cose alquanto un poco più modeste io le scrissi al Cardinal di Ferrara, il quale subito le disse al Re . Il Re crucciato mi dette in custodia a un altro di quei sua ribaldi, il quale si domandava il Signor lo Isconte d'Orbech (1). Quest'uomo con tanta piacevolezza, quanta

lo Isconte: io ho gitenuto sempre Isconte, non osando però sostituire il vero termine di Visconte.

<sup>(1)</sup> La Viscontea d'Orbec , in Normandia , fu data da Luigi XI. nel 1470. a Baldovino, bastardo del Duca Filippo il Buono di Borgogna che era tutto dedito alla Corte di Francia. Baldovino mort nel 1508., e la Vi-scontea d'Orbec passo a Gio. Baldovino suo figlio, quantunque anch esso bastardo. V. Gilles Andrès de la Roque de la Lonthiere, che io suppongo essere il solo autore, il quale conserva il nome di questo secondo Visconte d'Orbec. Egli è per altro difficile l'assicurare, se costui vivesse e fosse alla Corte di Francesco I. nel 1540. Del resto non trovo memoria di alcun altro Visconte d'Orbec sino al 1615., in cul vien dato questo titolo a Giacomo du Tertre, Signore de la Morandiere V. Anselme, La 1. edizione legge qui lo Isconto, ed in seguito

immaginar si possa, mi provvedde di tutti

li miei bisogni.

Fatto che io ebbi tutti gli acconci della casa e della bottega, accomodatissimi a poter servire, e onoratissimamente per li miei servizi della casa, suliito messi mano a far tre modelli, della grandezza appunto ch' egli avevano a esser d'argento: questi furono Giove, Vulcano e Marte. Li feci di terra, benissimo armati di ferro, dipoi me n'andai dal Re, il quale mi fece dare, se bene mi ricordo, trecento libbre d'argento, acciocchè io cominciassi a lavorare. Inmentre ch' io davo ordine a queste cose, si finiva il vasetto e il bacino ovato, i quali ne portarono parecchi mesi: finiti ch'io gli ebbi, li fcci benissimo dorare. Questa parve la più bella opera, che mai si fusse veduta in Francia. Subito io lo portai al Cardinale di Ferrara, il quale mi ringrazio assai; dipoi senza me lo portò al Re, e gliene fece un presente, Il Re l'ebbe molto caro, e mi lodò più smisuratamente, che mai si lodasse uomo par mio; e per questo presente donò al Cardinal di Ferrara una Badia di sette mila scudi d'entrata; e a me volse far presente: per la qual cosa il Cardinale lo impedì, dicendo a S. M., che quella faceva troppo presto, non gli avendo ancora dato opera nissupa : e'l Re liberalissimo , più che mai risoluto, disse: però io gli vo' dar coraggio, che me ne possa dare. Il Cardinale, a questo vergognatosi, disse: Si-

re, io vi prego, che voi lasciate fare a me; perché io gli farò una pensione di trecento scudi almanco, subito ch'io abbia preso il possesso della Badia. Io non gli ebbi mai; e troppo lungo sarebbe a voler dire la diavoleria di questo Cardinale; ma mi voglio riserbare a cose di maggior importanza. Ritornai a Parigi: con tanto favore fattomi dal Re io cra ammirato da ognuno: ebbi l'argento, e cominciai a lavorare la detta statua di Giove. Presi di molti lavoranti, e con grandissima sollecitudine giorno e notte nou restavo mai di lavorare; di modo che avendo finito di terra Giove, Vulcano e Marte, di già cominciato d'argento a tirare innauzi assai bene il Giove, si mostrava la bottega di già molto ricca. In questo comparve il Re a Parigi : io lo andai a visitare: e subito che S. M. mi vedde, lietamente mi chiamò, e mi domandava, se alla mia magione era qualcosa da mostrargli di bello. perchè verrebbe infin quivi : al quale io contai tutto quello ch' io avevo fatto. Subito gli venne voglia grandissima di venire; e dipoi il suo desinare dette ordine con Madama di Tampes (1), col Cardinal di

<sup>(1)</sup> Il Re Francesco I. anteriormente alla sua prigionia era amante della Contessa di Chateaubriant, che ebbe la temerità di gareggiare in magnificenza ed in potere colla stessa Regiam madre, Luigia di Savoja. Questa Principessa non potendo sopportare una la Condotta, al ritorno di suo figlio dalla Spagna ai fe sollecita

Lorena (1), e con certi altri di quei Signori, qual fu il Re di Navarra cognato del

di mettergli tosto sott' occhio una sua damigella d'onore. chiamata Anna di Pisseleu, la quale colla sua avvenenza, colla sua grazia e col suo talento coltivatissimo non mancò di fare la più grande impressione sull'animo di quel Monarca. Anna divenuta così la prediletta del Re e l'arbitra della Francia, non fu ingrata alla Regina Luigia, a cui testò sempre sommessa, e seppe meritarsi l'amicizia della Regina di Navarra, sorella di Francesco. Nel 1536, fu maritata con Gio, de Brosse, che riebbe perciò le terre confiscate a suo padre, e fu creato Duca d' Estampes. Questa favorita chiamata la più bella fra le dame letterate, e la più letterata fra le belle, fu gran protettrice degli studi e delle arti, e non su terribile se non a coloro che ebbero l'imprudenza di offenderia. I Ministri, i Generali e i Sovrani non dubitarono di tributarle i loro omaggi, e Carlo V. medesimo non tralasciò di guadagnarsela nel breve soggiorno, che egli fece in Parigi. Vuolsi anzi, che la Duchessa, per assicurarsi in caso di disgrazia un asilo negli Stati Austriaci, rivelasse a Carlo V. dei segreti, che costarono poi molto sangue alla Francia. Comunque sinsi ella conservò sempre il suo dominio sul cuore di Francesco, e dopo la morte del medesimo pote ritirarsi tranquillamente alle sue terre, ove sopravvissuta al marito e non avendo avuto figli , impiegò le sue ricchezze nel procurar proseliti al Calvinismo da essa abbracciato. Ivi poi morì nell'oscurità e nel disprezzo verso il 1576.

(1) Questi è Gio. di Lorena, figlio del Duca Re-nato II., e creato Cardinale da Leon X. nel 1518. Essendo egli carissimo a tutta la Corte di Parigi e specialmente al Re Francesco I., fu ivi colmato di redditi ecclesiastici, e secondo l'uso di que tempi, possedette fino a 13. Vescovadi contemporaneamente. Malgrado questo egli trovossi molte volte in angustie, per l'ec-cessiva sua magnificenza e per la principesca liberalità, ch' egli usava con ogni sorta di Virtuosi. Morì nel 1550. Egli era fratello di Claudio di Lorena, Capostipite dei Duchi di Guisa, padre del celeberrimo Card. Carlo di Lorena .

Re Francesco (1), e la Regina sorella del detto Re Francesco (2): venne il Delfi-

(1) Mergherita di Valois, sorella di Francesco I. e velova del Duca di Alençon, maritosi col Re di Savarra nel 1516. Ella era chiamata la quarta Grazia e la decina Musa, perchà all'avvenenza delle forme el all'amabilità del carattere univa un lagegno coltissimo de una decità sicilizazione per oggi genere di letteratura. A mantiasima di un fratello, dal quale non pertari lomara anche quand egil trovavani prejuone in Ispatori del Percenti del pe

<sup>(1)</sup> Enrico II, d'Albret, Re di Navarra e Conte Sovrano di Bearn e Foix nella Francia, viveva quasi sempre al fianco di Francesco I., perchè dal medesimo sperava di poter essere una volta ristabilito nel suo regno, che fin dal 1512, era stato occupato dal Re Ferdinando d'Aragona, in conseguenza di una scomunica di Giulio Il. contro Gio. d'Albret suo padre, che si era dichiarato pel Concilio di Pisa. Enrico avendo seguito il Re Francesco in Italia, rimase ferito e prigioniero anch' esso a Pavia; ma fortunatamente essendo riuscito a sottrarsi dal Castello di quella città, non ebbe allora altro danno fuorche quello di vedere dimenticati i suoi diritti alla Navarra, fa quale rimarta nella pace di Madrid alla Spagna, forniò poi sempre una parte di quella monarchia. Tutti gli Scrittori commendano lo spirito ed il cuore generoso di Enrico, che si fece anunirare anche dal suo muggior nemico Carlo V., il quale ebbe a dire di non aver trovato altro uomo nella Francia, fuorchè il Re di Navarra . Questo Principe infelice morì di 52. anni nel 1555., non lasciando che una figlia, la quale, marltata con Antonio di Bourbon, ebbe la gloria di esser madre del Re di Francia Enrico IV., e che trasmise così a questa corona i tltoli e i diritti della casa d'Albret .

no (1) e la Delfina (2); tantochè quel di venne tutta la Nobiltà della Corte. Io m'ero avviato

tori. In fati questa Regina, suo marito e molto più la loro figlia foloroma furnon in varie epoche funt-ci dell' eresii Calviniana, che da principio rifiggiossi, e quindi a pertamente professate e con pubblica autorità conferia della contra della contr

(1) Enrico secondogenito di Francesco I., natu nel 1518. ammogliato con Catterina de Medici nel 1533. e diventato Delfino nel 1536, per la morte di suo fratello Francesco avvelenato (come si credette) dal Conte Sebastiano Montecuculo, regnò dopo suo padre sotto il nome di Enrico II. dal 1546. al 1559. Questo Principe, che fu sempre buon soldato alla guerra e che non mancava di molte altre belle doti, essendosi Iasciato signoreggiare dai Cortigiani e specialmente dalla sua Favorita Diana di Poitiers, vien considerato dagli Storici come un Monarca imbecille, che oppresse i sudditi colle inutili ed eccessive sue spese, che lasciò spegnere in Francia il buon gusto risvegliato da suo padre, e che fomento di troppo nella sua nazione l'amore della così detta galanteria, dei romanzi e degli esercizi di corpo ; dei quali ultimi restò vittima egli stesso, essendo stato ferito mortalmente in una giostra.

(a) Catterina de Medici chiamata dagli Storici francesi Fornancato e il fagello della Francia, era nata in Firenzo en i sig., da Lorenzo figlio di Piero de Medici e da Maddalena della Tour parente di Francesco I. Essa rea l'unica discendente legitima di Lorenzo il Magnifico, e sarebbe stata I'ercde del Dominio di Firenze, se Leon X. e poi Clemente VII. non avressero a lei autea casa, e m'ero messo a lavorare. Quando il Re comparse alla porta del mio castello, sentendo picchiare a parecchi martella, comandò a ognuno, che stesse cheto ( in casa mia ognuno era in opera); di modo ch' io mi trovai sopraggiunto dal Re, ch' io nou l'aspettavo. Entrò nel mio salone; e il primo che vedde, vedde me con una gran piastra d'argento in mano, ch'io non l'avevo posata ancora, quale serviva per il corpo del Giove: un altro faceva la testa, un altro le gambe, in modo che il romore era grandissimo. Inmentre ch'io lavoravo, avendo un ragazzetto franzese intorno, il quale mi aveva fatto non so che poco dispiacere, per la qual cosa io gli avevo menato un calcio (e per mia buona sorta entrò col piè nell' inforcatura delle gambe) l'avevo spinto innanzi più di quattro braccia di modo che all'entrare del Re questo putto s'attenue addosso al Re: il perchè il Re grandemente se ne rise, ed io restai molto

posti i masch) bastardi. Questa Principesta, riputsta una delle più belle del suo tempo, e che fat tre volle Regenete di Francia, portò al più alto grado I ambicione e la policia sagnatis de suoli Naggiori. Posta in metzo partito, fiorchè quello di tutte dominarle e renderte utili a' suoi fini. Senza essere calente per la religione Cattolica, essa fu la principale autrice del celebre massa-co del 1972, cominciato nel giorno di S. Bartolommo corto del 1972, cominciato nel giorno di S. Bartolommo più di com. Ugonoti. Mont di v.a. matt ad 1549.

VITA DI BENVENUTO smarrito. Cominciò il Re a domandarmi quello ch'io facevo, e volse ch'io lavorassi; e poi mi disse, ch'io gli farei molto più piacere a non mi affaticare mai, si bene torre quanti uomini io volessi, e quelli far lavorare; perche voleva, ch'io mi conservassi sano per poterlo servire più lunga-mente. Risposi a S. M., che subito io m'ammalerei s'io non lavorassi, ne manco l'opere non sarebbono di quella sorta, ch' io desidero fare per S. M. Pensando il Re, che tutto quello ch'io dicevo fusse detto per millantarsi, e non perchè così fusse la verità, me lo fece ridire dal Cardinal di Loreno; al quale io mostrai tanto larghe le mie ragioni e aperte, ch' e' ne restò capacissimo: però confortò il Re, che mi la-

mia volontà. Restato soddisfatto il Re delle mie opere, se ne tornò al suo palazzo, e mi lasciò pieno di tanti favori, che saria lungo a dirli, L'altro giorno, appresso il suo desinare, mi mandò a chiamare. Vi era alla presenza il Cardinal di Ferrara, che desinava seco. Onando io giunsi, aucora il Re era alla seconda vivanda; accostatomi a S. M., subito cominció a ragionar meco, dicendo, che dappoi ch' egli aveva così bel bacino e così bel boccale di mia mano, che per compagnia di quelle tali cose richiedeva una bella saliera, e che voleva, ch' io gnene facessi un disegno; ma ben l'avrebbe voluto veder

sciasse lavorare poco, e assai, secondo la

presto. Allora io aggiunsi dicendo: V. M. vedrà molto più presto un tal disegno, che la mi domanda; perchè mentre ch' io facevo il bacino e il boccale, pensavo che per sua compagnia se gli dovesse far la saliera : e che tal cosa era di già fatta, e se egli aspettava un pochettino, io gliene mostrerei subito. Il Re si risenti con molta baldanza, e voltosi a quei Signori, qual era il Re di Navarra e il Cardinal di Loreno e il Cardinal di Ferrara, disse: questo veramente è un uomo da farsi amare, e desiderare da ogni uomo che non lo conosca: dipoi disse a me, che volentieri vedrebbe quel disegno, ch' io avevo fatto sopra tal cosa. Messomi in via, prestamente andai e tornai, perchè avevo solo a passar la fiumara, cioè la Senna (1): portai meco un modello di cera, il quale io avevo già fatto a richiesta del Cardinal di Ferrara in Roma. Giunto ch'io fui dal Re, scopertogli il modello, il Re maraviglialosi disse: questa è cosa molto più divina l'un cento, ch' io non avrei mai pensato: questa è gran cosa di quest' uomo! egli non debbe mai posarsi. Dipoi si volse a me con faccia molto lieta, e mi disse, che quella era un'ope

B env. Cellini V. II.

<sup>(1)</sup> Francesco I. nel 1540, abiawa nel palazzo di Louvre. Ivi era stato allograto Carlo V.; ed oltre tuti i Principi Reali, vi abiawano il he di Navarra, Madama d'Estampes, il Contestabile, il Card. di Tournon ec, V. Sauval. T. 2, p. 49.

ra, che gli piaceva molto, e che desiderava ch' io gliene facessi d'oro. Il Cardinal di Ferrara, ch' era alla presenza, mi guardò in viso, e m'accenno (come quello che la riconobbe) che quello era il modello ch'io avevo fatto per lui in Roma. A questo io dissi, che quell'opera, già io avevo detto, che la farei a chi l'aveva ad avere (1). Il Cardinale ricordatosi di quelle medesime parole, quasi che sdegnato, parutogli, che mi fussi voluto vendicare, disse al Re: Sire, questa è una grandissima impresa, e però io non sospetterei d'altro, se non ch'io non crederei mai vederla finita; perchè questi valenti uomini, che hanno quei gran concetti di quest'arte, volentieri danno loro principio, non considerando bene quando elle devono aver la fine; per tanto, facendo fare di queste cotali grand' opere, vorrei sapere quando io l'avessi ad avere. A questo rispose il Re, dicendo, che chi cercasse così sottilmente la fine dell'opere, non ne comincerebbe mai nessuna; e lo disse in un certo modo, mostrando che quelle cotali opere non fossino materia da uomini di poco animo. Allora io dissi: tutti i Principi, che danno animo a' servitori loro. in quel modo che fa e che dice S. M. . tutte le grand'imprese si vengono a facilitare; e poiche Dio m'ha dato così maravi-

<sup>(1)</sup> Vedi p. 15.

glioso padrone, io spero di dargli finite di molte grandi e maravigliose opere: ed io lo credo, disse il Re; e levossi da tavola. Chiamommi nella sua camera, e mi domandò quant' oro bisoguava per quella saliera: mille scudi, dissi io subito. Il Re chiamò un suo Tesauriere, che si domandava il Signor lo Isconte di Orbech, e gli comandò, che allora allora mi provvedesse mille scudi vecchi di buon peso d'oro. Partitomi da S. M., mandai a chiamare quelli dua Notari, che m'avevano fatto dare l'argento per il Giove e molte altre cose; e passato la Senua, presi una piccolissima sportellina, che m'aveva donato una mia sorella cugina, monaca, nel passare per Firenze; e per mia buona auguria (1) tolsi quella sportellina, e non un sacchetto: e pensando di spedir tal faccenda di giorno, perchè ancora era buon' otta, e non volendo isviare i lavoranti, nè manco mi curai di menar servitore meco. Giunsi a casa il Tesauriere, il quale già aveva innanzi li danari, e gli sceglieva, siccome gli aveva detto il Re. Per quanto a me parve vedere, quel ladrone Tesauriere fece con arte il tardare insino a tre ore di notte a contarmi li detti

<sup>(1)</sup> Augurio in italiano è sempre di genere e di terminazione maschile. Forse qui dee leggersi per mia buona uria; giacchè quesi ultima voce vale propriamente augurio, ed è molto usata dai Firentini.

danari. lo che non mancai di diligenza, mandai a chiamare parecchi di quei mia lavoranti, che venissero a farmi compagnia, perch'era cosa di molta importanza, Veduto che li detti non venivano, io gli domandai a quel Mandato, s'egli aveva fatto l'imbascia a mia : un certo ladroncello servitore disse, che l'aveva fatta, e che loro avean detto, non poter venire; ma che egli di buona voglia mi porterebbe quelli danari: al quale io dissi, che li danari li volevo portar da me. Intanto era spedito il contratto: contato li danari, e tutti messomeli nella sportellina detta, dipoi misi il braccio nelli due manichi : e perchè entrava molto per forza, erano ben chiusi, e con più mia comodità li portavo, che se fusse stato un sacchetto. Ero bene armato di giaco e maniche, e con la mia spadetta e'l pugnale accanto prestamente mi messi la via fra gambe. In quell'istante vidi certi servitori, che bisbigliavano; presto ancor ·loro si partirono di casa e mostrando andare per altra strada, che quella dove io andavo. lo che sollecitamente camminavo , passato il Ponte al Cambio (1), venivo su per un muriccinolo della fiumara, il quale mi conduceva a casa mia a Nello. Quando

<sup>(1)</sup> Pont-au-change. Non eravi allora il Ponte Nuovo, che fu cominciato nel 1578., regnando Enrico III.

io fui appunto dagli Austini (1), luogo pericolosissimo (2), sebbene vicino a casa mia cinquecento passi, per l'abitazione del castello addentro quasi altrettanto non si sarebbe sentito la voce, s'io mi fussi messo a chiamare; ma risolutomi a un tratto che io mi vidi addosso quattro spade, prestamente copersi quella sportellina colla cappa, e messo mano in sulla mia spada. veduto che costoro con sollecitudine mi serravano, dissi: da' soldati non si può guadagnar altro che la cappa e la spada; e questa, prima ch'io ve la dia, spero l'arete con poco gnadagno : e pugnando contro a di loro animosamente, più volte m'apersi acciocchè, se fussino stati indet-

<sup>(1)</sup> La prima edizione ed il MS. leggono Aussiai. Ma il Cellini dettò certamente Austiai od Agostiai, cioè Agostiaiai. (2) Ecco una postilla, che a questo luogo fu scrit-

ta dal chiarissimo Signor Pietro Mariette in margine al suo esemplare di questa Vita, che ora appartiene all'egregio Letterato e pittore valentissimo il nostro Signor Giuseppe Bossl. V. T. t. p. 196.

It is a question on cot endroit du Couvent des grands Augusties et es effer vonant du Pont-au-Change pour gagner, on cotoyent la rivière, Hétel de Nesle, qui etoit la demare de Cellini, il falloit de noue necessité qu' il passals par devant le dis Couvent des dayaulles; et comme passals par devant le dis Couvent des dayaulles; et comme de la coupe de la couvent des dayaulles et de la passals parties de la coupe de la coupe unité de crainte pour un homme, qui, voulant faire lé brave, étoit rédiennest qu'un postron.

Giudichi per altro il Lettore, se il nostro Cellini meritasse la taccia di poltrone.

VITA DI BENVENUTO tati (1) da quei servitori che m'avevano visto pigliare i danari, con qualche ragione giudicassino, ch' io non avevo tal somma di danari addosso. La pugna durò poco , perchè a poco a poco si ritiravano: da loro dicevano in lingua loro: quello è un bravo Italiano, e certo non è quello che noi cercavamo; c se veramente egli è lui, e' non ha nulla addosso. lo parlavo italiano, e continuamente a colpi di stoccate e imbroccate (2) talvolta molto appresso gl' investii alla vita; e perchè io ho benissimo maneggiato l'arme, più giudicavano ch' io fussi soldato. che altro; e ristretti insieme, a poco a poco si scostavano da me, sempre borbottando sotto voce in loro lingua: e ancora sempre io dicevo, modestamente pure, che chi voleva la mia arme e la mia cappa, non l'avrebbe senza fatica. Cominciai a sollecitare il passo, e loro sempre venivano a lento passo dietromi; per la qual cosa mi crebbe la paura, pensando di non dare in qualche imboscata di parecchi altri simili, che mi avessino messo in mezzo; di modo che quando io fui presso a cento passi, mi

<sup>(1)</sup> Indettare vale istruire segretamente, e restar segretamente d'accordo.

<sup>(2)</sup> Imbroccare vale dar nel brucco, cioè dar precisamente nello stecco o fuscello, da cui pende il segno o berzaglio. Imbroccata, secondo la Crusca, valé colpo di punta che vien dall' alto al basso; ma l'Alberti da a questa voce due altri significati, cioè quello di una specie di guardia, e quello di colpo di qualunque direzione, situado appunto questo passo del Cellini.

messi a tutta corsa, e ad alta voce gridavo: arme arme, fuora fuora, ch' io sono assassinato. Subito corse quattro Giovani con quattro pezzi d'arme in aste; e volendo seguitar dietro a coloro, che ancora vedevano, li fermai, dicendo pur forte : quei quattro poltroni non hanno saputo fare, contro un uomo solo, un bottino di mille scudi d'oro in oro i quali m'hanno rotto un braccio; sicchè andiamoli prima a riporre, e dipoi io vi farò compagnia col mio spadone a due mane dove voi vorrete. Andammo a ripor li danari; e quelli mia Giovani, condolendosi melto del gran pericolo, ch'io avevo portato, e in modo come di gridarmi dicevanos voi vi fidate troppo di voi stesso, di modo che una volta ci avete a far pianger tutti. Io dissi loro di molte cose ; ed essi mi risposono . ch'erano fuggiti gli avversari mia: e noi tutti allegri e lieti cenammo, ridendoci di di quei gran pressi (1); che la fortuna, tanto in bene quanto in male e non cogliendo, è come se nulla non fusse stato: gli è ben vero, che si dice : tu imparerai per un' altra volta. Questa non vale, perche la vien sempre con modi diversi e non mai immaginati.

La mattina seguente subito detti principio alla gran saliera, e con sollecitudine

<sup>(2)</sup> Manca questa voce ne'Vocabolarj, ma qui significa sicuramente pressure, cioè trikolazieni o strette.

quella con altre opere facevo tirare innanzi. Di già avevo preso di molti lavoranti, e si per l'arte della Scultura, come per l'arte dell'Oreficeria. Erano questi lavoranti italiani, franzesi e tedeschi; e talvolta n'avevo buona quantità, secondo che io ne trovavo de' buoni ; perchè di giorno in giorno mutavo, pigliando di quelli che sapevano più. Quelli li sollecitavo di sorte, che per il continuo affaticarsi ( vedendo fare a me, che mi serviva un poco meglio la complessione che a loro ) non possendo resistere alle gran fatiche, pensando ristorarsi col bere e col mangiare assai, alcuni di quei tedeschi ehe meglio sapevano che gli altri, volendo seguitarmi, non sopporto da loro la natura tale ingiuria, che quegli ammazzò. Inmentre ch'io tiravo innanzi il Giove d'argento, vedutomi avanzare assai bene dell'argento, messi mano senza saputa del Re a fare un vaso grande con due manichi, dell'altezza d'un braccio e mezzo in circa. Ancora mi venne voglia di gittar di bronzo quel modello grande, ch' io avevo fatto per il Giove d'argento. Messo mano a tal nuova impresa, quale io non avevo mai più fatta, conferitomi con ecrti vecchioni di quei maestri di Parigi, dissi loro tutti i modi che noi nell' Italia usavamo a fare tal impresa. Questi a me dissono, che per quella via non erano mai camminati. ma se io lasciavo fare secondo i lor modi, me lo darebbono fatto e gittato tanto netto

e bello, quanto era quel di terra. Io volsi far mercato, dando quest' opera sepra di loro; e sopra la domanda, che m'avevano fatto, promisi loro parecchi scudi di più. Messono mano a tale impresa; e veduto io che essi non pigliavano la buona via, cominciai prestamente una testa di Julio Cesare, col suo petto armato, grande molto più del naturale, qual ritracvo da un modello piccolo, ch'io avevo portato di Roma. ritratto da una testa maravigliosissima, antica. Ancora messi mano a un'altra testa della medesima grandezza, quale io ritraevo da una bellissima fanciulla, che per mio diletto carnale appresso di me tenevo. A questa posi nome Fontana Belio, ch'era quel sito, che aveva eletto il Re per sua propria dilettazione. Fatto la fornacetta bellissima per fondere il bronzo, e messo in ordine e cotto le nostre forme, quegli il Giove ed io le mia due teste, dissi a loro: io non credo, che il vostro Giove venga, perchè voi non gli avete dati tanti spiriti da basso, che il vento possa girare; però voi perdete il tempo. Questi dissono a me, che quando la lor opera non fusse vennta, mi renderebbono tutti i danari, ch' io avevo dato loro a buon conto, e mi rifarebbono tutta la perduta spesa; ma che io guardassi bene, che quelle mie belle teste, ch'io volevo gittarc al mio modo dell' Italia, mai non mi verrebbono. A questa disputa fu presente quei Tesaurieri

ed altri gentiluomini, che per commissione del Re mi venivano a vedere; e tutto quello, che si faceva e diceva, ogni cosa riferivano al Re. Feciono questi due vecchioni, che volevano gittare il Giove, soprastare alquanto in sull'ordine del getto; perchè dicevano, che avrebbono voluto acconciare quelle due forme delle mie teste . perchè a quel modo ch' io facevo, non era possibile ch'elle venissino, ed era gran peccato a perdere così bell' opere. Fattolo intendere al Re, rispose Sua Maestà, ch'egli attendessino a imparare, e non cercassino di voler insegnare al maestro. Questi con gran risa messono in fossa l'opera loro; ed io saldo, senza nessuna dimostrazione nè di risa ne di stizza (che l'avevo) messi colle. mia due forme in mezzo il Giove: e quando il nostro metallo fu benissimo fonduto, con grandissimo piacere demmo la via al detto metallo, e benissimo s'empiè la forma del Giove, e nel medesimo tempo s'empie la forma delle due mie teste : di modo che loro erano lieti, ed io contento; perchè avevo caro d'aver detto le bugie della lor opera. ed ei dimostravano d'aver molto caro d'aver detto le bugie della mia. Domandarono pure alla franciosa con gran letizia da bere: io molto volentieri feci far loro una ricca colazione; dipoi mi chiesono li danari, che avevano da avere, e quelli di più ch' io avevo promessi loro. A questo io dissi : voi vi siete risi di quello ch'io ho ben paura che voi

CELLINI. non abbiate a piangere; perchè io ho considerato, che in quella vostra forma è entrato molto più roba del suo dovere, però io non vi voglio dar più danari di quello che voi avete avuti, insino a domattina. Cominciarono a considerare questi poveri uomini quello ch' io avevo detto loro, e senza dir niente, se n'andarono a casa. Venuti la mattina, cheti cheti cominciarono a cavar di fossa; e perchè essi non potevano iscoprire la loro gran forma, se prima e' non cavavano quelle mie due teste, le cavarono, e stavano benissimo, e l'avevano messe in piede, che benissimo si vedevano. Cominciato da due braccia in già con quattro lor lavoranti, messono si grande il grido, ch' io sentii; e pensando che fussi grido di letizia, mi cacciai a correre, che ero nella mia camera, lontano più di cinquecento passi : giunsi a loro, e li trovai in quel modo appunto, che si figura quelli che guardavano il sepolero di Cristo, afflitti e spaventati; e percossi gli occhi nelle mie due teste, e veduto che stavano bene, accomodaimi al piaccre col dispiacere: e loro si scusavano, dicendo: la nostra mala fortuna! Alle quali parole io dissi: la vostra fortuna è stata buonissima, ma gli è ben stato cattivo il vostro poco sapere: se io avessi veduto mettervi in nella forma l'anima, con una sola parola io v'avrei insegnato, e la figura sarebbe venuta benissimo, per la qual cosa a me ne risultava

molto grand'onore, c a voi molto utile : ma io del mio onore mi scuserò, ma voi nè dell' onore nè dell' utile non avrete iscampo: però un'altra volta imparate a lavorare, e non imparate a uccellare. Pure mi si raccomandavano, dicendomi, ch'io avevo ragione, e che se io non gli ajntavo, che avendo a pagare quella grossa spesa e quel danno, egli anderebbono accattando insieme con le loro famiglie. A questo io dissi, che quando li Tesaurieri del Re volessino far pagare loro quello a ch' ei s'erano obbligati, io promettevo loro di pagarli del mio, perche io avevo veduto veramente, ch' egli avevano fatto di buon cuore tutto quello che loro sapevano. Uneste cose m'accrebbono tanta benevole za con quei Tesaurieri e con quei ministri del Re, che fu inestimabile. Tutto si scrisse al Re, il quale unico liberalissimo, comando, che si facesse per me tutto quello ch'io dicevo.

Era in questo giunto il maravigliosissimo, bravo Piero Strozzi (1), e ricordato al

<sup>(1)</sup> Piero Strozzi, faglio di Filippo di cui abbiam parlato nel T. 1, p. 134, a tisses da principio alla carriera ecclesiastica; perchè da Clemente VII. era state più volte lusingato del cappello cardinalizio, unico ernamento che mancava alla potentissimi sua famiglia: ma vedatosi inci defraudato per la gelosia che già cominciava a nascere tra i Medici e gil Strozzi, prese ggi il partilo dell'armi, ed essendo cugine germano di Canerina de' Medici, andò al servizio de' Francesi in Plemonte, ore si distine aci 1356, combattendo come

Re le sue lettere di naturalità, il Re subito comandò che fussino fatte; e insieme con esse, disse, fate aucora quelle di Ben-

Colomello sotto il Conte Guido Rangoni. Nell'auno seguente, appens messo al comando di Firenze il Duca Cosimo, Piero Strozzi si pose alla testa de Peorusciti diorentinia, che vullero pure fore un ultimo siorzo per vanzato con troppa temerità, el avendo dovuto combatere con forze munori della veveraziari, tio sistato conpitamente a Mousemurlo, dove timase prigioniero suo padre. Malgrado tante diagrazie, non pare che Piero abbandonasse per allora Titulia, constando anzi che per parzisa.

Rinata la guerra tra Carlo V. e il Re Francesco nel Maggio del 1542-, lo Strozzi di sua privata autorità arruolò soldati nel Veneziano, e sorprese a danno del Re de Romani Ferdinando I. la città di Marano nell'Istria, e vi innalberò bandiera francese, dichierando che se fosse stato obbligato ad abbandonare quei posto, l'avrebbe dato nelle mani de Turchi. Con questa protesta e colle fortificazioni, che vi accrebbe, potè egli mantenervisi fino al 1543., in cui di consenso del Re-Francesco vendette come suo proprio quel castello ai Veneziani per 35m. ducati. Per ciò è da supporsi, che l'arrivo dello Strozzi in Francia qui accennato dal Cellini non accadesse prima del 1543., nel qual anno appunto il P. Anselmo ci riferisce, che, il mese di Giugno precisamente, Piero su creato cittadino francese. Essendo poi egli il più ricco privato d'Europa, ed avendo potuto a sue spese formare pel Re di Francia una compagnia di scelti archibugicri a cavallo, non è maraviglia che ottenesse altresì da quel Monarca e l'ordine di S. Michele, e le cariche di Ciambellano e Consigliere del Re, e finalmente nel Febbrajo del 1544. la Signoria di Belleville, a cui dieci anni dopo fu unita quella di Epernay nell' occasione che lo Strozzi fu elevato al grado di Maresciallo di Francia.

Dal 1543. in avanti la vita di questo grand'uomo è abbastanza celebre negli annali militari, avendo egli

venuto, e portatele subito da parte mia a sua magione, e dateguene senza nessuna spesa. Quelle del gran Piero Strozzi gli costarono molte centinaja di ducati; le mie me le portò un di quei primi sua segretari, il quale si domandava Messer Autonio Massone (1). Questo gentiluomo mi porse le lettere con maravigliosa dimostrazione. da parte di Sua Maesià, dicendo: di queste vi fa presente il Re, acciocchè con maggior coraggio voi lo possiate servire : queste sono lettere di naturalità: e contommi, come con molto tempo e con molti favori l'aveva date a richiesta di Piero Strozzi a esso, e che queste da per sè stesso me le mandava a presentare: che un tal favore

con mola gloria e con singolare attività combattuto in tutte le campagne francesi, come ci accaderà di osservare anche in seguito, fino al 155%; in cui dopo avertutto del conservato del conservato del conservacia di f.c. anti. Umono revietto, poco fortunati, ima (come dice il Signor de Thou) di gras coraggio, e che per protessa di metta, per overdatesta e ner sapermiliare potens ster a fronte de più grandi Capitani di que dotti in greco, come attessa Bantone, i Comentari di Cesare, e scrivava bene anche in versi italiani, come si rede da sicune ottave burlecche da lui composte sotto il nome di Sciarra Fiorentino, le qualt sono state to il nome di Sciarra Fiorentino, le qualt sono state

<sup>(1)</sup> Antonio le Maçon era segretario particolare della Regina di Navarra. Egli è autore di un romanzo intitolato gli Janori di Fidia e di Gelaisia, e fu il primo che tradusse in francese il Decamerone del Boccaccio, ad ist.nza della sua padrona.

non si era mai più fatto in quel Regno. A queste parole io con gran dimostrazione ringraziai il Re; dipoi pregai il detto segretario, che di grazia mi dicesse quel che volevano dire quelle lettere di naturalità. Questo segretario era molto virtuoso e gentile, e parlava benissimo italiano: mossosi prima a gran risa, dipoi ripreso la gravità, mi disse nella lingua mia, cioè italiana, quello che voleva dire lettere di naturalità, quale era una delle maggiori dignità che si dessi a un forastiero; e disse: questa è altra maggior cosa, che esser fatto Gentiluomo Veneziano. Partitosi da me e tornato dal Re, tutto riferì a Sua Maestà; il quale rise un pezzo, dipoi disse: or voglio che sappia perchè io gli ho mandato le lettere di naturalità. Andate, e fatelo Signore del castello del Piccol Nello ch'egli abita, il quale è mio di patrimonio. Questo saprà che cosa egli è, molto più facilmente ch' ei non ha saputo che cosa fussi-

cosa io volsi usargli cortesia: non volse accettar nulla, dicendo, che così era commissione di Sua Maestà. Le dette lettere di naturalità, insieme con quelle del dono del castello, quando io venni in Italia le portai meco; e dovunque io vada, e dove io finisca la vita mia, quivi m'iugeguerò d'averle.

no le lettere di naturalità. Vennea me un Mandato col detto presente, per la qual

Or seguito innanzi l'incominciato di-

scorso della vita mia. Avendo infra le mani le sopraddette opere, cioè il Giove d'argento già cominciato, la detta saliera d'oro, il gran vaso detto d'argento, le due teste di bronzo; sollecitamente in esse opere si lavorava. Ancora detti ordine a gettar la basa del detto Giove, qual feci di bronzo, ricchissimamente, picna d'ornamenti, infra i quali ornamenti iscolpii in basso rilievo il ratto di Ganimede, dall' altra banda poi Leda col suo Cigno: questa gittai di bronzo, e riusci benissimo. Ancora ne feci un'altra simile, per porvi sopra la statua di Junone, aspettando di cominciar questa aucora, se il le mi dava l'argento da poter fare tal cosa. Lavorando sollecitamente, avevo di già messo insieme il Giove d'argento; ancora avevo messo la saliera d'oro; il vaso era molto innanzi; le due teste di bronzo erano già finite; ancora avevo fatto parecchi operette al Cardinal di Ferrara; di più un vasetto d'argento, riccamente lavorato, l'avevo fatto per donarlo a Madama di Tampes; a molti Signori italiani, cioè al Signor Piero Strozzi, al Conte dell' Anguillara (1), al Conte di Pitiglia-

<sup>(1)</sup> Virginio Orsini Signore di Bracciano comperò de Francesco Cibo il feudo d'Anguillara, e morendo nel 1497. Isaciò dae figli entrambo al servizio della Francia, cub dio. Giordano Signore di Bracciano, e Carlo, bastardo, a cui donò la Contes d'Anguillara. Dunque il Coste qui nominato dal Cellini dovrebbe essere quesi diluno, o più probabilmente l'anico suo fajilo.

Virginio. Questi, dopo aver comandate nel 1333. le galere di Pado i III. all' impresa di Tunisi, servira anchesso in Francia; ed anzi, come narra il tisiwio, si reas celebre per la sus magnificaras in Marsigia nel 1343-, all' occasione che nel Luglio di quell' anno vi approdò Barbarosas, Re d'Ageri, col quale egli contrasse particolare amiciria. Virginio quantunque si losse sassal distino nella Marina francese, probobilmente per la sus libertà di partare e di scrivere cudde in disgrazia della Cara. Boma a finire i suot girotti. Non avendo egli lasciasa

prole maschile, il feudo d'Anguillara passò a Paolo Gior-

dano Orsini primo Duca di Bracciano, discendente dal auramentovato Gio. Giordano.

Ho detto, che il Conte qui nominato dal Cellini dovrebbe essere uno dei nominati padre e figlio Orsini; ma non è improbabile, che fosse invece un terzo, cioè Flaminio Anguillara da Stábbia, il quale ammogliato con Maddalena Strezzi sorella di Pietro, servi sempre con molto valore la Francia, e per mare e per terra, sotto gli ordini de suoi Cognati Piero e Leone Strozzi. Questo Flaminio dal Brantome, dal Bayle e da altri è qualificato come Conte dell' Anguillara, perchè alla sua famiglia era appartenuto il feudo di questo nome, tolto ad essa da Papa Paulo II., e dato ai Cibo da Innocenzo VIII.; e dal Segni è chiamato Flaminio Orsini da Stabbia , perchè, al dir del Sansovino , da molti furono confuse le due nobilissime ed amicissime famiglie Orsini ed Anguillara, quasi che fossero state una sola Il padre di Flaminio secondo Brantome fu ucciso al servizio di Francesco I., ed egli dopo aver fatta con Piero Strozzi la guerra di Siena nel 1555., morì all'isola delle Gerbe presso Tunisi., come dice il Sansovino nell' Istoria Orsina.

(i) Il feudo di Pitigliano apparteneva ad un'altra famiglia Ossini reppur parente della sunnominata, e che possedera altresi le Contec di Nola e di Sorana. Capo di essa era, a'tempi di cui qui si parla, il Conte dio. Francesco, figlio di Luigi già memovato nel T. 1. p. 470. Questi, che per attestato dell'Imbolf era B env. Cellini V. II.

molti altri avevo fatte di molte opere. Tor-

persona assai valorosa, trovavasi probabilmente al servizio francese, poiche il Varillas ci fa sapere, che il Re Francesco circa Il 1542, aveva destinato per Maresciallo di campo sotto gli ordini di Piero Strozzi il Conte di Pitigliano Capo della Casa Orsini. Procedo però con qualche dubbio in quest'asserzione, perchè assai più celebre di Gio Francesco fu in questi tempi il Conte Niccola suo figlio, il quale militava certamente per la Francia nel 1544., sotto gli ordini dello Strozzi, e che divorato da una furiosa ambizione, nel 1547, spogliò violentemente suo padre di ogni giurisdizione feudale. e per la pessima sua condotta fu poi sempre in guerra finche visse, coi Principi vicini, con Orso suo fratello e col medesimo suo figlio Alessandro. Gio. Antonio figlio di quest'ultimo cedette nel 1604, il castello di Pitigliano al Gren Duca di Toscana, da cui fu invece creato Marchese di Monte S. Savino.

(2) La città di Mirandola fin dal principio del secolo XIV. passò dal dominio de' Modenesi a quello della famiglia Pico, già da due seculi padrona della vicina terra di Quarantoli, e dopo molte vicende pervenne nel 1499. a Gio Francesco Pico, nipote del celeberrimo Giovanni Pico. Questo Principe veramente singolare per pietà e dottrina, come può vedersi nelle moltissime sue opere stampate e nell'elogio che ne fa il Cav. Tiraboschi , non avendo saputo accontentare i fratelli minori nella divisione dell'eredità paterna, sgraziatamente si espose alle vicende le più terribili ; poiche nel 1502. fu scacciato da suo fratello Luigi, che si fece forte colla protezione di Gian Giacomo Trivulzi, suo suocero, allora Generale di tutte le truppe francesi in Italia; e quantunque nel 1511, riavesse la Mirandola da Ginlio Il., che personalmente la prese d'assalto e v'entrò per la breccia, dovette egli pell'anno seguente abbandonarla di nuovo si Francesi, in conseguenza della celebre vittoria da essi riportata a Ravenna,

Decaduta due anni dopo la potenza francese in Italia, Gio. Francesco pole per la terza volta ripigliare il governo della Mirandola, ed essendo morti i suoi fratelli ne godeva egli in mezzo agli studj il pacifico possesso, quando arrivato all' sià di 25. anni Galeotto nando al mio gran Re, siccome ho detto avendo tirato innanzi benissimo queste sue opere, in questo tempo egli ritornò a Parigi; e il terzo giorno venne a casa mia con molta quantità della maggior Nobità della sua Corte; e molto si maravigliò delle tant' opere, chi o avevo innanzi e a così

Pico, figlio di Luigi, la notte 15. Ottobre 1533. entrò con 40. sicarj nella Mirandola, ammazzò lo Zio di 63. auni col figlio primogenito, imprigionò il restaute della famiglia, e si dichiarò padrone del feudo. Sdegnossi altamente di ciò Carlo V.; onde Galeotto vedendosi in pericolo della sovranità e della vita, nel 1536. gettossi nelle braccia di Francesco I., mandogli i suoi figli in ostaggio, e si ridusse ad essere poco più che un General francese in Italia. Per queste circostanze fu il Conte Galeotto varie volte nella Francia, ove ottenne possessi ed onori; e come cl attesta il chiariss. P. Pozzetti, che ne ha tessuto minutamente la vita nelle sue Lettere Mirandolesi, egli vi pussò per la terza volta nel Gennajo del 1541, e vi resto fino all'estate seguente. In quell'occasione egli è verosimile, che Galeotto commettesse qualche opera al Cellini; a meno che non si voglia supporre, che questi ne ricevesse dall'Italia i comandi, o ( forse più probabilmente ) che lavorasse pe figli del medesimo ivi in ostaggio, quantunque Lodovico, il primogenito, nel 1543, non avesse che 15. anni. Del resto sentiremo in seguito dallo stesso Cellini, che il Conte Galeotto era in Francia anche nel 1545. poichè dice di essere ritornato seco in Italia: viaggio di cui non parla il P. Pozzetti.

Finalmente Galeutor ritorno per l'ultima volta a Parigi nel 150-, in cui vi mori fra le braccia de son figli. Il fendo della Mirandola restò nella discendenza del medenino, e fa cretto in Ducato nel 161-; ma il Duca Pranaccio Mirandola Pico aventino colla guerra del gialo per sennesa dell'Imp. Giuseppe I. del suo Ducato, che fa venduto al Duca di Modena nel 1911; e la famiglia Pico si estinte poco dopo in Madria. buon porto tirate: e perchè vi era seco la sua Madama di Tampes, cominciarono a ragionare di Fontana Belio. Madama di Tampes disse a Sua Maestà, ch' egli dovrebbe farmi fare qualche cosa di bello per ornamento della sua Fontana Belio. Subito il Redisse : egli è ben fatto quel che voi dite, e adesso adesso mi voglio risolvere, che là si faccia qualche cosa di bello: e voltosi a me, mi cominció a domandare quello, che mi pareva da fare per quella bella fonte. A questo io proposi alcune mie fantasie: aucora S. Maesta disse il parer suo; dipoi mi disse, che voleva andare a spasso per quindici o venti giornate a S. Germano dell' Aja, qual era dodici leghe discosto da Parigi (1), e che in questo tempo io facessi un modello per questa sua bella fonte con le più ricche invenzioni ch' io sapevo, perchè quel luogo era la maggior ricreazione ch'egli avesse nel suo Regno; però mi comandava e pregava, ch'io mi sforzassi di far qualche cosa di bello: ed io tanto gli promessi. Veduto il Re tante opere si innanzi, disse a Madadama di Tampes: io non ho mai avuto uomo, che più mi piaccia, di questa professione, nè che meriti più d'esser premiato di

S. Germain-en-Laye, piccola ed amenissima eittà sulla Senna, è distante quattro leghe al N. O. da Parigi.

mesto; però bisogna pensare di fermarlo (1). perche egli spende assai ed è buon compagnone, e lavora assai; ed è di necessità, che da per noi ci ricordiamo di lui: il perchè, se considerate Madama, tante volte quante egli è venuto da me, e quante io son venuto qui, non ha mai domandato niente: il cuor suo si vede esser tutto intento all'opere; e bisogna fargli qualche bene presto, acciocche noi non lo perdiamo. Madama de Tampes disse: io ve lo ricorderò. Partironsi: ed io mi messi con gran sollecitudine intorno all'opere mie cominciato, e di più messi mano al modello della fonte, e con gran sollecitudine io lo tiravo inpanzi (2).

<sup>(1)</sup> Fermare alcuno, in bocca dei Romani, vale anche fissarlo mediante contratto a qualche ufficio, come fermare i cavalli di posta vale fissarli e tratteserli a proprio uso. Questi modi però mancano nella Crusca.

<sup>(2)</sup> Questo ed alcuni de' seguenti paragrafi furon pubblicati par la prima volta dal Baldinucci, che li trasse da un ms. di Andrea Cavalcanti : ms. diverso da quello citato nella Crusca, di Lorenzo Maria Cavalcanti. e che è probababilmente quello stesso che è nominato come di Alessandro Cavalcanti nella prefezione dell' Oreficeria del Cellini, ediz. del 1731. Con tutto ciò io sperava di avere in questo luogo un gran soccorso per la più esatta riproduzione del testo; ma dopo un minulisaimo confronto, ho ritrovato che nello squarcio riferito dal detto autore si ritrovano alcune insigni ommissioni, e che la sintassi Celliniana vi è resa così regolare e stentata, che mostra apertamente la correzione di una seconda mano. Per ciò ho creduto di non giovarmene che in pochi luoghi, ove la lezione è notabilmente migliorata senza verun sospetto d'infedeltà , come soglio fare per le stesse ragioni anche coi passi citati dalla Crusca, Vedi Baldin, nella vita del Primaticcio.

In termine d'un mese e mezzo il Re ritornò a Parigi; ed io che avero lavorato giorno e notte, l'andai a ritrovare, e portai meco il mio modello, di tanta bella bozza (1), che chiaramente s'intendeva. Di già era incominciato a rinnovare le diavolerie della guerra infra lo Imperatore e lui, di modo el io lo trovai molto confuso (2):

<sup>(1)</sup> Bozza significa enfiatura, bugia, e più comunemente (come in questo luogo) la prima forma, imperfetta, di scultura o pittura; ond è abbozzare.

<sup>(3)</sup> La guerra innota per la prima volta fra questi due Monretia el 1520., a motto della nota loro rivalità nell'ambire la corona imperiale, era finita colla sulla della Peraneccio: ma vendo guerto Sovrano, eppena riternato ne suoi Susti, ricusato di for eseguire 1 sulla da lia Pranecia: (ne suoi suoi sulla di la promossi in lapagan, come contror) alla leggi fondamentali della Francia, essa ben tosto ricosione della della pranecia della pranecia per la pieri i di sulla di la promossi di lapagano dell'a. 1. pigg. 116-

Dopo dieci anni di guerra accanita, ma di succesa is sempre indecisi, riusicitono finalmente nel 1537, le due sorelle di Carlo V., Elemente moglie dello tisso due sorelle di Carlo V., Elemente moglie dello tisso di finale dello tisso dello manico dello misso di ministri i quali nell'anno espuente finirono con una tregua generale di co anni, per opera di Pado IIII, che per quest'oggetto principalmente erazi prottato a Nizza, over averea indicato dello d

niti recesso 1. non poleva dimenicare i rino diciti dell'accompanio dell'accompanio di controlle di la guerra ovvon posto nell'accompanio di controlle di più sagnee politico del suo avversario, quantumpa foase len lontano dal rilusicagli questo feudo imperiale divenuto della più grande importanza in Italia, gli anduva scumpe promettendo di accontentario. Gio fece egi più solennemente nel principio del 1540., allorchè dovenulo partari prontamente dalla Spagna in Finaden per

CELLINI.

pure parlai col Cardinal di Ferrara, dicendogli , ch' io avevo meco certi modelli , i quali m'aveva commesso Sua Maestà: così lo pregai, che se e' vedeva tempo di commettere qualche parola per causa che questi modelli si potessino mostrare al Re, credevo che il Re ne piglierebbe molto piacere. Tanto fece il Cardinale, e propose al Re

i detti modelli ; e subito il Re venne dove io

sedare la sollevazione di Gand, ebbe d'uopo di ottenere il passaggio per la Francia e molto più di cogliere i ribelli sprovveduti di protezione. Compita però appena questa spedizione, dissimulo Carlo le sue promesse, e dopo aver esauriti tutti i pretesti affine di protrarne l'esecuzione, disingannò finalmente Francesco coll'investire del Ducato di Milano il suo proprio figlio Filippo nell'Ottobre del 1540. A tale condotta Francesco, che sentiva, oltre il danno, tutta la vergogna d'essersi lasciato così facilmente ingannare, si mostrò fieramente irritato; ma molto più lo fu poco dopo, allorchè cercando ajuti da tutte le parti per vendicarsi, vide nel Luglio del 1541. assassinati sul Po a tradimento, per opera del Marchese del Vasto, i suoi Ministri Fregoso e Rincone, che portavansi a Costantinopoli per rinnovare appunto l'alleanza con Solimano II. Negò l'Imperatore col-la sua solita freddezza di esser conscio di tal colpo, ma ben seppe approfittare del ritardo, che esso cagionava alle operazioni ostili di Francesco, eseguendo nell'autunno dello stesso anno la sua famosa spedizione sotto Algeri, la quale per altro gli riuscì tanto infelicemente. Francesco, quantunque avido di affrontarsi per la terza volta coll'Imperatore, risentiva pur troppo il peso di tante guerre già sostenute ed era in oltre diventato per esperienza e per poca salute eccessivamente dubbioso nelle sue determinazioni. Perciò non trovossi in grado di combattere, che nel Maggio del 1542., nel qual mese appunto cominciarono le diavolerie, di cui qui parla il Cellini , delle quali vedremo in seguito i progressi e la fine.

avevo i modelli. In prima avevo fatta la porta del palazzo di Fontana Beliò: e per non alterare, il manco ch'io potevo, l'ordine della porta che era fatta a detto palazzo, qual era grande e nana (1) di quella loro mala maniera franciosa, la quale
ra l'apertura (2) poco più d'un quadro,
e sopra esso quadro un mezzo tondo istiacciato a uso di un manico di canestro ( in

<sup>(1)</sup> Il Sig. Mariette, supponendo che la voce nana importasse meramente l'idea della picciolezza assoluta, e non potendo perciò concepire come questa porta fosse grande e piccola nello stesso tempo, appose primeramente in margine: ci vsole grandemente nana; poi scrisse a piè di pagina la segueute nota;

<sup>&</sup>quot;Dans lous nos vieux chateaux la porte qui y entroduit est toujours accompagnée d'une plus petite, appellée guichet; et il faut croire que la porte du chateau de Fontainchleau, que Cellini avoit à decrore etioti faite de cette maniere, et voils pourquoi il dir qu'elle etoit carance et petite, suivant l'usage de

France.

Me tutti gli Italiani sanno, che la qualità di nano

importa una pieciolezza di proporzione, e che per conexpuenza nache la più gran porta può dirisi enas, quando la sua altezza una corrisponde alla larghezza. Oltre di ciò non dovera qui usecere equivoco, giacchè il Cellini stesso ci dice, che questa porta era poco più di un quadro di apertara, e che cogli per decorrotta, la riattine con due statte lateralli, e ridusse tutta l'opera in un quadro elolago.

Ho creduto bene di riferire quest'osservazione del Sig. Mariette, quantunque falsa, per pubblicare tutto ciò che questo giudiziosissimo scrittore ha apposto al suo esemplare.

<sup>(2)</sup> La prima edizione e il MS. Laurenziano leggono la pitture; il Baldinucci ommette questa parola; io ho adoutant la correzione del Sig. Mariette, che qui notà prertura, com' à troppo eridente doversi leggere.

questo mezzo tondo il Re desiderava di averci una figura, che figurassi Fontana Belio); io detti bellissima proporzione al vano detto di sopra; dipoi posi sopra il detto vano un mezzo tondo giusto; e dalle bande feci certi piacevoli risalti, sotto i quali nella parte da basso, che veniva a corrispondenza di quella di sopra, posi uno zocco, e altrettanto di sopra; e in cambio di due colonne, che mostrava che si richiedesse secondo le modanature fatte di sotto e di sopra, avevo fatto un Satiro in ciascuno de' siti delle colonne. Questo era più che di mezzo rilievo, e con uno de' bracci mostrava di reggere quella parte, che tocca le colonne; nell'altro braccio aveva un grosso bastone, colla sua testa ardito e fiero, qual mostrava spavento a' riguardanti. L'altra figura era simile di positura, ma era diversa e varia di testa e d'alcun' altre tali cose: aveva in mano una sferza con tre palle accomodate con certe catene. Sebbene dico Satiri, questi non avevano altro di Satiro, che certe piccole cornetta, e la testa caprina; tutto il resto era umana forma. Nel mezzo tondo avevo fatto una femmina in bella attitudine a diacere: questa teneva il braccio manco sopra al collo d'un cervio, qual era una dell'imprese del Re: da una banda avevo fatto di mezzo rilievo caprioletti, certi (1) porci cignali,

<sup>(1)</sup> Probabilmente dee leggersi : caprioletti , cervi,

e altre salvaggine, e di più di basso rilievo dall'altra banda cani bracchi e levrieri di più sorte, perchè così produce quel bellissimo hosco dove nasce la fontana. Avevo di poi unta quest' opera ristretta in un quadro oblungo; e negli angoli del quadro di sopra, in ciascuno avevo fatto una Vittoria di basso rilievo, con quelle faccelline in mano, come hanno usato gli antichi. Di sopra al detto quadro avevo fatto la salamandra, propria impresa del Re (1), con molti altri gratissimi ornamenti a proposito dell' opera, qual dimostrava d'essere d'ordine Jonico. Veduto il Re questo modello, subito lo fece rallegrare, e lo divertì da quei ragionamenti fastidiosi, iu che egli era stato più di due ore. Vedutolo io lieto a mio modo, gli scopersi l'altro modello, quale egli punto non aspettava, parendogli d'aver veduto assai opera in quello. Questo modello era grande più di due braccia, nel quale avevo fatto una fontana in forma d'un quadro perfetto, con bellissime

porci cignali ec. Il Dizionario della Crusca alla voce caprioletto legge: «veva fatti di mezzo rilievo caprioletti e porci cignali i la Baldinucci legge certi caprioletti e porci cignali, e altre selvaggiae.

<sup>(1)</sup> Sopra tutte le fabbriche fatte alzare da Francesco I, come anche sovra alcune sue mouste, si vede la salamandra nel funco, col motio lialiano autrico et extingo. Anche il Duca Carlo d'Angoulteme sun padre sura la siessa impresa col motio autrico il buone e spengo di reo.

iscale attorno, quali s'intrasegavano (1) l'una nell'altra, cosa, che mai più s'era vista in quelle parti, e rarissima in queste. In mezzo a detta fontana avevo fatto un sodo (2), il quale si dimostrava un poco più alto che il detto vaso della fontana; sopra questo sodo avevo fatto a corrispondenza una figura ignuda di molta bella grazia: questa teneva una lancia rotta nella mano destra, elevata in alto, e la sinistra teneva in sur un manico d'una storta fatta di bellissima forma ; posava sul piè manco, e il ritto teneva sur un cimiero, tanto riccamente lavorato, quanto immaginar si possa: e in su i quattro canti della fontana avevo fatto in su ciascuno una figura a sedere elevata, con molte sue vaghe imprese per ciascuna. Cominciommi a domandare il Re. ch' io gli dicessi, che bella fantasia era quella, ch' io gli avevo fatta; dicendomi, che tutto quello, ch'io avevo fatto alla porta, senza domandarmi di nulla, egli l'aveva inteso, ma che di questo, sebbene gli pareva bellissimo, nulla non intendeva: e ben sapeva, ch' io non avevo fatto come gli altri sciocchi, che sebbene e' facevano cose

 <sup>(</sup>t) Intrasegare cioè intersegare o intersecare manca ne' vocabolarj anche più recenti.

<sup>(2)</sup> Sodo in architettura significa qualunque sorta dimbasamento.

con qualche poca (1) di grazia, le facevano senza significato nessuno. A questo io mi messi in ordine, perchè essendo piaciuto col fare, volevo bene che altrettanto piacesse il mio dire: sappiate dunque, io dissi, Sacra Maestà, che tutta quest' opera piccola è benissimo misurata a piedi piccoli, qual mettendola poi in opera, verra di questa medesima grazia che voi vedete . Quella figura di mezzo si è cinquantaquattro piedi (a questa parola il Re fece grandissimo segno di maravigliarsi) appresso è fatta figurando lo Dio Marte: quest' altre quattro figure sono fatte per le Virtu, di che si diletta e favorisce tanto V. M. Ouesta a man destra è figurata per la Scienza di tutte le Lettere: vedete ch' ell' ha il suo contrassegno, qual dimostra la Filosofia, con tutte le sue Virtù compagne. Quest'altra dimostra esser tutta l'arte del disegno, cioè Scultura, Pittura e Architettura. Quest' altra è figurata per la Musica, quale si conviene per compagnia a tutte queste Scienze. Quest'altra, che si dimostra tanto grata e benigna, è figurata per la Liberalità; che senza lei non si può dimostrar nessuna di queste mirabili virtà, che Iddio ci mostra, Questa statua di mezzo, grande, è figurata per V. Maestà istessa, quale è un Dio Mar-

<sup>(1)</sup> Il Boccaccio usò in poca d'ora, e Dante troppe d'arte. V. G. 2. N. 10. e Purgat. IX.

te, che voi sete solo bravo al Mondo, e questa bravuria voi l'adoperate justamente e santamente in difensione della gloria vostra. Appena ch' egli cbbe tanta pazienza, che mi lasciassi finir di dire, che levato gran voce, disse: veramente io ho trovato un uomo secondo il cuor mio. Chiamò li Tesauricri, ordinandogli darmi ciò che mi faceva di bisoguo, e fosse grande ispesa, quanto si volessi: poi a me dette in sulla spalla colla mano, dicendomi: mon ami ( che vuol dire amico mio ) io non so quale sia maggior piacere, o quello d'un Principe d'aver trovato un uomo secondo il suo cuore, o quello di quel Virtuoso d'aver trovato un Principe, che gli dia tanta comodità, ch'egli possa esprimere i suoi gran virtuosi e bei concetti. Io risposi, che s' io ero quello che diceva S. M., l'era stata molto maggior ventura la mia. Rispose ridendo: diciamo ch' clla sia uguale (1).

Partimmi con grande allegrezza, e tornai alle mie opere. Volse la mia mala fortuna, ch' io nou fui avvertito di fare altrettanta commedia con Madama de Tampes; che saputo la sera tutte queste cose, ch' erano

<sup>(1)</sup> Dice l'Arte di verificar le date, parlando di Francasco 1: ce frince avoir une façon inquilère de temograron refroidistement, dustitôt qu'il traitoit quelqu'un de FRE, de FILS, ou d'Am; ce mot etoit le précurseur de la dirgrace. Se ciò è vero, bisogna dir che il Cellini fosse l'eccazione della regola.

corse, dalla propria bocca del Re, le generò tanta rabbia velenosa nel petto, che con isdegno la disse: se Benvenuto m'avesse mostrato le bell'opere sue, m'avrebbe dato occasione di ricordarmi di lui a suo tempo. Il Re mi volse iscusare, ma nulla s'appicco. lo che tal cosa seppi ivi a quindici giorni, che girato per la Normandia (1) a Roano e Diepa, di poi erano ritornati a S. Germano dell' Aja sopraddetto, presi quel bel vasetto, ch'io avevo fatto a riquisizione della detta Madama di Tampes, pensando, che donandolo, dovessi riguadagnare la sua grazia : così lo portai meco; e fattole intendere per una sua nutrice, alla quale mostrai il bel vaso, ch' io l'avevo fatto per Sua Signoria, e come gliene volevo donare; la detta nutrice mi fece carezze ismisurate, e mi disse, che direbbe una parola a Madama, la qual non era ancor vestita, e che subito dettogliene, mi metterebbe dentro. La nutrice disse il tutto a Madama, la quale rispose isdegnosamente : ditegli che aspetti. lo inteso questo, mi vesti' di pazienza, la qual cosa è a me difficilissima; pure ebbi pazienza insin dopo il suo desinare; e venuta

<sup>(1)</sup> Nel libro intitolato Inventaire de l'histoire de Normadie si legge, che Francesco amava molto il clima e il soggiorno di quella provincia, e che vi passava talvolta le intere estati a caccia. Ottre di ciò eggi vi andava frequentemente per visitare la fortezza di Havre de Grace da lati fondata.

poi l'ora tarda, la fame mi causò tant' ira, che non potendo più resistere, mandatole tanto divotamente il canchero nel cuore, di quivi mi partii, e me n'andai a trovare il Cardinale di Lorena, e gli feci presente del detto vaso, raccomandandomi solo, che mi tenesse in buona grazia del Re. Disse, che non bisognava, e che quando fusse bisognato, che lo farebbe volentieri: dipoi chiamò un suo Tesauriere, e gli parlò nell'orecchio. Il detto Tesauriere aspettò, che mi partissi dalla presenza del Cardinale : dipoi mi disse : Benvenuto, venite meco, ch'io vi darò da bere un biechiere di buon vino; al quale io dissi, non sapendo quello ch' e' si volessi dire: di grazia, Monsignor Tesauriere, favoritemi di donarmi un sol bicchier di vino, e un boccon di pane, perchè veramente io mi vengo meno; perchè sono stato da questa mattina a buon'otta infino a quest'ora, che voi vedete, digiuno, alla porta di Madama de Tampes, per donarle quel bel vasetto dorato, e tutto le ho fatto intendere; ed ella per istraziarmi, sempre m'ha fatto dire, ch'io aspettassi: ora m'è sopraggiunto la fame, e mi sento mancare; e, siccome Iddio ha voluto, ho donato la roba e le fatiche mie a chi molto meglio le meritava. e non vi chieggo altro che un poco da mangiare, che per essere alquanto collerico, m'offende il digiuno di sorte, che mi faria cadere in terra isvenuto. Tanto quanto io penai a dir queste parole, era comparso

di mirabil vino e altre piacevolezze da far colazione, tantochè io mi ricreai molto bene: e riavuto gli spiriti vitali, m'era uscito la stizza. Il buon Tcsauriere mi porse cento scudi d'oro; ai quali io feci resistenza di non li volere in modo nessuno. Andollo a riferire al Cardinale, il quale dettogli gran villania, gli comandò, che me li facesse pigliare per forza, e che non gli andasse più innanzi altrimenti. Il Tesauriere venne a me corrucciato, dicendo, che mai più era stato gridato per l'addietro dal Cardinale; e volcudomeli dare, io che feci un poco di resistenza, molto crucciato mi disse, che me li farebbe pigliar per forza. Io presi li danari. Volendo andare a ringraziare il Cardinale, mi fece intendere per un suo segretario, che sempre ch'e' mi poteva far piacere, me ne farebbe di buon cuore; io me ne tornai a Parigi la medesima sera. Il Re seppe ogni cosa, e dettero la baja a Madama de Tampes, qual fu causa di farla maggiormente invelenire a far contro di me, dove io portai gran pericolo della vita mia, qual si dirà al suo luogo.

Sebbene molto prima io dovevo ricordare della guadagnata amicizia del più virtuoso, del più amorevole e del più domestico uomo dabbene che mai io conoscessi al mondo. Questo si fu Messer Guido Guidi, eccelleute medico e Dottore, e nobil citadino fiorentino. Per gl' infiniti travagli postimi innanzi dalla perversa fortuna l'avero alquanto lasciato un poco indietro: beneĥe questo non importi molto, io mi pensavo, per averlo di continuo nel cuore, che hastassi; ma avvedutomi poi, che la mia Vita non istà bene senza lui, l' ho commesso infra questi mia maggior travagli; acciochè, succome là e' m' era conforto ed ajuto, qui mi faccia memoria di quel bene. Capitò il detto Messer Guido Guidi in Parigi; e avendolo comiciato a conoscere, lo menai al mio castello, e quivi gli detti un stanza libera da per sè: così ci godemmo insieme parecchi suni (1). Ancora capitò il Vescovo di Pavia, cuè Monsignor de'Rossi, fratello del Conte di San Secon-

<sup>(</sup>r) Guido Guldi passò in Francia poco prima del 1542., nel qual anno egli su creato primo Professora di Medicina nel Collegio Reale, ed Archiatro del Re Francesco I., come può vedersi nella Storia dell' Anatomia di Portal ed in una lettera del Tolomei a lui diretta nel Maggio di detto anno, nella quale questi si rallegra dell'onorevole accoglimento da esso ricevato in quella Corte. Il Fabbrucci sospetta, che il Guidi dovesse la sua buona fortuna a Luigi Alamanni : quel che è certo si è, che egli ne era ben meritevole, e che restò alla Corte di Francia fino alla morte del Re Francesco, dal quale oltre le già dette cariche ebbe la nomina ad alcuni pingui benefici ecclesiastici. Nel 1548. fu richiamato in patria dal Duca Cosimo, e da esso fu ascritto a' suoi Protomedici e fatto Professore in Pisa. Finalmente, essendo egli Prete, fu dallo stesso Duca creato Piovano di Livorno, indi nel 156a. Proposto della insigne Chiesa di Pescia. Scrisse egli molte opere assai stimate, e mort nel 1569. à chiamato Guido Guidi seniore per distinguerlo da Guido Guidi suo nipote, medico anch' esso e valente letterato.

do. Questo Signore io levai d'in sull'osteria, e lo messi nel mio castello, dando
aucora a lui una stanza libera, dove henissimo istette accomodato co' suoi servitori e cavalcature per di molti mesi (t).
Ancora altra volta accomodai Messer Luigi
Alamanni co' figliuoli per qualche mese; e
pur mi dette grazia Iddio, ch'io potessi
fare qualche piacere aucora io agli uomini grandi e virtuosi (2). Col sopraddetto

(3) Della maniera generosa, con cui dal Cellini crano accolte in Parigi le persone di merito, ci da un'ampia testimonianza Niccolò Martelli, che trovavasi in quella città nei Luglio dei 143.3, e che scrire da Firenze al Cellini stesso sotto il giorno. i Settembre di detto anno nei seguenti termini: Il Tatso, il Tribolo, lo Stradino, il gran Varchi e'l Il Tatso, il Tribolo, lo Stradino, il gran Varchi e'l

Il Taiso, il Tribolo, lo Stradino, il gran Varchi e' nottro dabben Luca Martini hanno avuto tanto caro il regguaglio dato loro dello tetto nel qual vi trovata appretto a S. M. Crittinnitima, mercè della vottra inclità virtà e graziota natura, che non ti potria dir più: e certamente

<sup>(1)</sup> Si è già parlato di questo Vescovo nel T. I. a pre, 446, ove si è evduto, ch' egli era compagno di prigione del nostro Cellidi. Essendo egli stato sciolto datis sua relegazione in Clità di Castello nel Maggio datis sua relegazione in Clità di Castello nel Maggio dati sua relegazione in Clità di Castello nel Maggio fin dal 1541. trovavasi Per Maria Conte di N. Secondo, suo fratello, il quale essendosi posto al servizio francesse era stato fatto Generale e Cavaliere di S. Michele. Dalli eradistissimo P. Affo, che ha acrilto il Nita di alli 13. d'Aprile del 1545, che si v. di Giugno ebbe unicana dal Re, e che sul Novembre seguente riscono in Italia. In tempo della sua dimora in Francia scrisse Monsig, de Hossi varie posei per Francesco I, per la litegina di Nevarra, per Antonio Mecon e per per la flegina di Nevarra, per Antonio Mecon e casione ch'e egli fece la famosa statua di Perseo.

Messer Guido godemmo l'amicizia tant' anni, quanti io là soprastetti, gloriandoci spesso insieme, che noi imparavamo qualche virtù alle spese di quello così grande e maraviglioso Principe, ognun di noi nella sua professione. lo posso dir veramente, che quello ch'io sia, e quanto di buono e bello io m'abbia operato, tutto è stato per causa di quel maraviglioso Re; però io rappicco il filo a ragionar di lui e delle mie grand' opere fattegli. Avevo in questo mio castello un giuoco di palla, da giuocare alla corda, del quale io traevo assai utile mentrechè io lo facevo esercitare: erano in detto luogo alcune piccole stanzette, dove abitava diversa sorte d'uomini, infra i quali era uno stampatore, molto valente, di libri: questo teneva quasi tutta la sua bottega dentro nel mio castello, e fu quello che stampò quel primo bel libro di Mcdi-

Beneration non ha tanto di beus, quantar é ne meritereba accor desannairejo, per teter non solumente reno nello Ores fice e micabil nel diregno, quanto ancore liberale nella conservazione a che far parte della tra abuna fortuna, non pure ai Virtuoti e agli amici, ma a chi é nos conobbe mai che il degna di viutare in Pareji il uno conora alloggiamento, tecnedo contro di ma aprilio abbile in basso nes deserve uno congluino person alla porta del Paredio, non-dimeno ho veduto io negar voi, a più dus puio, l'artificia egregio delle faliche votre, parendori indegni dogni opera ai virtuosa: atto generos proprio da una persona generosa come voi, sei o per me ve ne non vitaro es.

cina a Messer Guido (1): volcndomi io servire di quelle stanze, lo mandai via pur con qualche difficoltà non piccola. Vi stava ancora un maestro di salnitri, e perchè io volevo servirmi di queste piccole stanzette per certi mia buon lavoranti tedeschi, questo detto maestro di salnitri non voleva diloggiare; ed io piacevolmente più volte gli avevo detto, che egli mi accomodassi delle mie stanze, perchè io me ne volevo servire per abitazione de' mia lavoranti per servizio del Re. Quanto più umile parlavo, questa bestia tanto più ardito e più superbo mi rispondeva; all'ultimo poi io gli detti per termine tre giorni: il quale se ne rise, e mi disse, che in capo di tre anni comincerebbe a pensarvi. lo non sapevo che costui era domestico servitore di Madama di Tampes, e se non fosse stato, che quella causa di Madama di Tampes mi faceva un po' più pensare alle cose, che prima io non facevo, l'avrei subito mandito via; ma volsi aver pazienza per quei tre giorni: i quali passati che furono, senza dir altro, presi Tedeschi, Italiani e Franciosi, col-

<sup>()</sup> Il primo libro stampato da Guido Guidi in Parigi è la traduzione del libri chirurgici di Ippocrate, di Galcuo e di Oribasio, intitolata Chirurgia e Gracco ia Latinua conversa, Fido Vidio Florestiao interprete, cum nonaulli sinden Vidia commentariu. Excudent Petrus Galterius Luterior Parsistorum, pridie Cal, Maii 1544-, in foglio, con Squre di biona maniera.

l'arme in mano, e molti manovali ch'io avevo, e in breve tempo sfasciai tutta la casa, e le sue robe gittai fuora del mio castello: e quest'atto alquanto rigoroso feci, perchè egli aveva dettomi, che non conosceva possanza d'Italiano tanto ardita. che gli avesse mosso una maglia del suo luogo; però dipoi il fatto questo arrivò, al quale io dissi: io sono il minimo Italiano dell' Italia, e non t'ho fatto nulla a petto a quello, che mi basterebbe l'animo di farti, e ch'io ti farò se tu parli un motto solo: con altre parole ingiuriose, che io gli dissi. Quest' uomo attonito e spaventato dett' ordine alle sue robe, il meglio ch'e' potette ; dipoi corse a Madama di Tampes, e dipinse un Inferno: e quella mia gran nemica, tanto maggiore appuntoquanto ell' era più eloquente e più d'assai. lo dipinse al Re ; il quale due volte, mi fu detto, che si ebbe a corrucciar meco e dar mala commissione contro a di me; ma perchè Arrigo Delfino suo figliuolo, oggi Re di Francia, aveva ricevuto alcuni dispiaceri da quella troppo ardita donna, insieme colla Regina di Navarra, sorella del Re Francesco, con tanta virtù mi favorirono. che il Re converti in riso ogni cosa: per la qual cosa, col vero ajuto di Dio, io passai una gran fortuna.

Ancora ebbi a fare il medesimo a un altro simile a questo, ma non rovinai la casa; beu gli gettai le sue robe fuori: per

la qual cosa Madama de Tampes ebbe tanto ardire, ch'ella disse al Re: io credo che questo Diavolo una volta vi saccheggerà Parigi. A queste parole il Re addirato rispose a Madama, che io facevo troppo bene a difendermi da quella canaglia, che mi volevano impedire il suo servizio. Cresceva ognora maggior rabbia a questa crudel donna; onde chiamò a sè un pittore, il quale stava per istanza a Fontana Beliò, dove il Re stava quasi di continuo. Questo pittore era italiano e bolognese, e per il Bologna era conosciuto; per il nome suo proprio si chiamava Francesco Primaticcio. Madama de Tampes gli disse, ch' egli dovrebbe domandare al Re quell' opera della Fonte, che Sua Maestà aveva risoluto a me, e ch'ella con tutta la sua possanza ne lo ajuterebbe: e così rimasono d'accordo. Ebbe questo Bologna la maggior allegrezza, ch'egli avessi mai, e tal cosa si promesse sicura, contuttochè ella non fosse sua professione; ma perchè egli aveva assai buon disegno, e s'era messo in ordine con certi lavoranti, i quali s' erano fatti sotto la disciplina del Rosso, pittore nostro fiorentino, veramente maravigliosissimo valentuomo (e ciò che costui faceva di buono, l'aveva preso dalla mirabil maniera del detto Rosso, il quale era di già (1) morto), po-

<sup>(1)</sup> Il Rosso si è avvelenato nel 1541., come ab-

tettono quelle tanto argute ragioni, col grande ajuto di Madama di Tampes, e col continuo martellare giorno e notte, or Madama ora il Bologoa, a gli orecchi di quel gran Re. E quello che fu potente causa a farlo cedere fu, che ella ed il Bologoa Gacordo dissono: come è eggi possibile, Sacra Maestà, che volendo, che Benvenuto faccia dodici statue d'argento, delle quali non ha

biam detto nel T. I. a pag. 75., e lasciò realmente molt alliert di gran valore, quali furoso Domerico del Barbieri, Loca Penni, Loceaco Naidini, Bartolome Mistali, Froncesco Gesciministi, Gio. Battina da Romerica Cartella del Regional del

L'andais del Primaticcio in Francia, secondo il Vasard, segni nel 133, colo prima che vi fosse il Rose os secondo Bartolomeno Galeotti, segni ent 133, colo monque salas, il Rose o il Proinsticcio fareno i primi gere a frasco. Il Primaticcio era anche eccellente nel livene. Rell fia fatto Commissario generale di tutti i palazzi del la fatto Commissario generale di tutti i palazzi del la colo di Troyse Connotico un Grando della Corta, colivando e proteggenda lu Grando della Corta, colivando e proteggenda le bile esti fiso al 1570, si ficu ilmo di 8 noncia

anche finita una, faccia poi quest'altra opera? O se voi l'impiegate in una tanto grande impresa, è di necessità che di quest' altre, che tanto voi desiderate, per certo voi ve ne priviate; perchè cento valentissimi uomini non potrebbon finire tante grandi opere, quante questo valentuomo ha ordite: si vede espresso ch' egli ha gran volontà di fare; la qual cosa sarà causa, che a un tratto V. M. perda lui e l'opere: con molte altre simili parole. Avendo trovato il Re in buona tempera, esso li compiacque di tutto quello che domandavano: e per ancora non s'era mai mostrato ne disegni ne modelli di nulla di mano del detto Bologna. In questo medesimo tempo in Parigi s'era mosso contro a di me quel secondo abitante, ch' io avevo cacciato del mio castello, e avevami mosso una lite, dicendomi che io gli avevo rubato gran quantità della sua roba, quando l'avevo iscasato. Questa lite mi dava grandissimo affanno, e toglievami tanto tempo, che più volte mi volsi mettere al disperato per andarmi con Dio. Hanno per usanza in Francia di far grandissimo capitale d'una lite, che loro cominciano con un forestiero o con altra persona, che e' veggano che sia alquanto istrascurato nel litigare; e subito ch'ei cominciano a veder qualche vantaggio nella detta lite, trovano da venderla; e alcuni l'hanno data per dote a certi, che fanno totalmente quest'arte di comperar liti. Hanno un'altra brutta

cosa, che gli uomini di Normandia hanno, quasi la maggior parte, per arte loro il far testimonio falso; di modo che questi, che comprano la lite, subito istruiscono quattro di questi testimoni o sei, secondo il bisogno. e per via di questi, chi non è avvertito a produrre tanti in contrario, un che non sappia l'usanza, subito ha la sentenza contro. E a me intravvenne questi due accidenti ; e parendomi cosa molto disonesta. comparvi (1) alla gran sala di Parigi, per disendere le mie ragioni ; dove io vidi un Giudice Luogotenente del Re nel Civile, elevato in sur un gran tribunale. Quest'uomo era grande, grosso e grasso, e d'aspetto austerissimo: aveva all' intorno di sè molta gente da una banda, e dall'altra molti Procuratori e Avvocati, tutti messi per ordine da destra e da sinistra : altri venivano, un per volta, e proponevano al detto Giudice una causa. Quegli Avvocati, che gli erano d'accanto, io li vidi talvolta parlar tutti a un tratto; dove io stetti maravigliato, che quel mirabile uomo, vero aspetto di Plutone, con attitudine evidente porgeva l'orecchio ora a questo ora a quello . e virtuosamente rispondeva: e perchè

Questo squarcio, fino alla fine del paragrafo, è riportato nella prefazione dell'edizione 2. dell'Oreficeria; ed ho trovato convensvole di seguire interamente quella lezione.

a me sempre è dilettato il gustare e vedere ogni sorta di virtù, mi pareva questo tanto mirabile, che non l'averei voluto per gran cosa non l'aver veduto. Accadea per esser questa sala grandissima e piena di gente, che ancora usavano diligenza, che quivi non entrasse chi non aveva che fare. e tenevano la porta serrata e la Guardia a detta porta: la qual Guardia alcuna volta, per far resistenza a chi egli non voleva che entrasse, impediva con quel gran romore quel maraviglioso Giudice, il quale addirato diceva villania a quella detta Guardia: ed io più volte m' abbattei, e considerai l'accidente; e le formali parole, quali io sentii, furono queste, che disse proprio il Giudice, il quale iscorse due gentiluomini, che venivano per vedere, e' facendo il portiere grandissima resistenza. il detto Giudice gridando, disse ad alta voce: stà cheto, stà cheto, Satanasso, levati di costi, e stà cheto: queste parole nella lingua franzese suonano in questo modo: paix, paix, Satan; allez, paix. Io che benissimo avevo imparata la lingua franzese, sentendo questo motto, mi venne in mente quel che Dante volle dire, quando entrò con Virgilio suo maestro dentro alle porte dell' Inferno; perche Dante a tempo di Giotto dipintore furono insieme (1) in Francia, e maggiormente in Pa-

<sup>(1)</sup> Giovanni e Filippo Villani, il Boccaccio, Giu.

rigi, dove per le dette cause si può dire quel luogo dove si litiga essere un Inferno;

Mario Filelfo e Benvennto da Imola ci attestuno tutti, che Dante fia a Parigi. Il Filelfo pretende che v'andasse come Oratore della Repubblica Forenstina, avvaul fi quatto Viaggio posteriore di alcuni anni a quell'epoca, voglino che dal Poeta fosse intrapreso pel solo oggetto di distrar la mente dalle sue eciagure, istruencesi mella Università di Parigi; dove, al dir del Boccaccio, socione casi una pubblica disputa sopra varie questioni recome nali una pubblica disputa sopra varie questioni

Equalmente certo è il visggio in Francia di Giotot (cice Androgioto) di Biondone, il quale fai vir condotto dal Papa Clemante V. nel 1308., e vi resuò fino al 136. Na quantunque ci dica il Baldinacci, che questo celeberrimo ristuaratore della Pittura lavoro in Avictora del Companyo del Pittura del Pittura

ne , se fossero reali .

Il Cellini ha probabilmente supposta questa società di viaggio fra Dante e Giotto, perche ben sapeva quan-to erano insieme congiunti per legami di stima e d'amicizia reciproca que due grand uomini. In fatti è noto, che Giotto in una delle prime sue opere pubbliche, cioè nella pittura a fresco fatta nella cappella del Podestà di Firenze, Introdusse il ritratto di Dante, e che questi dal canto suo non cessò mal di procurar lavori e somministrar concetti ed invenzioni al pennello dell'amico, nella famiglia del quale andò anzi ad alloggiare in Padova, quando esso trovavasl in quella città a dipingere; e fu allora che Dante, vedendo i figli di Giotto più che ordinariamente brutti , cioè interamente somiglianti al padre, gli disse scherzando, perchè mal cost belle agli altri e così brutte a sè stesso facesse le figurez al quale Giotto diede una risposta quasi eguale a quella di Mallio pittore romano, a cui (come narra Macrobio ) era stata fatta in pari caso una consimile domanda, cioè: quia pingo de die, sed fingo de nocte.

però ancora Dante intendendo bene la lini gua (1) franzese, si servi di quel motto: e m'è parso gran cosa, che mai non sia stato inteso per tale; di modo chi o dico e cre do, che questi commentatori gli facciano dir cose, le quali egli mai non abbia, non che pensate, ma sognate (2).

Ritornando a' fatti mia', quando io mi vidi dare certe sentenze per mano di questi Avvocati, non vedendo modo alcuno di potermi ajutare, ricorsi per mio ajuto a una gran daga ch'io avevo, perchè sempre

Tutti poi sanno l'elogio che fece Dante a Giotto nel Purg. c. XI.

Credette Cimabue nella Pintura Tener lo campo: ed ora ha Giotto il grido,

Sì che la fama di colui oscura.

(1) Il sopranuominato Filello ei dice espressamente di Dante loquebatur enim idiomate gallico non insipide; ferturque ea lingua ecripsisse nonnihil.

<sup>(2)</sup> Questa spiegazione Celliniana del Pape Satan fut adottata come unica e decisiva tanto nella edizione delle Opere di Dante fatta in Venezia nel 1760., come negli Aneddoti stampati pochi anni sono in Verona; ma il chiariss. P. Lombardi, con ragione per quanto mi pare, la rigetta, primo, perchè nell'ipotesi del Cellini bisognerebbe leggere Pepe e non Pape, contro l'autorità di tutti i testi; secondariamente, perchè non si saprebbe a chi Plutone dicesse di star cheto, giacche Dante gli si presentava con tutta tranquillità e timidezza. lo aggiungerei due altre più forti ragioni: la prima, che non esaendo di alcuna formalità le parole che il Cellini qui dice aver udito dal Giudice francese, è affatto ridicolo il supporre che queste stesse parole siano state udite anche da Dante due secoli prima in bocca del Giudice d'allora ; la seconda, che volendo Dante far dire a Plutone alcune parole strane e a lui convenevoli, non è verosimile ch' egli le prendesse dalla lingua francese, piuttosto che da qualche altra delle più aspre e disusate.

100

mi son dilettato di tener bell'armi; e il primo, ch'io cominciai a intaccare, si fu quel Principale, che mi aveva mosso sì ingiusta lite; e una sera gli detti tanti colpi (pur guardando di non l'ammazzare) nelle gambe e nelle braccia, che di tutt'a due le gambe io lo privai. Dipoi ritrovai quell'altro, che aveva compro la lite, e anche lui toccai di sorte, che tal lite si fermò. Ringraziando sempre di questo e di ogni altra cosa Iddio, pensando per allora di stare un pezzo senza esser molestato, dissi a miei Giovani di casa, massimo agl' Italiani, che per amor di Dio ognuno attendesse alle faccendo sua, e mi ajutassino qualche tempo, tantochè io potessi finire quell'opere cominciate; perchè presto le finirei, dipoi mi volevo ritornare in Italia, non mi potendo comportare per la ribalderia di quei Franciosi; che se quel buon Re s'addirava una volta meco, m'avrebbe fatto capitar male, per aver io fatte per mia difesa di molte di quelle tal cose. Questi Italiani detti si erano, il primo e il più caro, Ascanio del Regno di Napoli, luogo detto Tagliacozzo; l'altro si era Paolo Romano, persona nata molto umile, e non si conosceva suo padre: questi due erano quelli, ch' io avevo menato di Roma, i quali in detta Roma stavano meco. Un altro Romano, ch' era venuto ancor egli a trovarmi di Roma apposta, ancor questo si domandava per nome Paolo, ed era figliuolo d'un povero gentil-

uomo romano della casata de' Maccherani : questo Giovane non sapeva molto dell'arte. ma era bravissimo coll'arme. Un altro ne avevo, il quale era ferrarese, e per nome Bartolommeo Chioccia, Ancora un altro n'avevo: questo era fiorentino ed aveva nome Paolo Micceri; e perchè il suo fratello. ch'era chiamato per soprannome il Gatta (questo era valente in su le scritture, ma aveva speso troppo nel maneggiar la roba di Tommaso Guadagni (1) ricchissimo mercatante) questo Gatta mi dette ordine a certi libri, dove io tenevo i conti del gran Re Cristianissimo e d'altri, quando io facevo dell'opere; questo Paolo Mieceri, avendo preso il modo del suo fratello di questi mia libri, e' me li seguitava, ed io gli davo buonissima provvisione; e perchè e' mi pareva molto buon Giovane, perchè lo vedevo divoto, sentendolo continuamente quando borbottar Salmi, quando colla Corona in mano, assai mi promettevo della sua finta boutà. Chiamato lui solo da parte, gli dissi: Paolo fratello carissimo, tu vedi come tu stai meco bene, e sai che tu non avevi nessuno avviamento, e di più ancora tu sei fiorentino; per la qual cosa io mi fido più di te, per vederti molto divoto, cogli atti della religione, qual è cosa che

<sup>(1)</sup> Fra le lettere di Niccolò Martelli se ne legge una diretta nel 1541, a questo Guadagni a Lione.

molto mi piace: io ti prego, che tu m'ajuti, perche io non mi fido tanto di nessuno di quest'altri; pertanto, dico, ti prego, che tu mi abbia cura a queste due prime cose, che molto mi dariano fastidio: l'una si è, che tu guardi benissimo la roba mia, ch'ella non mi sia tolta, e così tu ancora non me la toccare; ancora tu vedi quella povera fanciulla della Catterina, la quale io tengo principalmente per servizio dell'arte mia, che senza non potrei fare ; ancora perchè io son uomo, me ne son servito a' miei piaceri carnali, e potria essere ch'ella mi facesse un figliuolo; e perchè io non vo' dar le spese a' figliuoli d'altri, nè manco sopporterei che mi fosse fatto una tale ingiuria (se nessuno di questa casa fosse tanto ardito di far tal cosa, ed io me n'avvedessi, per certo io credo, ch'io ammazzerei l'uno e l'altro), però ti prego, caro fratello, che tu m'ajuti; e se tu vedi nulla, subito dimmelo, perchè io manderò alle forche lei e la madre e chi a tal cosa attendesse: però sia tu il primo a guardartene. Questo ribaldo si fece un segno di croce, che arrivò da capo a piedi, e disse: o Jesu benedetto! Dio me ne guardi, che mai lo pensassi a tal cosa! prima per non esser dedito a coteste cosacce; dipoi non credete voi, ch'io conosca il gran bene, che ho da voi? A queste parole, vedutomele dire in atto semplice e amorevole inverso di me, credetti ch'ella stesse appunto com'ci diceva. Dipoi, due giorni appresso, venendo la festa, Messer Mattio del Nasaro, venendo la festa, Messer Mattio del Nasaro, ancor egli italiamo e servitore del Re, della medesima professione, valentissimo (1) uono, m'aveva invitato con quelli mia Giovani a godere a un giardino. Per la qual cosa io nii messi in ordine, e dissi ancora a Paolo, ch'egli dovessi venire a spasso a rallegrarsi, parendomi d'aver alquanto quietato un poco quella fastidiosa lite. Questo Giovane mi rispose dicendo, veramente che frebbe grand'errore a lasciar la casa così

<sup>(1)</sup> Matteo del Nassaro ( come scrive il Vasari ), figlio di un calzajuolo di Verona, avendo atteso ad intagliar gioje e pietre dure sotto i celebri suoi compatrioti Niccolo Avanzi e Galastzo Mondella, ed avendo coltivata nello stesso tempo la Musica, per la quale fin da ragazzo aveva una grandissima inclinazione, riuscì eccellente in ambedue queste arti. Andato in Francia nel principio del regno di Francesco I., fu da lui stipendiato come integliatore, non meno che come musico e snonatore di liuto; per lo che, dopo aver molto lavorato in Francia, ed essere stato anche nelle Fiandre per far eseguire d'ordine del Re alcuni suoi disegni in arozzo, potè prima della guerra del 1520, ritirarsi in patria con molte ricchezze e con una raccolta d'eccellenti quadri fiamminghi. Ma appena fu liberato Francesco I. dalla prigionia, che Matteo ricevette il pagamento della sue pensioni, anche per gli anni decorsi, coll'ordine di tosto ritornarsene a Parigi, ove fu creato maestro dei conj della zecca. Allora egli si ammogliò con una Francese e depose il pensiero di restituirsi in patria, accon-tentandosi di colmare di cortesie tutti gli Italiani che capitavano a Parigi, ove mort poco dopo il Re suo benefattore. Egli era persona liberalissima, ma nello stesso tempo sapeva dar un giusto valore alle sue opere, cui voleva piuttosto regulare, che vendere per poco prezzo.

sola: vedete quant' oro, argento e gioje voi ci avete; essendo a questo modo in città de' ladri, bisogna guardarsi di di come di notte : io m'attenderò a dir certe orazioni. inmentre ch' io guarderò la casa; andate coll' animo posato a darvi piacere e buon tempo: un' altra volta farà un altro quest' uffizio. Parendomi d'andare coll'animo riposato, insieme con Paolo, Ascanio e il Chioccia a detto giardino andammo a godere, e passammo gran pezzo di quella giornata lietamente. Cominciatosi a appressare più inverso la sera, sopra il mezzo giorno, mi tocco umore (1), e cominciai a pensare a quelle parole, che con infinta semplicità m'aveva detto quello isciagurato: montai in sul mio cavallo, e con due mia servitori tornai al mio castello, dove io trovai Paolo e quella Caterinaccia quasi sul peccato; perchè giunto ch'io fui, la franciosa ruffiana madre con gran voce disse: Paolo, Caterina, gli è qui il padrone. Veduto venire l'uno e l'altro ispaventati, e sopraggiunti a me tutti scompigliati, non sapendo nè quello ch' ei si dicevano, ne (come istupidi) dove egli andavano; evidentemente si conobbe il commesso lor peccato. Per la qual cosa sopraffatta la ra-

Benv. Cellini V. 11.

<sup>(</sup>t) Toccar umore manca ne' Vocabolari, ma vale come toccar il ticchio, cioè venir capriccio o volontà di fas qualche cosa.

114 gione dall' ira, messi mano alla spada, risolutomi per ammazzarli tutt' a due: uno si fuggì, l'altro si gittò in terra inginocchioni, e gridava tutte le misericordie del Cielo. Io che avrei voluto dar prima al mastio, non lo potendo così giugnere al primo (1), quando dappoi l'ebbi ragginuto, intanto m'ero consigliato, il mio meglio essere di cacciarli via tutt'a dua; perchè con tant'altre cose fatte, si vicine a questa, con difficoltà io avrei campata la vita: però dissi a Paolo: se gli occhi mia avessin veduto quello che tu, ribaldo, mi fai credere, io ti passerei dieci volte la trippa con questa spada: or levamiti dinanzi, che se tu dicessi mai il Pater noster, sappi, ch'egli è quello di San Giuliano (2). Dipoi cacciai via la madre e la

<sup>(</sup>t) Cioè al primo tratto, alla prima . V. i recenti Vocabolari dell' Alberti e del Cesari.

<sup>(2)</sup> Cioè quello di Rinaldo d'Asti, il quale viaggiando diceva ogni mattina all'uscir dell'albergo un Paternostro ed un' Avemmaria per l'anima del padre e della madre di S. Gluliano, preganto Iddio e il delto Santo che la seguente notte gli dessero buon albergo; e che attribuì a questa sua divola pratica l'inaspettata avveniura amorosa, ch' egil ebbe colla Vedova di Castel Guiglielmo Vedi il Boccacclo Gior. 2. n. 2.

Chi poi volesse supere, perchè a S. Giuliano specialmente si chiedesse la grazia di esser bene albergato, può conghictiurarlo dalla leggenda popolare di detto Santo, cil-ta da Antonmaria Salvini nel Berni di Londra del 1721. a pag. 485., nella quale si narra, che Giuliano da ragazzo, essendosi allentanato da Firenze e portatosi in Ispagna, vi uccise molti anni dopo per errore suo padre e sua madre, i quali ricercandolo

figliuola a colpi di pinte, calci e pugna. Pensarono vendicarsi di questa ingiuria; e conferito con un Avvocato normando, insegnò loro, ch' ella dicesse, ch' io avessi usato seco al modo italiano (qual modo s'intendeva contro a natura, cive in Soddoma ) dicendo : per lo manco come questo Italiano sente questa tal cosa, e saputo quanto l'è di gran pericolo, subito vi donerà parecchi centinaja di scudi, acciocchè voi non ne parliate, considerando la gran penitenza, che si fa in Francia di questo gran peccato: e così rimasono d'accordo. Mi posono l'accusa, ed io fui richiesto. Quanto più cercavo di riposo, tanto più mi si mostrava la tribulazione : offeso dalla fortuna ognidì in diversi modi, cominciai a pensare a quello ch'io dovevo fare, o audarmi con Dio e lasciar la Francia nella sua malora, o sì veramen-

antiosamente, erano giusti a riuvenirne l'abitazione e giacevano nel suo letto medesimo; e che per ciò Giuliano fece penitenza tutto il resto della sua vita, albergando caritatevolmente i poveri viaudatati, e per gnufo iddio, che essudisse tutti quelli, che oravano per l'anima de' suoi genitori.

L'egrepio Sig. Gian Giacomo Trivulzi di Milano, che colla magnificanza di usa famiglia e colle squisite sue cognizioni letterarie riunisce nella sua perziona biblioteca tutte le produzioni anche meno conocciate e più rare, che possono illustrare la lingua e la letteratura italiana, conserva tra molte altre antiche leggende toscane, due edizioni di quella di S Giuliano, l'una di Tregas del Jeic, e raltare di Lucca del 1712.

116

te combattere anco questa pugna e vedere a che fine m'aveva creato Iddio. Un gran pezzo sopra questa cosa m'ero tribulato; all'ultimo poi presi per resoluzione d'andarmi con Dio, per non voler tentar tanto la mia perversa fortuna, ch'ella mi avesse fatto rompere il collo. Quando io fui disposto in tutto e per tutto, e mosso i passi per dar presto luogo a quelle robe ch'io non potevo portar meco, e quell'altre sottili, il meglio ch'in potevo, accomodarle addosso a me e miei servitori, pur con molto mio grave dispiacere facevo tal partita. Ero rimasto solo in un certo mio studiolo; perchè a quei miei Giovani. che m'avevano confortato ch' io mi dovessi andar con Dio, dissi loro, ch'egli era bene ch'io mi consigliassi un poco da per me medesimo, contuttoció ch'io conoscevo bene ch'ei dicevano in gran parte il vero; perchè dappoi ch'io fussi fuor di prigione e avessi dato un poco di luogo a questa furia, molto meglio mi potrei scusare col Re, dicendo con lettere questo tale assa sinamento, fattomi sol per invidia: e siccome ho detto, m'ero risoluto a far così; e mossomi, fui preso per una spalla, e voltomi, fu una voce che disse animosamente: Benvenuto, fa come tu suoli, e non aver paura. Subito presomi contrario consiglio da quel che avevo fatto prima, dissi a que' mia Giovani italiani: pigliate le buone arme, e venite meco, e

abbidite a quanto io vi dico, e non pensate ad altro, perchè in voglio comparire: s'io mi partissi, voi andereste l'altro di tutti in fumo; sicchè ubbidite e venite meco. Tutti d'accordo quei Giovani dissouo : dappoichè noi siemo (1) qui, e viviamo del suo, noi doviamo andar seco e ajutarlo, infinchè c'è vita, a ciò ch' ei proporrà; perchè egli ha detto più il vero che noi non pensavamo: subito che e' fussi fuora di questo luogo, i nemici sua ci farebbono tutti mandar via. Consideriamo bene le grand'opere che son qui cominciate, e di quanta grande importanza le sono: a noi non basterebhe la vista di finirle senza lui, e gli inimici sua direbbono, ch' e' se ne fussi ito per non gli bastar la vista di finire queste cotali imprese: dissono di molte parole, oltre a queste, grandi e importanti. Quel Giovane romano de Maccherani fu il primo a mettere animo agli altri; ancora chiamò parecchi di quei Tedeschi e Franzesi che mi volevano bene. Eramo dieci infra tutti: io presi il cammino, dispostomi, risoluto di non mi lasciar carcerar vivo. Giunto alla presenza de' Giudici Criminali, trovai la detta Caterina e sua madre; sopraggiunsi loro addosso, ch'elle ridevano con un loro Avvocato: entrai den-

<sup>(1)</sup> Siemo è usato anche dall' Alamanni, Colsivas. lib. V. v. 950.

tro, e animosamente domandai il Giudice, che gonfiato, grosso e grasso stava elevato sopra gli altri in sur un tribunale. Vedutomi, quest' uomo, minaccioso con la testa, dissemi con sommessa voce: sebbene tu hai nome Benvenuto, questa volta tu sarai il mal venuto. Io intesì, e replicai un'altra volta, dicendo: presto ispicciatemi, ditemi a quel ch'io son venuto a far qui. Allora il detto Giudice si volse a Caterina, e gli disse: Caterina, di tutto quello che t'e occorso d'avere a fare con Benvenuto. La Caterina disse, ch'io avevo usato seco al modo dell'Italia. Il Giudice voltosi allora a me, disse : tu senti , Benvennto , quel che Caterina dice. Allora io dissi: se io avessi usato seco al modo dell'Italia, l'avrei fatto solo per desiderio d'aver un figliuolo, siccome fate voi altri. Allora il Giudice replicò, dicendo: ella vuol dire, che tu hai usato seco fuor del vaso, dove si fa i figliuoli . A questo io dissi , che quello non era il modo italiano, anzi doveva essere il modo franzese, dappoiche lei (1) lo sapeva, ed io no; ed io volevo che ella dicesse appunto nel modo, ch'io avevo avuto a far seco. Questa ribaldella, puttana iscelleratissima, disse iscoperto e chiaro il brutto modo, che la voleva dire. lo gliene feci raffermar tre volte l'una (2) appresso al-

<sup>(</sup>r) La 1. ediz. legge egli; il MS. lei.

<sup>(3)</sup> La prima edizione legge l'uno appresso ail altree

l'altra; e detto che l'ebbe, io dissi ad alta voce: Signor Giudice Luogotenente del Re Cristianissimo, io vi domando giustizia; perchè so che le leggi del Cristianissimo Re a tal peccato promettono il fuoco all'agente e al paziente; però costei confessa il peccato, io non lo (1) conosco in modo nessuno: la ruffiana madre è qui, che per un delitto e l'altro merita il fuoco ; io vi domando giustizia. E queste parole replicavo tanto frequenti e ad alta voce , sempre chiedendo il fuoco per lei e per la madre; dicendo al Giudice, che se non la metteva prigione alla presenza mia, che io correrei al Re, e direi l'ingiustizia, che mi faceva un suo Luogotenente Criminale. Costoro a questo mio gran romore cominciarono ad abbassar la voce; allora io l'alzai più che più (2): la puttanella (3) a piangere colla madre, ed io al Giudice gridavo: fuoco fuoco. Quel pol-

ma questo mi è parso vero errore di stampa, onde senz'altra autorità l'ho corretto.

<sup>(1)</sup> La prima ediz. legge la, ma il contesto vuole assolutamente lo: sisochè se questo pronome si riferisse a Caterina, il Cellini qui negherchbe una verità, che sembra aver già confessata anche al Giudice nella sua prima risposta alla medesima.

<sup>(</sup>z) Pià che più in senso di viemaggiormente è usato ne da Fr. Giordano: chi perde il cavallo ben si duole, chi perde una terra più..., e chi perde gli onori e le ricchezze più che più.

<sup>(3)</sup> Pare che qui sia stata levata qualche parola, come sarebbe si mise, o simili; ma questa è una vers

troncione, vedendo che la cosa non era passata in quel modo ch'egli aveva dise-gnato, cominciò con più dolci parole a iscusare il debol sesso femminile: a questo, io confessai (1) che mi pareva pur d'aver vinto una gran pugna, e borbottando e minacciando, volentieri m'andai con Dio; che certo avrei pagato cinquecento scudi a non esser mai comparso. Uscito di quel pelago, con tutto il cuore ringraziai Dio, e lieto me ne tornai colli mia Giovani al mio castello.

Quando la perversa fortuna, o sì veramente, vogliam dire, quella nostra contraria stella, toglie a perseguitare un uomo, non gli manca mai modi nuovi da mettere in campo contro di lui. Parendomi d'essere uscito d'uno inestimabile pelago, pensando pure che per qualche poco di tempo questa mia perversa stella mi dovesse lasciare istare, non avendo ancora ripreso il fato da quello inestimabile pericolo, ch'ella me ne messe due a un tratto innanzi. In termine di tre giorni

elissi usata anche da altri ottimi Scrittori. Con l'Ariosto nel Canto XVI. comincia la 70. ottava :

Indi i Pagani tanto a spaventarsi, Indi i Fedeli a pigliar tanto ardire, Che quei non facean altro ec.

<sup>(1)</sup> Cloè io riconobbi , io confessai dentro di me.

m'eccorse due casi, a ciascun de quali fu la vita mia sul bilico della bilancia. Onesto si fin, che andando io a Fontana Beliò a ragionar col Re, che m'avera fatto scrivere una lettera, per la quale voleva, ch'io facessi le stampe delle monete di tutto il suo Regno (e con essa lettera mi aveva mandato alcuni disegnetti, per mostrarmi parte della voglis sua; ma ben mi dava licenza, ch'io facessi tutto quello che a me piaceva: io avevo fatto nuovi disegni, secondo il mio parere, e secondo la bellezza dell' Artel; così giunto a Fontana Beliò, nuo di quei Tesaurieri che aveva no commissione dal Re di provvedermi che si chiamava Monsignor (1) della Fa,

<sup>(2)</sup> Il Baldinneci, che riporta questo squarcio, legge Mons. della Fa; ma qualunque sia il titolo che potesse competere a questo personaggio, io non nu posso dare alcuna sicura notizia; poichè fra i molti Signori de la Fa, du Fay, de Fay, du Faye, e de la Faye, che trovo mentovati nelle storie di que' tempi, non ne vedo alcuno qualificato come Tesoriere di Francesco I. Veramente il Felibien nella sua Storia di Parigi al tomo IV. riferisce sotto l'anno 1552., nn decreto di quel Parlamento, col quale si ordina a Guglielmo de la Fa di pagare alcune spese, dandogli il titolo di suo Commesso pel ricevimento delle citazioni ed ammende ( Commis à la recepte des exploites et amendes de la dicte Court); ma siccome il Cellini parla qui di un personaggio di Corte, e che trovavasi con essa a Fontaineblean, io inclino a credere, che questi fosse piuttosto nno della Casa de Chaste, la quale era padrona della Signoria de la Foye nel Viennese, e che era tutta di Corte nel tempo appunto che il Cellini trovavasi a Parigi; imperciocche Giacomo de Chaste Signore de la Faye era, al dir del P. Anselmo, uno dei 100. Gen-

subito mi disse: Benvenuto, il Bologna pittore ha avuto dal Re commissione di fare il vostro gran colosso (1), e tutte le commissioni, che il nostro Re ci aveva dato per voi, tutte ce l'ha levate, e datecele per lui. A noi ha saputo grandemente male, e c'è parso, che questo vostro Italiano molto temerariamente si sia portato inverso di voi; perchè voi avevi (2) di già avuto l'opera per virtù de' vostri modelli e delle vostre fatiche: costui ve la toglie solo per favore di Madama di Tampes: e sono oramai di molti mesi, ch'egli ha avuto tal commissione, e ancora non s'è visto che e' dia ordine a nulla. lo maravigliato, dissi : come è egli possibile, ch'io non abbia mai saputo nulla di questo? Allora mi disse, che costui l'aveva tenuta segretissima, e che e' l'aveva avuta con grandissima difficoltà, perchè il Re non gliene voleva dare; ma la sollecitudine di

(1) La Fontana, di cui vedi retro a pag. 90.

tiluomini ordinari di Francesco I. ed anzi lo avera seguiatso in tutte le sue spedizioni d'Italia, o Francesco de Chatte, che era il figlio, divenne anch'esso gentiluomo del medesimo Sovrano nel 1541, e ricevette dal padre nel 1544, la donazione di lutti i beni e feudi della famiglia.

<sup>(</sup>a) I Fiorential adoperano ordinariamente negli imperfetti de vrebi la seconda persona del singolare anche per la seconda del plurale: con\(\text{voi}\) voi saresti e simili si leggono spesso negli Scristori i pi\(\text{autoreveli}\) in lingua italiana.

Madama di Tampes solo gliene aveva fatta avere. Io sentitomi a questo modo offeso e a cosi gran torto, e veduto tormi un'opera, la quale io m'avevo guadaguata colle mie gran fatiche, dispostomi di far qualche gran cosa di momento coll' arme, andai a trovare il Bologna difilato; e trovatolo in camera sua e in ne' (1) suoi studi, fecemi chiamar dentro, e con certe sue Lombardesche accoglienze mi domandò, qual buona faccenda m'aveva condotto quivi. Allora io dissi: una faccenda buonissima e grande. Quest'uomo commesse a' suoi servitori, che portassino da bere, e disse: prima che noi ragioniamo di nulla, voglio che noi beviamo insieme, che così è il costume di Francia. Allora io dissi: Messer Francesco, sappiate, che quei ragionamenti, che noi abbiamo da fare insieme, pon richieggono il bere in prima; forse Sappoi si potrà bere. Cominciai a ragionar seco, dicendo: tutti gli uomini, che fanno professione d'uomini dabbene, fanno l'opere loro in modo, che per quelle si conosce, quegli essere uomini dabbene; e facendo il contrario, non hanno più nome d'uomo dabbene. Io so che voi sapevi, che il Re m'aveva dato da fare quel gran colosso, del quale s'era ragionato diciotto

<sup>(1)</sup> Cost legge il MS. della Laurenziana; e per verità si leggon spesso negli Antichi in nel, in ne' e simili.

mesi, e nè voi nè altri mai s'era fatto innanzi a dir nulla sopra ciò; per la qual cosa co'le mie gran fatiche io m'ero mostro al gran Re, il quale, piaciutogli i miei modelli, questa grand' opera aveva data a fare a me; e son tanti mesi, che non ho sentito altro: solo questa mattina ho i teso, che voi l'avete avuta e tolta a me: la qual opera io me la guadaguai colli mia maraviglio-i tatti, e voi me la togliete solo colle vostre vane parole. A questo il Bologna risnose e disse: o Benvenuto, ognun cerca di fare il fatto suo in tutti i modi che si pnò; se il Re vuol così, che volete voi replicare altro? che getteresti via il tempo, perchè io l'ho avuta spedita, ed è mia: or dite voi ciò che volete, ed io v'ascolterò. Dissi cost: sappiate, Messer Francesco, ch'io v'avrei da dir molte parole, per le quali con ragion mirabile e vera io vi farei confessare, che tali modi non si usano (quali son codesti che voi avete fatto e detto ) infra gli animali razionali; però verrò con brevi parole presto al punto della conclusione; ma aprite gli orecchi, e intendetemi bene, perchè egl'importa. Costui si volse rimuovere da sedere, perchè mi vide tinto in viso e grandemente cambiato: io dissi, che non era ancor tempo di muoversi, che stesse a sedere, e che mi ascoltasse. Allora io cominciai, dicendo così: Messer Francesco, voi sapete che l'opera era prima mia, e che a ragion di mondo egli era passato il tempo, che nessuno non ne poteva più parlare: ora io vi dico, che mi contento che voi facciate un modello, ed io, oltre a quello ch'io ho fatto, ne farò un altro; dipor lo porteremo al nostro gran Re, e chi guadagnerà per quella via il vanto d'aver operato meglio, quello meritamente sarà degno del colosso; e se a voi toccherà a farlo, io deporrò tutta questa grand' ingiuria, che voi m'avete fatto, e benedirovvi le mani, come più degre delle mia d'una tanta gloria: sicche rimanghiamo così, e saremo amici; altrimenti noi saremo nemici; e Dio che ajuta sempre la ragione, ed io che le fo la strada, vi mostrerei in quanto grand'errore voi fussi. Disse Messer Francesco: l'opera è mia, e dappoiche la m'è stata data, io non vo' mettere il mio in compromesso. A codesto io risposi; M. Francesco. dappoichè voi non volete pigliare il buon verso, qual è giusto e ragionevole, io vi mostrero quest'altro, il quale sarà come il vostro, che è bru:to e dispiacevole. Vi dico così, che se io sento mai in modo nessuno, che voi parliate ci questa mia opera, io subito v'ammazzero come un cane: e perchè noi non siamo nè in Roma, nè in Firenze, nè in Napoli , nè in Bologna , e qua si vive ad un altro modo; se io so mai, che voi ne parliate al Re o ad altri, io vi ammazzerò ad ogni modo: pensate qual via voi volete pigliare, o quella pri-

ma buona ch'io vi dissi, o quest'ultima cattiva ch' io vi dico. Quest' uomo non sapeva nè che si dire, nè che si fare; ed io ero in ordine per far più volentieri quell'effetto allora, che mettere altro tempo in mezzo. Il detto Bologna non disse altre parole che queste: quando io farò le cose che debbe fare un uomo dabbene, io non avrò una paura al mondo. A questo io risposi: bene avete detto; ma facendo il contrario, abbiate paura, perchè la v'importa. E subito mi parti da lui, e andaimene dal Re, e con S. M. disputai un gran pezzo la faccenda delle monete, nella quale noi non fummo molto d'accordo; perchè essendo quivi il suo Consiglio, lo persuadevano, che le monete si dovessin fare in quella maniera di Francia, siccome elle si eran fatte in fino a quel tempo: a' quali io risposi, che S. M. m'aveva fatto venir d' Italia, perchè io gli facessi dell' opere che stessin bene; e che se S. M. mi comandasse in contrario, a me non comporteria l'animo mai di farle, A questo si dette spazio di ragionarne un'altra volta, e subito io me ne ritornai a Parigi.

Non fui si tosto scavalcato, che una buona persona, di quelli che hanno piacere di veder del male, mi venne a dire, che Paolo Micceri aveva preso una casa per questa puttanella della Caterina e per sua midre, e che continuamente e's toruava quivi, e che parlando di me, sem-

pre con ischerno diceva: Benvenuto aveva dato in guardia la lattuga a'paperi, e pensava ch' io non me la mangiassi; basta che ora e' va bravando, e crede ch'io abbia paura di lui; io mi son messo questa spada e questo pugnale accanto per dargli a divedere, che anco la mia spada taglia, e son fiorentino come lui, de' Micceri, molto meglio casata, che non sono i sua Cellini. Questo ribaldo, che mi portò tale imbasciata, me la disse con tanta efficacia, ch' io mi senti' subito saltar la febbre addosso (dico la febbre, seuza dir per comparazione); e perchè forse di tal bestial passione io mi sarei morto, presi per rimedio di dar quell' esito, che m'aveva dato tal occasione, secondo il modo che in me sentivo. Dissi a quel mio lavorante ferrarese, che si chiamava il Chioccia, che venisse meco, e mi feci menar dreto dal mio servitore il mio cavallo; e giunto a casa, dov' era questo isciagurato, trovato la porta socchiusa, entrai dentro: viddilo, ch'egli aveva accanto la spada e il pugnale , ed era a sedere in sur un cassone , e teneva il braccio al collo alla Caterina: appena arrivato, senti', ch' egli colla madre di lei motteggiava de' casi mia. Spinto la porta, in un medesimo tempo messo la mano alla spada, gli posi la punta di essa alla gola, non gli avendo dato tempo a poter pensare, che ancora egli aveva la spada; dissi a un tratto: vil poltrone, rac-

comandati a Dio, che tu sei morto. Costui fermo, disse tre volte: o mamma mia ajutatemi. lo che avevo voglia di ammazzarlo a ogui modo, sentito ch'io ebbi quelle parole tanto isciocche, mi passò la metà della stizza, Intanto avevo detto a quel mio lavorante Chioccia, che non lasciassi uscir nè lei nè la madre; perchè, se io davo a lui, altrettanto male volevo fare a quelle due puttane. Tenendo continuamente la punta della spada alla gola (e alquanto un pochetto lo pugnevo) sempre con spaventose parole, veduto poi, ch'ei non faceva una difesa al mondo, ed io non sapevo più che mi fare, e cuella bravata, che avevo fatta, non mi pareva, ch'ell'avesse fine nessuno; mi venne in fantasia per manco male di fargliene sposare con disegno di far da poi le mie vendette. Così risolutomi, dissi: cavati quello anello, che tu hai in dito, poltrone, e sposala, acciocche poi io mossa far le vendette che tu meriti. Costui subito disse: purchè voi non m'ammazziate, io farò ogni cosa. Adunque, diss' io , metti l'anello in dito alla Caterina. Scostatogli un poco la punta della spada dalla gola, perchè avesse più comodità di farlo e nou avesse paura, gli mise l'anello in dito. Allora io dissi : questo ancora non mi basta, e non sono appagato, perchè io voglio, che si vada per due Notari, e che tal eosa passi per contratto e si sti uli; e ditto al Chioccia, che andasse

pe' Notai, subito mi volsi a lei e alla madre, e parlando in franzese dissi: qui verrà i Notari e altri testimonj; la prima ch' io sento di voi, che parli nulla di tal cosa, subito io l'ammazzerò, e ammazzerò tutt' a tre; sicchè state iu cervello, e non fiatate. A lui dissi in italiano: se tu replichi nulla a tutto quello ch' io proporrò, ogni minima parola che tu dica, io con questa spada ti farò vuotare ciò che tu hai nelle budella. A questo lui rispose: a me basta che voi non m'ammazziate, ch' io farò ciò che voi volete, e non contraddirò a nulla. Giunse i Notai e i testimoni; fecesi il contratto autentico e mirabile; e tutta quella stizza e furore, che m'aveva fatto venir quel ribaldo che m'aveva raccontato quell'imbasciata, passommi; e la febbre se n'andò via. Pagai i Notari, e andaimene.

L'altro giorno venne a Parigi il Bologua apposta, e mi fece chiamare da Mattio del Nasaro: andai e trovai il detto Bologaa, il quale con lieta faccia mi si fece incontro, pregandomi, che io lo volessi per buon fratello, e che non parlerebbe mai più di tale opera, perchè e' conosceva heuissimo che io aveva ragione. S'io non dicessi, in qualcheduno di questi accidenti, conoscere d' aver fatto male, quegli altri, dore io conosco d' aver fatto bene, non sarebbono passati per veri; però io conosco d' aver fatto errore a volermi vendicare tanto istraamente con Paolo Micceri. Bench' io gli

Benv. Cellini V. II.

avessi fatto pigliar per moglie una cost iscellerata puttanella, ancor dipoi (1) per voler finire il restante della mia vendetta. la facevo chiamare, e la ritraevo, e dopo gli davo da colazione, e dipoi la godevo per far dispetto a detto Paolo; e dipoi per vendicarmi ancora con lei, gli davo de' pugni e calci; ed essa piangeva, dicendo che non ci voleva ritornar più. La mattina seguente poi senti' picchiare la porta, ed era essa Caterina, che con faccia allegra mi disse: Maestro, son venuta a far colazione da voi. lo gli dissi: vieni pure: e gli detti da colazione; dipoi la ritraevo, e godevo per vendicarmi con Paolo: e questo segui molti giorni. Inmentre che quest' opera (2) si tirava innanzi, io compartivo certe ore del giorno e lavoravo in sulla saliera e quando in sul Giove. Per esser la saliera lavorata da molte e più persone che io non avevo comodità per lavorare in sul Giove, di già a questo tempo io l'avevo finita di tutto punto. Era ritornato il Re a Parigi, ed io l'andai a trovare, por-

(2) Il colosso per Fontainebleau teste nominato, come apparirà anche in appresso.

<sup>(</sup>i) La prima edizione legge = z banch z io aveni fatto pighar per moglie una così recellente puttanella, che aucor di poi ec., ed il MN. Laurenzisno non mi da altra variante che quella di incilerata in luogo di secellente. Con tultu ciò per salvare il senso mi è parso di dover leggere = Bench io gli aveni ec., ancor di poi ec.

CELLINI. tandogli la detta saliera finita, la quale, siccome ho detto (1) di sopra, era in forma ovata, ed era di grandezza di due terzi di braccio in circa, tutta d'oro, lavorata per virtù di cesello; e, siccome io dissi quando avevo ragionato del modello, avevo figurato il Mare e la Terra, a sedere l' uno e l' altro, che s' intramettevano fra di loro le gambe, a guisa del mare, che frammette certi rami fra la terra, e la terra fra 'l mare : così propriamente avevo dato loro quella grazia. Al Mare avevo posto nella mano destra un tridente, e nella sinistra avevo posto una barca sottilmente lavorata, nella quale si metteva la salina (2): era sotto a questa detta figura i suoi quattro cavalli marini, che insino al petto e le zampe dinanzi eran di cavallo, tutta la parte dal mezzo indietro era di pesce: queste code di pesce con piacevol modo s'intrecciavano insieme: in sul qual gruppo sedeva con bellissima attitudine il detto Mare, che aveva all' intorno molte sorti di pesci e altri animali marittimi. L'acqua era figurata colle sue onde; dipoi era benissimo smaltata del suo proprio colore. Per la Terra avevo figurato una bellissima donna, col corno della sua do-

<sup>(1)</sup> Vedi retro a pag. 13. (2) Salina significa il luogo d'onde si cava il sal comune, come anche il sale medesimo.

vizia in mano, tutta ignuda come il mastio appunto; nell'altra sua, sinistra, mano avevo fatto un tempietto di Ordine Jonico, sottilissimamente lavorato; e iu questo avevo accomodato il pepe. Sotto a questa femmina avevo fatti i più belli animali che produca la terra; e i suoi scogli terrestri avevo parte smaltati, e parte lasciati d'oro. Avevo dappoi posata questa detta opera e investita in una basa d'ebano nero, d'una certa accomodata grossezza, con un poco di goletta; nella quale avevo compartito quattro figure d'oro, fatte di più che mezzo rilievo, e figuratori la Notte e'l Giorno, l'Anrora e la Sera. Aucora v'era quattro altre figure della medesima grandezza, fatte per li quattro Venti principali, con tanta pulitezza lavorate e fatte ismaltate, con quanta immaginar si possa. Quando quest'opera io posi agli occhi del Re, mise una voce di stupore, e non si poteva saziare di gnardarla : dipoi mi disse, che io la riportassi a casa mia, e che mi direbbe a tempo quel ch' io ne dovessi fare. Portatamela a casa, subito invitai parecchi mia cari amici, e con essi con grandissima lietitudine desinai. mettendo la saliera in mezzo alla tavola ; e fummo i primi a adoperarla; dipoi seguitammo di finire il Giove d'argento, e un grau vaso, già detto, lavorato tutto con motti piacevolissimi e con assai figure(1).

<sup>(1)</sup> Vedi retro a pagg. 72. e 80.

In questo tempo il Bologna, pittore sopraddetto, dette ad intendere al Re, ch'egli era bene che S. M. lo lasciasse andare insino a Roma, e gli facesse lettere di favore, per le quali egli potesse formare (1) d'iquelle belle prime auticaglie, cioè il Laoconte (2), la Cleopatra (3), la Venere (4),

 Formare presso gli scultori vale per lo più fare la forma, ossia il cavo, per gettare figure di terra o di metallo fisso, e talvolta gettare le medesime.

(1) Questo gruppo, chiamato giustamente dagli Intelligenti il marcolo dell'arte, foi lavarato non si sa
quando da tre scultori di Rodi, preb-bilmente congiunti di suggere, e la trasportato a lionas verso il
giunti di suggere, e la trasportato a lionas verso il
nelle Treme di Tito sul colle kaquilino; ma in seguito
nelle orribiti viccede, che rovesciatono quasi dalle fondamenta la Capitale del mondo, rimase anch' esso spedi Giulio II, essendo stosto forenantamente ritrovato da
un certo Felix de Fredis, e collocato da quel Pontesice nel curitto Vatecano, che allora era giardino di
agrunti e chiamavasi cen razione Giordino di Bidedere,
1792, a Parisi nel Museo Napoleone

"O' Questa statua in marmo Pario fa pure comperate da Giulo II., e rappresenta Arionna sbandonasa in Nasso da Tesco, nel momento che è vinta dal sonno, e poco prima dell'arrivo di Bacco. Fu creduta buonamenta Ciropatra morsicata ed estinata, perchè ha un braccialetto fatto in figura di arepente ma il dettissimo Ng. Funio Victimo Visconti scopri l'errore: o non meno che la vita e l'evidente dormire di Ariannas. Siava questa bell' opera a canto ad una fontana del giardino di Betvedere, e subl la sorte del Loroconte.

(4) La Venere che più si ammirava in Roma a' tempi del Cellini, quando non erano ancora state trovate ne la Venere de' Medici ne la Capitolina, si è quella noda, în piedi, che mostrasi appena uscita dal bagno, e che stende la mano ad un panop per asciugarai, la quale stava allora nel sammentovato pi-rdino di Papa Gilioi, e passi in seguito nel Musco, Pio Clementino, ove trovasi anche al presente. Esta è secondo il Sig. Visconti una copia della famosistima Venere di Gnido, il capo d'opera di Prassitele. (1) Quart'e un Ercole colla pella di leone e con

(i) Quest'è un Ercole colla pelle di Icone e con un bambino in beraccie, ammiroto specialmente per la sublimità della sua testa, che fu creduto per molto tempo un ritrato di Comodo volto de sembiamze di quel Dio, ma che dal Nig. Winrkelman fia dimostrato avrer usa fire-nomia del tutto lideste, e non repprentar situit condo altri col proprio figlio Telefo. Quest'opra ritravata a' tempi di Ginilo II. stava e sta Intitora in compagnia del Laoccoste. (1) È famus sotto il nome di Zingare o Zingarrilla

una stuta antica di marmo bianco con testa, mani e piedi di bronzo, la quale per essere stata dal tempo danneggiata nella superficie del suo helisistimo panneggiamento, fi creduta vestita di panni statucciti, e rappresentar quindi una povera Zingara in atto di indovinare; ma più ragionevolmente cor credesi, che ella fonese fatta per una Diana decorata, convervando essa

mare; ma più ragionevolmente ora credesi, che ella issue fatta per una Dilana decorata, conservolno essa sono della della della della della della della conservazione con no, e che essendo stata in più parti unutiata venitse in tempi meno an ichi ristorata in berzao. Stava essa nella Villa Pinciana, ed è pass-ta con tutto il Musco Borphesi a Parigi nel 808. Vedi la Raccolta di Statte di Paolo Alessandro Maffel, e il bella lleserzione della Paolo Alessandro Maffel, e il bella lleserzione della parti.

(3) L'Apollo Pixio, detto volgarmente di Relvadere, à la più bella et a più sublime tra le antiche states. Rappresenta quel Dio nel momento che ha colpito co' soni dardi il reprente Pixose Non si sa a qual autore ed a qual tempo appartenga. Pu trovata verso la fine dei secolo XV, nelle rovine di Anrio, e fi collecata alla prima in cesa el Giulio II, indi nel glardine Vanicano, e finaliente nal Masco Napolecone.

Queste veramente sono le più belle cose, che sieno in Roma. E diceva al Re, che quando S. M. avesse dappoi vedute quelle maravigliose opere, allora saprebbe ragionare dell'arte del Disegno; perchè tutto quello ch'egli aveva veduto di noi moderni, era molto discosto dal ben fare degli antichi. Il Re fu contento, e fecegli tutti i favori, che lui domandò. Così andò nella sua malora questa bestia. Non gli essendo bastata la vista colle sue mani di fare a gara meco, prese quell' altro lombardesco ispediente cercando di svilire l'opere mie facendosi motore (1) d'antichi: e coututtochè lui benissimo l'avesse fatte formare, gliene riusci tutto contrario effetto da quello. ch' ei s' era immaginato; qual cosa si dirà poi al suo luogo (4). Avendo affatto

Motore in senso di lodatore o promotore manca ne' Vocabolari.

<sup>(2)</sup> Il Vasari, il Matwaia, il Daviler, il Feliblen, il Matuchia i, u'Tiraboschi, e il Militia, dove parlano del Primaticcio e del Vignola, asseriacono, che il ravrai decun marcii antichi, e per portaren le forme de' capi d'opera susuominati, nel tempo che snoor viewa il Rosto, colo tra il a 37, e e il 1341, e da nui il Matwaia sull'autorità del Vidriani aggiunge, che questiono per allostare i del Vidriani aggiunge, che que atto il Rosto si ummazzase se non che pel dispetto di averlo velotio richiamuto per gareggiur con tui in Francescasiono degli apparati pel ricevimento di Carlo V, isr

cacciato via la detta Caterinaccia, e quel povero giovane disgraziato andatosi via con Dio di Parigi, volendo finir di nettare la mia Fontana Beliò, quale era di già fatta

Parigi: nella quale ipotesi svanirebbe in gran parte la malignità qui attribuita dal Cellini al Primaticcio. Ma il chiariss. Monsig Bottari in una sua nota al Vasari, citan-lo questo passo, mostra di ritenere accaduta nna tale missione del Primaticcio a Roma nell'anno 1543., e per ciò solo insussistenti le predette accuse fatte al Rosso, lo però senza decidere sulla verità di tali gare, troppo disonorevoli per le arti e per gli artisti, non posso a mene di aggiungere, che parmi poco decisiva in questo punto l'autorità del Cellini : polchè egli medesimo si dichiara, come vedremo a pag. 148., poco edotto della vita del suo avversario, e per conseguenza non è inverosimile, che egli , tutto occupato nel suo trionfo sul medesimo e sugli stessi antichi modelli da lui celebrati, non confondesse l'epoca in cui furono gettate in bronzo a Fontsinchleau le predette antichità. con quella in cui ne furo po cavate a Roma le forme ; tanto più che per quanto sollecitudine si usasse non è possibile il supporre, come vedrem fare il Cellini, che in un anno solo si desse esecuzione al viaggio ed ai consecutivi moltiplici lavori in Roma ed in Francia, sapendosi altronde dal Vasari e dal Bullard, che in quella stessa occasione il Primaticcio acquistò in Roma 125. pezzi antichi , e che oltre i cavi qui nominati , vi fece formare anche quelli della statua equestre di Marco Aurelio e delle statue del Nilo e del Tevere, e di gran parte della storie della Colonna Trajana, valen-dosi non poco dell' opera di Jacopo Barozzi da Vignola , cui volle anzi condurre e trattener seco in Francia due anni, probabilmente per dare con lui compimento al lavoro Per queste ragioni io penso, che non sia attendibile in questo proposito il Cellini, a meno che non si voglia supporre, che il Primeticcio andasse due volte per lo stesso oggetto a Roma, cioè tanto prima che dopo il detto anno 1540, e che il secondo viaggio solamente fosse a notizia del nostro autore.

di bronzo, ancora per far bene quelle due Vittorie, che andavano dagli angoli da canto, nel mezzo tondo della Porta, presi una povera fanciulletta dell' età di quindici anni in circa. Questa era molto bella di forma di corpo ed era alquanto brunetta; e per essere salvatichella e di pochissime parole, veloce nel suo andare, accigliata negli occhi, queste tali cose causarono, ch'io le posi nome Scozzona: il nome suo proprio era Gianna. Con questa detta figliuola io fini benissimo di bronzo la detta Fontana Belio, e quelle due Vittorie dette per la detta Porta. Di questa che per avanti era fanciulla, per essermene ancora servito ne' piaceri carnali, ebbi io a' 7 di Giugno a ore 15 del 1544, una figliuola, trovandomi appunto nella età di quarantaquattro anni. Alla detta figliuola io le posi nome Costanza; e mi fu battezzata da Messer Guido Guidi, Medico del Re, mio amicissimo siccome di sopra ho scritto (1). Fu lui solo compare, perchè in Francia così è il costume d'un solo compare e dua comare (2), che una fu la Signora Maddalena, moglie di M. Luigi Alamanni, gentiluomo fiorentino e poeta maraviglioso (3); l'altra

<sup>(1)</sup> V. retro pag. 96. e segg.

<sup>(</sup>a) Forse dee loggersi comari, non trovandosi esempio di comare in plurale.

<sup>(3)</sup> Al dir del P. Anselmo , Luigi Alamanni era Maestro di Casa (Maitre d'hétel) di Calerina de Me-

comare era la moglie di M. Riccardo del Bene, nostro cittadino fiorentino: era gran mercante, lei gran gentildonna francese. Questo fu il primo figliuolo ch' io avessi mai, per quanto mi ricordo. Consegnai alla detta fauciulla tanti danari per dota, quanti si contentò una sua zia, a chi io la resi; nè mai più dipoi la cognobbi.

Sollecitavo l'opere mie, e l'avevo molto tirate innanzi: il Giove era quasi che alla sua fine, il Vaso similmente, la Porta cominciava a mostrare le sue bellezze. In questo tempo capitò il Re a Parigi: e sebbene io ho detto per la nascita della mia figliuola 1544, noi non eramo ancora passati il 1543; ma perche m'è venuto in proposito il parlare di questa mia figliuola ora, per non m'avere a impedire in quest'altre cose di più importanza; non ne dirò altro per insino a suo luogo. Veune il Re a Parigi, come ho detto, e subito venne a casa mia; e trovato quelle taute opere innanzi, tali che gli occhi si potevan benissimo satisfare ( siccome fecero quelli

dici, e sua moglie Maddalena Buonajuti, da alcuni detta Elena per l'equivoco del diminutivo Lena, era Guardagioje o, come dicono i Francesi, Dame d'atour della siessa Principessa. Si marito ella in seconde noz-ze nel 1558, con Gio. Battista de Gondi, anch esso fiorentino ed egualmente impiegato nella Corte di Francia, e morì dopo il 1580, di circa 56, anni. Parlano di questa dama anche il Varchi, il Corbinelli, Niccolò Martelli e il Conte Mazzuchelli.

di quel maraviglioso Re, al quale satisfece tanto le dette opere, quanto desiderar nossa uno che duri fatica, come avevo fatto io ), subito da per sè si ricordò, che il sopraddetto Cardinale di Ferrara non m'aveva dato nulla, nè pensione nè altro di quello che m'aveva promesso (1); e borbottando col suo Ammiraglio, disse, che il Cardinal di Ferrara s'era portato male a non mi dar niente; ma che voleva rimediare a questo tale inconveniente, perchè vedeva, ch' ero nomo da far poche parole, e da vedere a non vedere, una volta mi sarei ito con Dio senza dir altro . Andatisene a casa, dipoi il desinare di S. M., disse al Cardinale, che colla sua parola dicesse al Tesauriere de' Risparmi, che mi pagasse al più presto ch' e' poteva settemila scudi d' oro, in tre o quattro paghe, secon lo la comodità che a lui veniva. purchè di questo non mancasse; e più gli replicò, dicendo: io vi detti Benvenuto in custodia, e voi me l'avete dimenticato: il Cardinale disse, che farebbe volentieri tutto quello che diceva S. M.. Il detto Cardinale per sua mala natura lasció passare al Re questa sua buona volontà; intanto le guerre crescevano; e fu nel tenipo che l'Imperatore col suo grandissimo

<sup>(1)</sup> Vedi retro a pagg. 49. 59. e 85.

csercito veniva alla volta di Parigi (1). Veduto il Cardinale, che la Francia cra in gran penuria di danari, entrato un giorno in proposito a parlar di me, disse a S. M.: per far meglio io non ho fatto dare i danari a Benvenuto, l'una (2) si è, perchè ora ve n'è troppo bisogno, l'altra

<sup>(1)</sup> La terza guerra insorta fra Carlo V. e Francesco l. nel Maggio del 1542, per le cause accennate a pag. 87., non produsse grandi conseguenze nelle duo prime campagne; poiché nell'una il Delfino Enrico occupò il Rossiglione, ed assodiò inutilmente Petpi-gnano, e suo fratello Carlo Duca d'Orleans invase e poi abbandonò spontaneamente il Luxemburghese; e nella seconda, quantunque Carlo V. avesse contratta alleanza con vari Principi tedeschi e col Re d'lughilterra Enrico VIII., il Re Francesco seppe colla sua sollecitudine tener a bada i nemlci nel Brabante, in Picardia e in Piemonte, guadagnando anzl e difendendo con molta gloria Landrecy ed altri forti sulla Sambra, invadendo di nuovo il Luxemburghese, e non lasciando a Carlo V. altro vantaggio, fuorchè quello di aver occupato il Ducato di Cleves e la città di Cambrai. Ma nella terza campagna apertasi nel 1544. le cose presero un aspetto assai più serio; poiche per una parte Francesco di Borbone Conte d'Enghien, che aveva fatta fino allora una picciola guerra in Piemonte, riportò in Aprile una compita vittoria sul Marchese del Guasto, Alfonso d'Avalos, e quantunque indebolito dal richiamo di molte truppe, vi conquisto varie castella; e per l'altra Carlo V. persona, alla testa di som. combattenti occupò in Giugno il Luxemburghese ed alcune città de Paesi Bassi, ed entrando nella Sciampagna nel mentre che gli Inglesi investivano Boulogne e Montrueil , minacciò di penetrare nel cuore della Francia , ed incusse, come vedremo, qualche timore alla stessa

<sup>(2)</sup> Pare che l'amanuense ablia qui ommessa la parola cause, o precedentemente per due cause.

causa si è, perchè una si grossa partita di danari più presto ci avrebbe fatto perdere Benvenuto; perche parendogli esser ricco, lui se n'avrebbe compro de' beni nell' Italia, e una volta che gli fusse tocco la bizzarria, più volentieri si sarebbe partito da voi; sicche io ho considerato, che il meglio sia, che V. M. gli dia qualcosa nel suo Regno, avendo volontà che lui resti per più lungo tempo al suo servizio. Il Re fece buone queste ragioni, per essere in penuria di danari (1); nientedimanco con animo nobilissimo (ch'egli era veramente degno di quel Re) considerò, che il detto Cardinale aveva fatto codesta cosa, più per gratificarsi, che per necessità che egli immaginare avesse potuto tanto innanzi le necessità di un si gran Regno: e contuttoche, siccome io ho detto, il Re dimostrasse d'avergli fatte buone queste dette ragioni, in nel segreto suo ei non la intendeva così; perchè, siccome io ho detto di sopra, egli rivenne a Parigi, e l'altro giorno, senza ch'io lo andassi ad invitare, da per se venne a casa mia: dove fattomigli incontro, lo menai per diverse stauze, dové erano diverse sorte d'opere, e cominciando alle cose più basse, gli mostrai

<sup>(1)</sup> Il Re Francesco scarseggiava tanto di danari, che in quell'anno 1544. creò delle nuovo magistratore per venderle, giusta l'aboso già introdotto nella Francia per consimiti angustie.

molta quantità d'opere di bronzo, le quali ei non aveva vedute tante, di prezzo; dipoi lo menai a vedere il Giove d'argento, e gnene mostrai come finito, con tutti i suoi bellissimi ornamenti: qual gli parve cosa molto più mirabile, che non saria parsa ad altr' uomo, rispetto a una certa terribile occasione, che a lui era avvenuto certi pochi anni innanzi; che passando, poi alla presa (1) di Tunisi, lo Imperatore per Parigi d'accordo col suo cognato Re Francesco, il detto Re volendo fare un presente degno d'un cosi grande Imperatore, gli fece fare un Ercole d'argento, della grandezza appunto ch' io avevo fatto il Giove, il qual Ercole il Re confessava esser la più brutta opera, che lui mai avesse visto: e così avendola accusata per tale a quelli valentuomini di Parigi (i quali si pretendevano essere i più valent'uomini del mondo, di tal professione, avendo dato ad intendere al Re, che quella era tutto quello, ch'egli poteva fare in argento) e nondimanco volsero duemila ducati di quel loro porco lavoro. Per questa cagione avendo veduto il Re quella mia opera. vide in essa tanta pulitezza, quale egli non

<sup>(1)</sup> Cioè dopo l'impresa di Tamiti accaduta nel 1535., con si è detto nel primo volume a pag. 320. Anche Gio. Villani usò il poi come preposizione di un dativo: s poi a pochi giorni.

l' avrebbe mai creduta. Così fece buon giudizio, e volse, che la mia opera del Giove fusse valutata ancor essa duemila ducati, dicendo: a quegli io non davo salario nessuno; a questo, che io do mille scudi di salario, certo egli me la puol fare. Appresso io lo menai a vedere altre opere d'argento e d'oro, e molt'altri modelli per inventare opere nuove; dipoi all'ultimo della sua paritta, in nel mio prato del eastello scopersi quel gran gigante (t), al quale il Re fece una maraviglia che mai egli avessi fatto a nessun'altra cosa; e voltosi all' Ammiraglio, quale si chiamava Moosignor Annibale (2), disse: dappoichè

<sup>(1)</sup> Qui ho levato alcune linne, che dicevanor anno dato ad intredere al Re, che quello rea tatto quele to, chi gili poteva fare in argento, e nos di manco, e perio fare non ho avuta altra autorità, fisorche quella del buon senso; poiche queste parole già inserite poro appra, a proposito degli autori dell' Ercole d'argento, cappro, a proposito degli autori dell' Ercole d'argento, collini per sè steva», nè ponto nè poco si combinano col Gignate di cui parla, essendo questo il modello della Fuotana già noninata a pagg. 30. e 112., o per lo meno quello della Fuotana principale della medelima, alla 34, pietti che certo non dovea farii d'argento. La residente della residente della

<sup>(</sup>a) Claudio d'Annebaut, una delle persone più care al Re Francesco, col quale era stato fatto prigioniere a Pavia, fu creato Maresciallo nel 1538., e dopo la disgrazia del Contestabile Anna di Montanorency, acondus nel Marzo del 1541., egli fu incaricato anche dell'amministrazione delle Finanze; e finalmente nel 5. Febbrajo del 1543. fin fatto Ammiraglio di Franul 5. Febbrajo del 1543. fin fatto Ammiraglio di Fran-

dal Cardinale costui di nulla è stato provvisto, gli è forza, che (per esser ancor lui pigro a domandare ) senza dir altro voglio che sia provvisto: sicche quest' uomini, che non usano domandar nulla, pare che le fatiche loro domandino assai: però provvedetelo della prima Badia che vaca, qual sia infino al valore di duemila scudi d'entrata, e quando la non venga in una pezza sola, fate ch' ella sia in dua o tre pezzi; perchè a lui gli sarà il medesimo. Io essendo alla presenza, sentii ogni cosa, e subito lo ringraziai, come se avuta l'avessi; dicendo a S. M., ch' io volevo che quando quest' opera fusse finita, quando questa cosa fusse venuta lavorare per S. M. senz'altro premio o provvisione nè di salario nè d'altra valuta d'opere, infinoattanto che costretto dalla vecchiaja, non possendo più lavorare, potessi in pace riposare la stanca vita mia vivendo con essa entrata onoratamente, ricordandomi d'aver servito un così gran Re, quant' era S. M. A queste parole il Re con molta baldanza, lietissimo verso di me, disse: e così si faccia:

cia l alenti militari s il valore hamno collocato Annebato fra i più distini Cipitani del suo tempo; ma quel che gli fi più nonce si è la probità e il disinterease con cui sostenne sempre le sue cariche. Francesco I. di ciò peruaso, non volendo lasciario senza ricompensa, ordicio prima di morire, che gli fossa regalata una somma ragguardevole. Egli mon nei 1537.

e contento S. M. da me si partì, ed io restai.

Madama de Tampes sapute queste mie faccende, più grandemente verso di me inveleniva, dicendo da per sè: io governo oggi il mondo, e un piccol uomo simile a questo nulla mi stima! Si mise in tutto e per tutto a hottega per fare contro a di me; e capitandogli un uomo alle mani, il quale era grande istillatore (questo gli dette alcune acque odorifere e mirabili, le quali gli facevano tirar la pelle, cosa per l'addietro non mai usata in Francia) lo mise innanzi al Re: il qual nomo propose alcune stillazioni, le quali molto dilettarono al Re: e in questi piaceri fece, ch'ei domandò a S. M. un giuoco di palla, ch' io avevo nel mio castello, con certe piccole istanzette, le quali lui diceva, ch' io non me ne servivo. Quel buon Re, che conosceva la cosa onde la veniva, non dava risposta alcuna: Madama di Tampes si mise a sollecitar per quelle vie che possono le donne negli uomini, tantochè talmente gli riuscì questo suo disegno, che trovando il Re in una amorosa tempera, alla quale era sottoposto, compiacque a Madama tanto quanto lei desiderava. Venne questo detto uomo insieme col Tesauriere Glorier, grandissimo gentiluomo di Francia (1); e perchè questo Tesauriere

<sup>(1)</sup> Gio. Grolier di Lione fu riguardato come un Benv. Cellini Vol. II.

d'inganuo, che un' istretta commissione d'un si gran Re: e vi protesto, che prima io mi vadia (1) a dolere al Re, io mi difen-

Mecenate de' suoi tempi. Mandato da Francesco I. a Milano nel 1515, come suo primo Tesariere (Insubriae Quaestor primorius ) si guadagno quivi la stima e l'amore di tutti i buoni Italiani colla sua integrità e colla generosa protezione, che accordò alle Lettere ed ai Letterali, verso i quali egli era si liberale, che avendone un giorno seco un buon numero a pranzo, sul finir della mensa regalò a ciascuno de suoi convitati un pajo di guanti, e si trovò che questi crano pieni di monete d'oro. Celio Rodigino, Batista Eguazio e gli Aldi pubblicarono in più occasioni la loro gratitudine verso il Grolier, il quale ritornato in Francia e creatovi Intendente delle Finanze visse onoratissimo fino al 1565., e morendo in età di 86. anni lasciò la più ricca collezione di libri e di medaglie che si vedesse allora in Francia. Cesare Grolier figlio naturale di Gio., che stampò una storia latica del sacco di Roma del 1528., travolse in essa il nome di Grolier in Glorierius, come fa qui il Cellini.

derò in quel modo, che S. M. l'altr' jeri mi commesse ch' io facessi, e vi sbalzerò quest' nomo, che voi m'avete messo qui, per le finestre, se altra espressa commissione io non veggo per la propria mano del Re. A queste parole il detto Tesauriere se n'ando minacciando e borbottando, ed io facendo il simile mi restai, nè volsi per allora far altra dimostrazione; dipoi me n'andai a trovare quelli Notari, che avevano messo colui in possessione. Questi erano molto mia conoscenti, e mi dissono, che quella era una cirimonia, fatta bene con commissione del Re, ma ch' ella non importava molto; e che se io gli avessi fatta qualche poca di resistenza, lui non avrebbe presa la possessione, come egli fece ; e che quelli erano atti e costumi della Corte, i quali punto non toccavano (1) l'obbedienza del Re; di modo che, quando a me venisse bene di cavarlo di possessione in quel modo ch'ei v'era entrato, saria ben fatto, e non ne saria altro. A me basto essere accennato, che l'altro giorno cominciai a metter mano all'arme; e sebbene io ebbi qualche difficoltà, me l'avevo presa per piacere, ed ognidi a un tratto facevo qualche assalto con sassi, con pieche, con archibusi, pure sparan-

1/50

La prima ediz, legge 

i quali non recavano
punto l'obbedienza, ed il ma. punto non toccavano; il che
parmi più originale.

Intanto con gran sollecitudine io finii il bel Giove d'argento, insieme colla sua basa dorata, la quale io avevo posta sopra uno zocco di legno, che appariva poco; e in detto zocco di legno avevo commesso quattro pallottole, pure di legno, le quali istavano più che mezze nascoste nelle loro casse, in foggia di noce di balestra (1). Erano queste cose tanto gentilmente ordinate, che un piccol fanciullo facilmente, per tutti i versi, senza una fatica al mondo, mandava innanzi e indietro, e volgeva la detta statua del Giove. Avendola assettata a mio modo, me n'andai con essa a Fontana Beliò, dove era il Re. In questo tempo il sopraddetto Bologna

<sup>(1)</sup> La parte della balestra dove s'appicca la corda quando si carica.

aveva portato di Roma le sopraddette statue, e l'aveva con gran sollecitudine fatte gettar di brouzo. Io che non sapevo nulla di questo, si perchè lui aveva fatto questa sua faccenda segretamente, e perchè Fontana Beliò è discosto da Parigi più di quaranta miglia, però non avevo potuto saper niente. Facendo intendere al Re dove voleva ch'io ponessi il Giove, essendo alla presenza Madama di Tampes, disse al Re, che non v'era luogo più a proposito per (1) metterlo, che nella sua bella Galleria. Questa si era, siccome noi diremmo in Toscana, una loggia, o sì veramente un androne: più presto androne si potria chiamare, perche loggie noi chiamiamo quelle stanze, che sono aperte da una parte. Era questa stanza lunga molto più di cento passi andanti, ed era oruata, e ricchissima di pitture di mano di quel mirabil Rosso, nostro Fiorentino, e infra le pitture erano accomodate moltissime parti di scultura . alcune tonde , altre di basso rilievo; era di larghezza di passi andanti dodici in circa. Il sopraddetto Bologna aveva condotto in questa Galleria tutte le sopraddette opere antiche, fatte di bronzo e benissimo condotte, e l'aveva poste con bellissimo ordine, elevate in

<sup>(1)</sup> La 1. edizione: per il metterlo: Baldinucci: per metterlo ec. come noi ec. una loggia o il vero androne ecu e la Crusca alla parola Galleria: dove metterlo ec. Questo si era, come noi ec.

sulle sue base; e siccome di sopra ho detto, queste erano le più belle opere tratte da quelle antiche di Roma. In questa detta stanza io condussi il mio Giove; e quando io vidi quel grand' apparecchio. tutto fatto ad arte, io da per me dissi : questo si è come passare infra le picche; ora Iddio m'ajuti. Messolo al sno luogo e, quanto io potetti, benissimo acconcio. aspettai quel gran Re che venisse. Aveva il detto Giove nella sua mano destra accomodato il suo folgore in attitudine di volerlo trarre, e nella sinistra gli avevo accomodato il Mondo. Infra le fiamme avevo con molta destrezza commesso un pezzo di torcia bianca (1), perchè Madama di Tampes aveva trattenuto il Re insino a notte, per fare uno de' due mali. o che lui nou venisse, o si veramente che l'opera mia a causa della notte si mostrasse manco bella. Ma, come Iddio promette a quelle creature che hanno fede in lui. n'avvenne tutto il contrario, perchè veduto fattosi notte, io accesi la detta torcia, ch' era in mano al Giove, e per essere alquanto elevata sopra la testa di detto Giove, cadevano i lumi di sopra e facevano molto più bel vedere, che di di pon avrian fatto, Comparse il Re

<sup>(1)</sup> Qui ho levato un e, che mi parve affatto inopportuno ed intruso, quantunque si legga anche nel Baldinucci, che cita parte di questo paragrafo dal manoscriilo già nominato a pag. 85.

insieme colla sua Madama di Tampes, col Delfino ao figliuolo, oggi (i) Re, e colla Delfino, col Ile di Navarra suo cognato, con Madama Margherita sua figliuola (2) e con parecchi altri gran Signori, i quali erano istruiti a posta da Madama di Tampes per dir contro a di me. Veduto entrare il Re, feci spingere innanzi da quel mio garzone già detto, Ascanio (che pianamente moveva) il bel Giove incontro al Re: e perchè ancor io fatto avevo con un poco (3) d'arte, quel moto che si dava

<sup>(1)</sup> Se quando il Cellini dettava queste parole regonva Enrico Il. bisogna dire, che egli ben presto tlrasse innanzi questa sua Vita, avendola cominciata, come ha detto al principio, nel 1559, ed essendo morto quel Principe nello stesso anno alfi 14, di Luglio. Di fatti anche dalla lettera premessa a quest Opera, vedesi che il Cellini l'aveva finta nel maggio del 1559.

avverto che la prima edizione legge ≡ col Delfino suo figliuolo, e colla Delfino , oggi Re, e col etc.; ed il Baldinucci ≡ colla Delfino suo figliuola e col Delfino cogi Re, col etc., e che io ho stimato di attenermi alla prima, tresportando l'oggi Re, al suo loogo.

silla ppira, trasportando l'eggi fir al suo losgo.

(a) Questa Principesso nala nel 15:3. contrasse
dagli sesmpi paterni un tol amore per le Lettere, che
mon solo si dede a proteggerele e a beneficarle, come
faceva allora tutta la sua ismiglio, ma vulle colivarde
virilmente clai stessa; imparando molto bene la lingua
latina e la greca, e rendendosi una delle donne più
intente del sos secolo. Si masito ella nel 15:50, col
Does di Savioji Emmanuele Filibertio, e siccome alla
mo el una solutama religione, meritossi di sosi sudditti il bel soprannome di Medre dei popoli, e in pianta
maramente faltorebe cesso di vivere nell'amon 15:4.

<sup>(3.</sup> La prima edizione e il Baldinueci leggono. con un poca, ed il Laurenziano: con un poco.

VITA DI BENVENUTO alla detta figura , per essere assai ben fatta, la faceva parer viva: e lasciatomi alquanto dette figure antiche indietro, detti prima gran piacere agli occhi, dell' opera mia. Subito disse il Re: questa è molto più bella cosa che mai per nessun uomo si sia veduta, ed io, che pure me ne diletto e intendo, non avrei immaginato la centesima parte. Quei Signori, che avevano a dire contro di me, pareva che non si potessino saziare di lodare la detta opera. Madama di Tampes arditamente disse: ben pare che voi non abbiate di che lodare: non vedete voi quante belle figure di bronzo, antiche, sono poste più là, nelle quali consiste la vera virtù di quest'arte e non in queste bajate moderne? Allora il Re si mosse, e gli altri seco; e data un' occhiata alle dette figure, come quelle. per esser loro posto i lumi (1) inferiori, non si mostravano punto bene, a questo il Re disse: chi ha voluto disfavorir quest' uomo, gli ha fatto un gran favore; perchè mediante queste mirabili figure, si vede e si conosce, questa sua da gran lunga esser più bella e più maravigliosa di quelle; però è da fare un gran conto di Benvenuto, che non tanto che l'opere sue restino al paragon dell' antiche, ancora

<sup>(1)</sup> Il Baldinucci legge: lor posto il lume inferiore, ed il ms. 

□ lor porto il lume etc.

quelle superano. A questo Madama di Tampes disse, che vedendo di di tale opera (1), la non parrebbe l'un mille bella di quel che ella pare di notte; ancora vi era da considerare, ch' io avevo messo un velo addosso alla detta figura, per coprir gli errori. Questo si cra un velo sottilissimo. che io avevo messo con bella grazia addosso al detto Giove, perchè gli accrescesse maestà: il quale a quelle parole lo presi, alzando per di sotto, scoprendo quei bei membri genitali, e con un poco di dimostrata rabbia tutto lo stracciai (2). Lei pensò, ch' io gli avessi scoperto quella parte per proprio scorno. Avvedutosi il Re di quello sdegno, ed io vinto dalla passione, volli cominciare a parlare; subito il savio Re disse queste formate parole in sua lingua: Benvenuto, io ti taglio la parola in bocca ; sicche sta cheto, ed avrai più tesoro che tu non desideri, l'un mille. Non possendo io parlare, con gran passione mi scontorcevo: causa che ella più sdegnosa brontolava; e il Re più presto assai di quel ch' egli avrebbe fatto si partì, dicendo forte, per darmi animo, aver cavato d'I-

<sup>(1)</sup> La prima edizione qui legge = a voler dire di quest opera, ed il ms. Laurenziano = volendo dir di tale opera: io però non dubito che la vera lezione sia = vedendo di di tale opera.

<sup>(2)</sup> La Crusca alla parola dinostrato legge: con un poco di dimostrata istizza lo stracciai.

talia il maggior nomo che nascesse mai.

pieno di tante professioni.

Lasciato il Giove quivi, volendomi partire la mattina, mi fece dare mille scudi d'oro: parte erano di mia salari, e parte di conti, che io mostravo avere speso di mio. Preso li danari, lieto e contento me ne tornai a Parigi; e subito giunto, rallegratomi in casa, dipoi il desinare feci portare tutti li miei vestimenti, quali erano molti, di seta, di finissime pelle (1), e similmente di panni sottilissimi. Di questi io feci a tutti i miei lavoranti un presente, donandoli secondo i meriti di essi servitori, insino alle serve, e ai ragazzi di stalla, dando a tutti animo, che m'aiutassino di buon cuore. Ripreso il vigore, con grandissimo studio e sollecitudine mi messi intorno a finire quella statua del Marte, la quale avevo fatta di legni benissimo tessuti per armatura; e, di sopra, la sua carne si era una crosta (2) grossa un ottavo di braccio, fatta di gesso, e diligentemente lavorata: dipoi avevo ordinato di formare di molti pezzi la detta figura, e commetterla dappoi a coda di rondine, siccome l'arte promette; e molto

<sup>(1)</sup> Non oso corregger pelli come poco sopra co-

<sup>(2)</sup> La prima edizione legge costa, ma senz' altra autorità m'è sembrato evidente che si debba leggere crotta.

facilmente mi veniva fatto. Non voglio mancare di dare un contrassegno di questa grand' opera: cosa veramente degna di riso; perchè io avevo comandato a tutti quelli che io davo le spese, che nella casa mia e nel mio castello non vi conducessino meretrici, ed a questo io ne facevo molta diligenza, che tal cosa non intervenisse. Era quel mio giovane Ascanio innamorato d'una bellissima giovane, e lei di lui; per la qual cosa fuggitasi questa detta giovane da sua madre, essendo venuta una notte a trovare Ascanio, non se ne volendo poi andare, ed egli non sapendo dove se la nascondere, per ultimo rimedio, come persona ingegnosa, la mise dentro nella figura del detto Marte, e nella propria testa ve l'accomodò da dormire: e quivi soprastette assai, e la notte egli chetamente alcune volte la cavava. Per aver lasciata quella detta testa molto vicina alla sua fine ( e per un poco di mia boria lasciavo scoperta quella testa detta, la quale si vedeva per la maggior parte della città di Parigi ) avevano cominciato quei più vicini a salire su pe' tetti, e andavavi assai popoli apposta per vederla: e perchè era un nome per Parigi, che in quel mio castello ab antiquo abitasse uno spirito ( della qual cosa io non vidi alcun contrasseguo da credere che così fusse il vero: il detto

spirito universalmente per la città (1) di Parigi lo chiamavano Bovo ) e perche questa detta fanciulletta, che abitava nella detta testa, alcune volte non poteva fare che non si vedesse muovere, e che non si vedesse per gli occhi far movimento ; dove (2) alcuni di quei sciocchi popoli dicevano, che quel detto spirito era già entrato in quel corpo di quella grau figura, e che faceva muovere gli occhi a quella testa, e la bocca, come se ella volesse parlare; e molti ispaventati si partivano, e alcuni astuti, venuti a vedere e non si potendo discredere di quel balenamento degli occhi che faceva la detta figura, ancora loro affermavano, che vi fosse spirito; non sapendo che v'era buono spirito, e buona carne di più. In quel mentre io attendevo a mettere insieme la mia bella Porta, con tutte le infrascritte cose. E perchè io non mi voglio curare di descrivere in questa mia Vita cose, che non s' appartenghino a me, ma a quelli che scrivono le cronache, però ho lasciato indietro la venuta dell'Imperatore col suo grand' esercito, e il Re con tutto il suo grande sforzo armato: ed in questi tempi cercò il mio consiglio, per affortificare

<sup>(1) 11</sup> ms. legge = per la plebe di Parigi lo chiamavano Lemmonio Bovo.

<sup>(2)</sup> Forse des leggersi donde, cioè perciò; ed allora il senso camminerebbe assai più chiaramente.

prestamente Parigi (1). Venne a posta per me a casa, e menommi intorno a tutta la città di Parigi, e sentito con che buona ragione io prestamente gli affortificavo Parigi, mi dette espressa commissione, che quanto io avevo detto, subitamente facessi; e comandò al suo Ammiraglio, che comandasse a quei popoli, che mi ubbidissero sotto il potere della disgrazia sua . L'Ammiraglio, che era fatto tale per il favore di Madama di Tampes e non per le sue buone opere ( per esser uomo di poco ingegno, e per essere il nome suo di Monsignore d'Agnebo, sebbene in nostra lingua e' vuol dire Monsignore di Anniballe, in quella lor lingua e' suona in mode, che quei popoli i più lo chiamavano Monsignor Asino e Bue ) questa bestia conferito il tutto a Madama de Tampes. ella gli comandò che prestamente ei facesse venire Girolamo Bellarmato. Questo era un Ingegnere sanese, ed era addietro, poco

<sup>(1)</sup> Verno la fine di Agonto (1844) avendo gli Imperial intennia per assedio e per mezzo d'una finia lettera la resa del castello di S. Disier nella Sciampan, ai avanzarono lungo la Marte, e sorpessero i magazzini e le città di Esperany e di Chateau-Thiery, a 13 leghe di Parigi. Altora fine che il Delfino ritto inte le une luppe intorno a Mesux per difendere la della medeiama, apoctilmente verso i asobato, di S. Giacomo e di S. Michele, Vedi Daniel e Sauval.

più d'una giornata discosto da Parigi (1); sabito venne, e messe in opera la più lunga vin da fortificare. lo mi rittrai da tale impresa; e se l' Imperatore spingeva l'esercito, con gran facilità si pigliava l'arigi: hen si disse, che in quell'accordo fatto dappoi, Madama di Tampes, che più che altra persona vi s'era intermessa, aveva tradito il Re e messolo in mezzo (2). Al-

(1) Girolamo Bellarnati ia que tempi molto valente professore di Matematica, di Architettura militare e di Commografia fa bandito per ragioni politiche dalla sua patria, e ritiratosi in Francisco vi fu creato dal Ro Francesco suo Ingegnero Maggiore, ed adoperato particolormetta melle edificare la città e il porto di Autoria, della composita della composita di contra della composita della composita di contra sessi lunga e bellissima. Siampò il Bellarmati nan Corografia della Tesenan initiolo Descripto Tauceae.

(a) Si crede realmente che anche in quella oecasione Madama d'Etampes tradisse gli interessi della Francia; poichè essendo ella nimicissima di Diana di Poitier e del Delfino che la favoriva, procurò che non fosse tagliato in tempo il ponte di Epernay, e che gli Imperiali si avanzassero, alfinchè il Re fosse obbligato ad acconsentire ai progetti di pace già messi in campo dalla Regina Eleonora per mezzo del suo Confessore e di quello dell' Imperatore suo fratello, nei quali si prometteva al Duca d'Orleans, secondogenito di Francesco, una nipote di Carlo V. in isposa ed una sovranità nel Milanese o ne Paesi Bassi, mediante una rinuncia della Francia a tutti i suoi diritti su quegli Stati : cosa che dispiaceva assaissimo al Delfino, e che veramente riusci fatale alla Corona francese, massimamente essendo morto fra pochi mesi lo sposo, prima che eseguisse il concertato matrimonio, e non essendo stato da Carlo V. accordato alcun altro compenso alla Francia per le rinuncie già fatte.

tro non m'occorre dire di questo, perche non fa al mio proposito. Mi messi con grandissima sollecitudine a mettere insieme la mia Porta di bronzo, e a finire quel gran vaso, e duc altri mezzani, fatti di mio argento. Dopo queste tribulazioni venne il buon Re a riposarsi alquanto a Parigi. Essendo nata questa maladetta donna quasi per la rovina del mondo, mi par pure d'essere da qualche cosa, dappoiche ebbe me per suo nemico capitale: caduta in proposito con quel buon Re de' casi mia, gli disse tanto male di me, che quel buon .uomo , per compiacerle , si mise a ginrare, che mai terrebbe più un conto di me al mondo, come se conosciuto mai non m' avesse. Queste parole me le venne a dir subito un paggio del Cardinal di Ferrara, che si chiamava il Villa, e mi disse, lui medesimo averle udite dalla bocca del Re. Questa cosa mi mise in tanta collera, che gittato a traverso tutti i miei ferri, e tutte l' opere ancora, mi messi in ordine per andarmi con Dio, e subito andai a trovare il Re. Dopo il suo desinare, entrai in una camera, dove era S. M. con pochissime persone; e quando mi vide entrare, fattagli io quella debita reverenza, che s'apparticne a un Re, subito con lieta faccia m'inchino il capo; per la qual cosa presi speranza, e a poco a poco accostatomi a S. M., perchè si mostrava alcune cose della mia professione, quando si fu ragio-

nato un pezzetto sopra le dette cose, S. M. mi domando se io avevo da mostrargli a casa mia cosa di bello; dipoi mi disse, quando io volevo che venissi a vederle . Allora io dissi , che stavo in ordine da mostrargli qualche cosa, s'egli avesse ben voluto, allora. Subito disse, che m'avviassi a casa, e che allora voleva venire. Io m'avviai, aspettando questo buon Re, il quale era ito per tor licenza da Madama di Tampes. Volendo ella sapere dove egli andava, ella disse a S. M., che non voleva andar seco, e che lo pregava, che gli facesse tanto di grazia per quel di di non andar manco lui : ebbe a rimettersi più di due volte, volendo svolgere il Re da quell' impresa, e per quel di non venne a casa mia. L'altro giorno poi io tornai dal Re in quella medesima ora: subito vedutomi, giurò di voler venir subito a casa mia. Andato al suo solito per la licenza dalla sua Madama di Tampes, veduto ella col suo potere di non aver potuto distorre il Re, si mise colla sua mordace lingua a dir tanto male di me, quanto dir si possa d'un nomo, che fusse nemico mortale di quella degna Corona. A questo quel buon Re disse, che voleva venire a casa mia solo per gridarmi di sorte, che m'avrebbe ispaventato; e così dette la fede a Madama di Tampes di fare, e subito venne a casa mia : dove io lo guidai in certe mie stanze basse, nelle quali io avevo messo insieme quella gran Porta; e giunto a essa il Re rimase tanto stupefatto, che egli non ritrovava la via per dirmi quella gran villania, che egli aveva promesso a Madama di Tampes. Nè anche per questo non volse mancare di non trovar l'occasione per dirmi quella promessa villania, e comincio dicendo: egli è pur grandissima cosa, Benvenuto, che voi altri. sebbene sicte virtuosi. dovresti conoscere, che quelle tali virtù da per voi non le potete mostrare, e solo vi dimostrate grandi mediante l'occasioni che ricevete da noi; ora dovresti essere un poco più ubbidienti, e non tanto superbi e di vostro capo (1): io mi ricordo di avervi comandato espressamente, che voi mi facessi dodici statue d'argento, e quello era tutto il mio desiderio; voi mi avete voluto far una saliera, e vasi, e teste, e porte, e tant' altre cose, ch' io son molto smarrito. veduto lasciato indietro tutti i desideri delle mie voglie, e atteso a compiacere a tutte le voglie vostre ; sicchè pensando di fare di questa sorte, io vi darò poi a vedere come io son uso di fare, quando voglio che si faccia a mio modo; pertanto vi dico: attendete ad ubbidire a quanto v'è detto.

<sup>(1)</sup> Essere di suo capo vale essere amico della sua opinione, e voler fare a suo modo.

perchè stando ostinato in queste vostre fantasie, voi darete del capo nel muro. E inmentre ch' egli diceva queste parole, tutti quei Signori stavano attenti , veduto ch'egli scuoteva il capo, aggrottava gli occhi, or con una mano or coll' altra faceva cenni, talmenteche tutti quegli uomini, ch'erano quivi alla presenza, tremavano di paura per me, perche io m'ero risoluto di non avere una paura al mondo. E subito finito ch'egli ebbe di farmi quella bravata, ch'egli aveva promesso alla sua Madama di Tampes, io misi un ginocchio in terra, e baciatagli la veste in sul suo ginocchio. dissi: Sacra Maesta, io affermo tutto quello, che voi dite, che sia vero; solo dico a quella, che il mio cuore è stato continuamente giorno e notte con tutti li mia vitali spiriti intenti (1) solo per ubbidirla e per servirla; e tutto quello, che a V. M. paresse che fussi in contrario di quello ch' io dico, sappi (2) V. M., che quello non è stato Benvenuto, ma che può essere stato un mio cattivo fato o ria fortuna. la quale mi ha voluto fare indegno di

<sup>(1)</sup> Forse dee leggersi intento.

<sup>(3)</sup> Sappi in luogo di sappia, nella terza persona del Soggionitro, si ritrova anche in Lorenzo de Medicitche I punto huon si sappi, e ne Fioretti di S. Franceaco: benche il Frate ..... pardi con langua d'agnolo e sappi i cora delle istelle. Non lo trovo però nell'Imperativo, come qui l'usa il Gellini.

servire il più maraviglioso Principe, che avesse mai la Terra; pertanto la prego che mi perdoni: solo mi parve, che V. M. mi desse argento per una statua sola; e non ne avendo da me, io non ne potetti far più che quella ; e di quel poco d'argento , che della detta figura m'avanzò, ne feci quel vaso, per mostrare a V. M. quella bella maniera degli Antichi, qual forse prima ella di tal sorte non ne aveva vedute (1). Quanto alla saliera, mi pare, se ben mi ricordo, che V. M. da per sè stessa me ne richiedesse un giorno, entrato in proposito d'una che ve ne su portata innanzi; per la qual cosa mostratogli un modello, quale io avevo fatto già in Italia (2) solo a vostra requisizione, e voi mi faceste dar subito mille ducati d'oro, perchè io la facessi, dicendo che mi sapevi il buon grado di tal cosa: e maggiormente mi parve, che mi ringraziassi quando io ve la detti finita. Quanto alla Porta, mi parve, che ragionandone a caso V. M. desse la commissione a Monsignor di Villerois suo Segretario, il quale commesse a Monsignor di Marmagna e Monsignor della Fa, che tale opera mi sollecitassino, e mi provvedessino (3); e senza queste com-

<sup>(1)</sup> Parmi che si debba leggere veduto.
(2) Yedi retro a pag. 11. e 15.

<sup>(3)</sup> Vedi retro a pag. 56., 93. e 121., dal qual ultimo luogo trovomi letteralmente autorizzato a corrag-

gere la prima edizione, che qui legge: Monsignor dell' Apa, nome intognito alla Corte di Francesco ed alla Francia, in luogo di Mons. o Monsignor della Fa.

<sup>())</sup> MS. Laurenziano legge: e sensa queste commissioni, da per me, per esprimentar queste terre di Francia, le queli io come forestiero, punto non conoscevo, e sensa fare espricana delle dette terre, so non mi sarei messo a gittar queste grand opere. Quanto alle bati ec.

<sup>(2)</sup> Si suttintende essendo, cioè: essendo voi ec. ed. fo ec., dovessi ec. aitrimenti si dovrebbe leggere dovessime.

e con essa buona licenza; perchè in questo punto, facendomi degno di tal cosa, io mi partiro, tornandomi in Italia, sempre ringraziando Iddio di quell'ore felici. che io sono stato al servizio di V. M. (1). Mi prese colle sue mani, e levommi con gran piacevolezza di ginocchioni; dipoi mi disse, che io dovessi contentarmi di servirlo, e che tutto quello, che io avevo fatto, era buono e gli era gratissimo: e voltosi a quei Signori, disse queste formate parole: io credo certamente, che se il Paradiso avesse ad aver porte, più bella di questa non sarebbe giammai (2). Quando io vidi ferma un poco la baldanza di quelle parole, quali erano tutte in mio favore, di nuovo con grandissima riverenza io lo ringraziai, replicando pure di voler licenza; perchè a me non era passata ancora la stizza. Quando quel gran Re si avvide, ch' io non avevo fatto quel gran capitale, che meritavano le sue inusitate e gran carezze, mi comandò con una grande e spaventosa voce, che io non parlassi più parola, che guai a me; e poi aggiun-

<sup>(1)</sup> Il MS, suddetto legge: ringraziando Iddio e V. M. di quelle ore elici, che to sono stato al suo servizio, (2) Michelangelo Buonaroli soleva dire, che la Porta di mezzo dell'antico Bittistero di S. Gio, in Firenze, lavorata in bronzo da Lorenzo Chiberti, al principio del secolo XV., sarebbe stata bene all'ingresso del Paradiso, V. Vasari.

se, che mi affogherebbe nell'oro, e che mi dava licenza, e che, dipoi (1) l'opere commessemi da S. M. non erano ancora principiate, tutto quello che io facevo in mezzo da per me, era contentissimo, e che mai più avrei differenza seco, perchè m'avea conosciuto, e che ancora io m'impegnassi di conoscere S. M., siccome voleva il dovere. lo dissi, che ringraziavo Iddio e S. M. di tutto; dipoi lo pregai, che venisse a vedere la gran figura, come io l' avevo tirata inuanzi: così venne appresso di me. lo la feci scoprire: la qual cosa gli dette tanta maraviglia, che immaginar mai non si potria; e subito commesse a un suo Segretario, che incontinente mi rendesse tutti li danari, che di mio avevo speso, e fusse che somma la volesse, bastando, che io la dessi scritta di mia mano: dappoi si parti, e mi disse: adiene mon ami: la qual parola a un Re non s' usa.

Ritornato al suo palazzo, venne a replicare le gran parole tanto maravigliosamente umili e tanto altamente superbe, che io avevo usato con S. M. (le quali parole l'avevano fatto molto crucciare) e contando alcuni particolari di tali paro-

<sup>(1)</sup> Poi e di poi Irovansi in molti altri autori in luogo di poichè. Ciò mi ha determinato a non ammettere qui la lezione del MS. Laurenziano che dice: di poi l'opere commessensi da S. M. tutto ec.

le alla presenza di Madama di Tamper, dove era Monsignor di S. Polo, gran Barone di Francia (1). Questo tale aveva fatto per il passato molta gran professione d'essere amico mio; e certamente che questa volta molto virtuosamente, alla franciosa, lo dimostrò; perchè, dipoi molti ragionamenti, il Re si dolse del Cardinal di Ferrara, che avendomegli dato in custode (2), non aveva mai più pensato a' fatti mia, e che non era mancato per cau-

<sup>(1)</sup> Francesco di Bourbon, Conte di S. Paul, era anzi l'amico, il compagno d'arme ed uno dei principali Capitani del Re Francesco. Egli trovossi alla battaglia di Marignano nel 1515., soccorse Mezieres assediata dal Conte di Nassau nel 1522, battè gli Inglesi a Pas nel 1523. salvò gli avauzi dell'esercito francese a Rebecco nel 1514. e fu prigioniero col Re a Pavia nel 1525. 1re anni dopo essendo ritornato in Italia alla testa di un nuovo esercito vendicossi coi Pavesi succheggiandoli, ma fu preso nuovamente da Antonio de Leva a Landriano, e rimase prigioniero, per tre mesi, cioè fino alla pace di Cambray. Finalmente nel 1536. il Conte di S. Paul occupò quasi tutti gli stati del Duea di Savoja, e nel 1542. fece le sue nîtime campagne, col Delfino in Picardia, e nel Lux-mburghese. Fgit mort di 54, unni nel 15,5, e fu pianto come un fratello dal Re Francesco. Era anche Governator del Delfinato e dell'Isola di Francia, ed avendo sposata l'unica erede della Signoria di Estouteville, era stato dal Re cresto Duca di tal Feudo-

<sup>(</sup>a) Il Cellini qui ed anche in seguito usa la parola custode in senso di custodia. Non trovo esempto di tale idiotismo stranissimo, e sospetto che gli amunuensi abbian trascritio l' una parola per l'altra, tanto più che troverenno quanto prima, giusta tutte le lezioni, susata all' Cellini l'esatta frase dare in custodia. V. pag. 172-

sa sna, che io non mi fussi andato con Dio dal suo Regno, e che veramente penserebbe di darmi in custode a qualche persona, che mi conoscesse meglio, perche non mi voleva dar più occasione di perdermi : a queste parole subito s' offerse Monsignor di S. Polo, dicendo al Re, che mi desse in guardia a lui, che farebbe ben cosa, ch'io non avrei mai più cansa di partirmi dal suo Regno. A questo il Re disse, che molto era contento, se S. Polo gli voleva dire il modo, che voleva tenere perché io non mi partissi. Madama, ch'era alla presenza, stava molto ingrugnata, e S. Polo stava molto sull' onorevole, non volendo dire al Re il modo, che lui voleva tenere. Dimandatolo di nuovo il Re, egli per piacere a Madama di Tampes, disse: io lo impiccherei per la gola questo vostro Benvenuto, e a questo modo voi non lo perderesti dal vostro Regno. Subito Madama di Tampes levo una gran risa (1), dicendo, che io lo meritavo bene. A questo il Re per compagnia si messe a ridere, e disse, che era molto contento, che S. Polo m'impiccasse, se prima lui trovava un altro par mio; che contuttoche io non l'avessi mai meritato (2),

(2) La prima ediz. e il Mô. leggono meritata.

<sup>(1)</sup> Risa per risata è voce antiquata, che si legge anche negli Ammaestramenti degli Antichi.

gliene dava piena licenza. Nel modo detto fu finita questa giornata, ed io restai sano e salvo; che Dio ne sia lodato e ringraziato.

Aveva in questo tempo il Re quietata la guerra coll' Imperatore, ma non cogl' Inglesi, di modo che questi diavoli ci tenevano in molta tribolazione (1). Avendo il capo ad altro il Re che ai piaceri, aveva commesso a Piero Strozzi, che conducesse certe galce in quei mari d'Inghilterra, qual fu cosa grandissima, e difficile a condurvele, essendo pure quel mirabil soldato unico de' tempi sua di tal

<sup>(1)</sup> La pace separata tra Carlo V. e il Re Francesco I. fu conchiusa a Crepy, colle condizioni poc anzi indicate nel giorno 18. Settembre del 1544., per effetto della gelosia che il primo concepì contro il Re d'Inghilterra Enrico VIII., non meno che pel timore, che egli ebbe, d'una lega tra i Principi Protestanti dell' A-lemagna. Gli Inglesi avevan presa Boulogne 4 giorni innanzi e volendo ritenere questa conquista, continuarono ostinatamente per altri due anni la guerra. Il Re Francesco si era proposto di combatterii in tre modi, cioè con un esercito di 40m. uomini diretto sovra Boulogne e Calais, con una flotta di ben 235, navi sotto gli ordini dell' Ammiraglio Annebaut, che doveva discendere in Inghilterra, e finalmente con un soccorso agli Scozzesi, allora in guerra cogli Inglesi. Siccome però questi mezzi non produssero effetti di gran considerazione, ed altronde ambedue i Sovrani belligeranti trovaronsi presto più che mai sdegnati della condotta sleale di Carlo V., così iu convenuta anche fra loro la pace a Campe, presso Arcres, nel 7. Giugno del 1546., coll' obbligo , che Enrico restituisse Boulogne nel termine di 8, anni, e che Francesco pagasse Soom. scudi per le spese ivi fatte dall'Inghitterra.

professione, e altrettanto unico disavventarato (1). Era passato parecchi mesi, che io non avevo avuto danari, nè ordine nessuno di lavorare; di modo che io avevo mandato via tutti i mia lavoranti, da quei due in fuori italiani, a' quali io feci lor fare due vasotti (2) di mio argento, perchè non sapevano lavorare in sul bronzo. Finito ch' egli chbono i due vasi, io con essi me n'andai a una città, ch' ell' era della Regina di Navarra: questa si domandava Argentana, ed è discosto da Parigi di molte giornate (3). Giunsi al detto luo-

<sup>(1)</sup> Piero Strozzi, di cul vedi retro a pag. 7.5., conduste dall' Italia in Francia i suoi soldati, nel tempo che trattavasi la pace a Crepy, ed un anno dopo cione el Luglio dei 1.54.5., si imbaccò ad Havve, dovo colla flotta francese troavasni anche 35. galere italiamo. Quantungue subordinato ad Annebeut ibbe lo Strozzi esta dei partina che si facesse con formalità e con grandi foreze tra le Francia e l'Inghiltera. Le due flotte si batterono replicatamente presso Wight, e lo Strozzi essemi uno sbarco in quell' fasia: ma siccome gli Inglesi si tennero costantemente vicini alle loro spiagge, dove ar toppo difficiel it superati; perciò f Ammirgiti o rea troppo difficiel it superati; perciò f Ammirgiti o Corte, alli is. 4 Agusto, Vedi IP. Daniel Hull.

 <sup>(2)</sup> Così legge la Crusca ella parola Vasotto. La prima edizione legge: a'quali feci fare due vasetti.
 (3) Margherita di Valois allorchè si maritò col Re

<sup>(3)</sup> Margherita di Valois altorchè si maritò col Re di Navarra ebbe in dono da suo fratello Francesco I. tutti i Feudi che prima appartenevano al Duca Carlo di Alençon, primo marito della medesima, già mentovato a pag. 61., il quale non aveva lascia ta posteri-

go, e trovai il Re ch' era indisposto; e il Cardinal di Ferrara disse a S. M., come io ero arrivato in quel luogo. A questo il Re non rispose nulla, quale fu causa, ch'io ebbi a stare di molti giorni in quel luogo a disagio; e veramente ch'io non ebbi mai il maggior dispiacere: pure in capo di parecchi giorni, io me gli feci una sera innanzi, e appresentaigli agli occhi quei dua bei vasi, i quali oltremodo gli piacquono. Quand'io veddi benissimo disposto il Re, io pregai S. M. che fussi contento di farmi tanto di grazia, che io potessi andare a spasso fino in Italia, e ch'io lascerei sette mesi di salario, ch'io ero creditore, i quali danari si degnerebbe S. M. farmeli pagare, se mi faces. sero di mestiero per il mio ritorno; pregavo S. M. che mi facesse questa cotal grazia, avvegnachè allora era veramente da militare, e non da statuare: ancora perchè S. M. aveva compiaciuto tal cosa al suo Bologna Pittore, però divotissimamente lo pregavo, che fussi contento farne degno ancora me. Il Re, mentrech'io gli dicevo queste parole, guardava con

tà: ed Argenisa, picciola, ma deliziosa città nel dipartimento dell'Orne, distante 41. leghe da Parrigi, trovavasi appunto nel Ducato d'Alençon in Normandia, e Margherita vi passava qualche paste deil anno, quantunge d'ordinario la Corte di Navarta risiedesse allora a Pau, nel suo Principato di Boara.

grandissima attenzione quei due vasi, e alcune volte mi feriva con un suo sguardo terribile: io pure, il meglio che potevo e sapevo, lo pregavo, che mi concedesse questa tal grazia. A un tratto lo vidi isdeguato, e rizzossi da sedere, e a me disse in lingua italiana: Benvenuto, voi siete un gran matto; portatene questi vasi a Parigi, perchè io li voglio dorati : e non datami altra risposta, si parti. lo mi accostai al Cardinal di Ferrara, che era alla presenza, e lo pregai, che dappoichè m' aveva fatto tanto bene nel cavarmi delle carcere (1) di Roma, insieme con tanti altri benefizi, ancora mi compiacesse in questo, ch' io potessi andare sino in Italia. Il detto Cardinale disse, che molto volentieri avrebbe fatto tutto quello che potesse. per farmi quel piacere, e che liberamente ne lasciassi la cura a lui, e anco, se io volevo, potevo andar liberamente, perchè egli ne tratterebbe benissimo col Re. lo dissi al detto Cardinale, che dappoichè io ero stato dato da S. M. in custodia a

 <sup>(1)</sup> Carcere per carceri potrebb' essere errore dei copisti; ma io lo credo piuttosto un idiotismo fiorentino, come quello di minore per minori, che trovo usate dal Bojardo:

Ed ella a tergo mena
L'altre stelle minore,
Che a lei d'intorno intorno
Gedon parte del ciel, e fangli onore.

Sua Signoria Reverendissima, e che se quella mi dava licenta, a lo volentieri mi partirei, per tornare a un sol minimo cenno di Sua Signoria Reverendissima. Allora il Cardinale mi disse, che io me n' andassi a Parigi, e quivi soprastessi otto giorni, 
e in questo tempo egli otterrebbe grazia dal Re, chi io potrei andare: in caso che 
il Re non si contentasse chi io partissi, 
senza manco nessuno me ne darebbe avviso; il perchè non mi serivendo altro, 
sarebbe segno ch' io potrei liberamente andare.

Andatomene a Parigi siccome m' aveva detto il Cardinale, feci mirabili casse
per quei due vasi d'argento. Passato che
fu li venti giorni, mi messi in ordine, e
il due vasi messi in sur una soma di
mulo, il quale m'aveva prestato per insino a Lione il Vescovo di Pavia, il quale
io avevo alloggiato di nuovo nel mio castello. Partimmi in nella mia malora, insieme col Signore Ippolito Gonzaga, il qual
Signore stava al soldo del Re e trattenuto dal Conte Galeotto della Mirandola, e
con cert'altri gentiluomini del detto Conte (1). Ancora s'accompagnio con essonoi Liote (1). Ancora s'accompagnio con essonoi Lio-

<sup>(1)</sup> Il Conte Galeotto aveva per moglie Ippolita Gonzaga figlia di Luigi, Signore di Bozzolo e Sabionetta, e questo Ippolito, probabilmente della stessa famiglia, aveva governata la Mirandola a nome di Galeotto negli anni 1537. e 1538. V. Tiraboschi Mem. Mod.

VITA DI BENVENUTO nardo Tedaldi nostro fiorentino. Lasciai Ascanio e Paolo in custodi del mio castello e di tutta la mia roba, infra la quale era certi vasetti incominciati, i quali io lasciai in custodia a loro, perchè que' due giovani non si stessino oziosi (1); ancora c'era molto mobile di casa di gran valore, perchè io stavo molto onoratamente: era il valore di queste mie dette robe di più di mille cinquecento scudi. Dissi a Ascanio, che si ricordasse quanti gran benefizi egli aveva avuti da me . e che infino ad allora egli era stato fanciullo di poco cervello, e che egli era tempo oramai d'aver cervello da uomo; però io gli volevo lasciare in guardia tutta la mia roba, insieme con tutto l'onor mio: e che se lui sentiva più una cosa che un'altra da quelle bestie de'Franciosi. subito me l'avvisasse; perchè io monterei in poste e volerei d'onde io mi fussi, sì pel grand' obbligo ch'io avevo a quel buon Re, e si per l'onor mio. Il detto Ascanio

<sup>(1)</sup> Le parole Ascasio e Paolo ed oziori sono ratie da me inserite, perchò e osse o alres loro equivalenti sono evidentemente volute dal contesto; ed ho quiodi sostitutio caradia custode. Anche le parole qué due gioreni non si leggono nella prima edizione, ma trovansi nel MS. Lourt, e perciò le credo originali. Intorno poi ad Ascasio di Togliacozzo ed a Paolo Romano, Opori del Celliati, vedi retro a pag. 109, e altrore.

con finte e ladronesche lacrime mi disse : io non conobbi mai altro miglior padre di voi, e tutto quello che debbe fare un buon figliuolo inverso del suo buon padre, io lo sarò sempre inverso di voi : così d'accordo mi parti' con un servitore e con un piccolo ragazzetto franzese. Quando fu passato un mezzo giorno, vennero al mio castello certi di quelli Tesaurieri, i quali non erano punto miei amici: questa canoglia ribalda subito dissono, ch'io m'ero partito con l'argento del Re, e dissono a Messer Guido ed al Vescovo di Pavia, che rimandassino prestamente per li vasi del Re, se non, che loro manderebbero per essi derctomi (1) con molto mio gran dispiacere. Il Vescovo e Messer Guido ebbono molto più paura, che non faceva mestiero, e prestamente mi mandarono dietro in poste quel traditor d' Ascanio, il quale comparse in sulla mezza notte; ed io, che non dormivo, da per me stesso mi condolevo, dicendo: a chi lascio la roba mia. e il mio castello? oh che destino mio è questo, che mi sforza a far questo viaggio! pure che il Cardinale non sia d'accordo con Madama di Tampes, la quale non desidera altra cosa al mondo, se non ch'io

<sup>(1)</sup> Dereto in luogo di dietro, dreto, drieto o drietro è voce mancante ne vocabolari, ma parmi lo siesso che dreto senza sincope.

VITA DI BENVENUTO

perda la grazia di quel buon Re! Inmentre che meco medesimo facevo questo contrasto, mi seuti' chiamare da Ascanio: e al primo mi sollevai di letto, e gli domandai s' e' mi portava buone o triste nuove : disse il ladrone : buone nuove porto; ma sol bisogna, che voi rimandiate indietro li vasi, perchè quei ribaldi di quei Tesaurieri gridano e corrono, di modo che il Vescovo e Messer Guido dicono, che voi li rimandiate a ogni modo; e il resto non vi dia noia nulla, e audate a godervi questo viaggio felicemente. Subitamente gli resi i vasi, che ve n'era due: ma coll'argento e ogni cosa io li portavo alla Badía del Cardinal di Ferrara in Lione: perche'; sebbene mi detton nome, che io gliene volevo portare in Italia, questo si sa bene per ogauno, che non si puol cavare ne denari, ne oro, ne argento. senza gran licenza; or ben si debbe considerare, se io potevo cavare quei bei gran vasi, i quali occupavano colle lor casse un mulo: ben è vero che, per esser quelli cosa molto bella e di gran valore, io sospettavo della morte del Re, perchè io l' avevo lasciato molto indisposto, e da me dicevo: se tal cosa avvenisse, avendoli io in mano al Cardinale, non li posso perdere. Ora in conclusione, io rimandai il detto mulo co' vasi e altre cose d'importanza, e colla detta compagnia la mattina seguente attesi a camminare innanzi, ne

CELLINI.

mai per tutto il viaggio mi potetti difendere di sospirare e piangere. Pure alcune volte mi confortavo con Iddio, dicendo: Signore Iddio, tu, che sai la vérità, conosci che questa mia gita è solo per portare un'elemosina a sei povere meschine verginelle e alla madre loro, mia sorella carnale; che sebbene elle hanno il loro padre, egli è tanto vecchio (e nell'arte sua non guadagna nulla ) che quelle facilmente potrebbono andar per la mala via; dove facendo quest' opera pia, spero da Tua Maesta ajuto e consiglio: e questa era quanta ricreazione io mi pigliavo camminando innanzi. Trovandoci un giorno presso Lione una giornata (era vicino alle ventidue ore ) cominciò il cielo a far certi tuoni secchi, e l'aria era bianchissima: io ero iunanzi una balestrata dalli miei compagni: dopo i tuoni faceva un rumore il cielo tanto grande e paventoso, ch' io da per me giudicavo, che fosse il di del Giudizio; e fermatomi alquanto, cominció a cadere una gragnuola senza gocciola d'acqua: questa era grossa più che pallottole di cerbottana (1), e dandomi

Benv. Cellini Vol. II.

<sup>(1)</sup> Cerbottana dicesi un bastone lungo intorno a 4. braccia, e vuoto internamente a guisa di canna, per cui con forza di fato si spingon luori delle palle di terra, specialmente contro gli uccetil. Nella prima edizione leggesi corbuttana, voce senza esempio, che ho creduto daver correggere.

<sup>(1)</sup> In piena ed in pieno valgono pienamente, cioè con tutta la massa o con tutta la forza d'un corpo, che si apinga contro un altro. Berni, Orl.;

Tristo quel Re s ella lo coglie in piena;

opera, cominciai a raddoppiarmi i panni in capo e così dissi a Lionardo, che, accorr uomo, gridava, Gesu, Gesu (1) ohe quello l'ajuterebbe, s'ei s'ajutava; ebbi gran fatica più a campar lui, che me medesimo. Questa cosa duro un peznos pur pei cessò, e noi, ch' eramo tutti pe sti, il meglio che noi potemmo ci rimettemmo a cavallo; e inmentre che noi and davamo inverso l'alloggiamento, mostrandoci l'un l'altro gli scalfitti e le percosse, trovammo un miglio innanzi tanta maggior rovina della nostra, che pare ima possibile a dirlo. Erano tutti gli siberi mondi e scavezzati, con tanto beschine morto, quanto là n' aveva trovato, e molti pastori ancora morti: vedemmo quantis tà assai di quelle granelta (a) pole quali non si sarebbero cinte con due mani prot

<sup>(</sup>r) La prima edizione legge: che gridava: Gesti, Gesti, ed il ms. Laurenziano: che, acquiomo, gridava, Gesa, Gesa; ed appunto da questa seconda lezione mi parve indicata chiaramente la lezione originale da me adoltata ; poichè la parola acquemo, che per sè siessa pon ha senso, è sicuramente un errore del copista nel trascrivere accorr nomo, frase che sta benissimo in que-sto luozo, e che trovasi nsitata presso gli antichi Scrittori italiani a guisa di avverbio e di eschamazione, con eni si obieda pronto soccorso. Il Tito Livio ms. eltato dalla Crusca dice : La balin cominciò a gridare s. accorr uome, soccorrete, buona gente, soccorrete, vicini.

<sup>(1)</sup> Granella è lo stesso che granelli. Pietro Cresçenzi : si dee pigliare delle granella di pera, cioè di quei semi, che sono nelle pere.

addosso mi faceva gran male; a poco apoco questa cominciò, a ringrossare . dimodo che l'era come pallottole d'una bar lestra. Veduto il mio cavallo forte ispavene. tare, lo volsi addietro con grandissima furia a corso, tantoche io ritrovai li mia compagni, li quali per la medesima paura e erano fermi, dentro in una pineta. La gragnuela ringressava come grossi limoni; io cautavo un Miserere, ed inmentreche così divotamente dicevo a Dio, venne un di quei grani tanto, grosso, ch' egli seavezzo un ramo grossissimo di quel pino dove mi pareva esser salvo; un' altra parte di quei grani dette sul capo al mio cavallo, quale fe' segno di cadere in terra e a me colse una ma non in piena (1), perche m'avria morto; similmente a me, ne colse una a quel povero vecchio di Lionardo Tedaldi, di sorte che, egli che stava come me inginocchioni, gli fe' dare delle mani in terra. Allora io prestamente veduto che quel ramo non poteva più difendere ne me ne gli altri, e che col Miserere bisognava far qualche for your 4:17 compart to 45071 2 11

<sup>(1)</sup> In piena ed in pieno valgono pienamente, cioè con tutta la massa o con tutta la forza d'un corpo, che si apinga contro un altro. Berni, Orl.:

Tristo quel Re s' ella lo coglie in piena,

opera, cominciai a raddoppiarmi i panni in capo i e così dissi a Lionardo, che accorr uomo, gridava, Gesù, Gesù (1) ohe quello l'ajuterebbe, s'ei s'ajutava ; ebbi gran fatica più a campar lui, che me medesimo. Questa cosa durò un pezzo, pur poi cesso, e noi, ch' eramo tutti pesti, il meglio che noi potemmo ci rimeta temmo a cavallo; e inmentre che noi and davamo inverso l'alloggiamento, mostrans doci l' un l'altro gli scalfitti e le percosse, trovammo un miglio innanzi tanta maggior rovina della nostra, che pare ima possibile a dirlo. Erano tutti gli alberi mondi e scavezzati, con tanto bestiame morte, quanto là n'aveva trovato, è molti pastori ancora morti: vedemmo quantis tà assai di quelle granella (1) p de qualt non si sarebbero cinte con due mani rice . . in . . I commend th

<sup>(1)</sup> La peima ediscione beggodi lock gridario Geral, ed il ima. Lauternalismo este, assionen prideros Geral, e del ima. Lauternalismo este, assionen prideros Geral, e Gral; ed appunto da questa seconda lesiston miturario del lauternalismo del l

Granella è lo stessa che granelli. Pietro Crescenzi: si dec pigliare delle granella di pera, cioè di quei somi, che sono nelle pere.

ne parve avere un buon mercato, e conoscermo allora, che I chiamare Iddio e quei nostri Miscreri' ci averano più servito; che da per noi nou avrenmo pottare de la compara de la comparador de la compara de la comparador del la comparador de la comparador de la comparador de la comparador de la comparador del la comparador de la comparador de la comparador de la comparador del la comparado

a "Divot che noi funmo una giornata in taling of inaginita" l'Onte Galcotto della Mirandola i il quale pissava in posterio della Mirandola i il quale pissava in posterio della distributa di propositato errore a partire, e ch'i ono dovessi andare più innanzi, perchè le cose mie, Lornando subito, passerebbo-

<sup>&</sup>quot;(I) Britista Alemanni, figlio di Luigi, Limosinicre del Redeville Abibito di Belleville Consigniore del Re Francesco I., diede al Varchi in quest epore le mitore del Cellini con una sua lettera, datata appunto del Libro e llli 7. Luglio 1545., nella quale si leger 10 resono le casa qui de Benedichici con Merer Lucanonio (Hidolfi) nostro, e Mestre Remenulo Cellini, dove nella regiona del Perio di Compagnia, Egli, colò Mestre Beneratio, errei de compagnia, Egli, colò Mestre Beneratio, errei di Compagnia, Egli, colò Mestre Beneratio, errei di Compagnia, Egli colò Mestre Beneratio, errei di Conventi del Perio del Perio del Perio Giovanio, e di 18 medestino, Vedi Prove Bior, parte IV, Vol. II, pag. 96.

no meglio che mai: se io audavo innanzi. ch' io davo campo a' miei nemici, e comodità di potermi far male; dove che se io tornavo subito, avrei impedita loro la via a quello, che avevano ordinato contro a di me ; e quelli tali in ch'io avevo più fede, crano quelli che m'ingangavano. Non mi volse dir altro, ch'egli benissimo lo sapeva, che il Cardinal di Ferrara s'era accordato con quei dua mia ribaldi, ch' io avevo lasciato, in guardia d'ogni cosa mia. Il detto Contino mi replico più volte, ch' io dovessi ritornare a ogni modo, e montato iu sulle poste pasi so innanzi; ed io, per la compagnia sopraddetta, ancora mi risolsi a passare innanzi (1). Avevo uno struggimento el cuore,

non dovessi andare più

<sup>(1)</sup> Ecco il viaggio fatto in Francia dal Conte Galeotto Pico nel 1545., di cui, come si è detto u pagi-na 83., non fa parola il Ch. Pozzetti nella Vita del medesimo, che egli insert nelle sue Lettere Mirandolesia. Questo silenzio del Pozzetti e il veder qui chiamato Contino il delto Galcotto m' avevano, alla prima quasi indotto in sospetto, che per equivoco si nominasse dal Cellini il Conte Galcotto in vece d'un qualche suo figlio; ma osservando, che sotto quest'anno 1545, il primogenito di Galeotto, Lodovico, restava tuttavia in o-staggio in Francia, ed era giovinetto di 18. anni, e che altronde Galeotto stesso non ne aveva che 37. e doveva perciò parer giovane al Cellini, che ne aveva 45., mi e parso non potersi ammettere il detto sospetto di errore. Del resto il Conte Galcotto non cra partito dalla Mirandola che dopo il 14. Novembre del 1544.; giacche appunto sotto questa data aveva scritto di là al Re-

ora d'arrivar prestissimo a Firenze, e ora ritornarmene in Francia; istavo in tanta passione, a quel modo irresoluto; ch'io per ultimo mi risolsi di voler montare in posta per arrivare prestissimo a Firenze: non fui d'accordo colla prima Posta; per questo fermai il mio proposito assoluto di venire a tribolore a Firenze (1), avendo lasciata la compagnia del Signor Ippolito Gonzaga, il quale avea preso la via per amlare alla Mirandola, ed io quella di Parma e Piacenza. Arrivato ch' io fui a Piacenza, incontrai per una strada il Duca Pierluigi, il quale mi squadro, e mi conobbe; e lo che sapevo, che tutto il male, ch'io avevo avuto nel Castel Sant' Angiolo di Roma , n'era stato egli la intera causa, mi dette passione assai il vederlo; e non conoscendo nessun rimedio a uscirgli delle mani, mil risolsi d'andarlo a visitare; e giunsi appunto che s' cia levata la vivabda, ed erano seco quegli nomini della Casa de Landi , quali dapnoi furono quelli che l' animazzarono. Giunto a Sua Eccellenza, quest' nomo mi-

Francesco una lettera, che è stampata fra quelle de Principi. Vedi L'Ape del 1804. e il Tiraboschi, Mem.

<sup>(1)</sup> Per nou essere andato d'accordo colla Posta, il Cellini risolvette di venire a tribolare a Firenze, cioè, per quanto parmi, tribolando e cominuando lentamente e con incomodo il suo viaggio a cavalle.

fece le più smisurate carezze, che mai immaginar si possa; e infra esse carezze da se cadde in proposito, dicendo a quelli ch' erano alla presenza, ch' io ero il primo uomo del mondo della mia professione, e ch'io ero stato gran tempo in carcere in Roma: e voltosi a me disse: Benvenuto mio, quel male, che voi aveste, a me ne rincrebbe assai; e sapevo che voi eri innocente, e non vi potetti siutare altrimenti, perchè mio padre .... (1) per soddisfare a certi vostri nemici , i quali gli avevano aucora dato ad intendere. che voi avevi sparlato di lui: la qualcosa io so certissimo, che non fu mai vera; e a me ne rincrebbe assai del vostro male. E con queste parole egle moltiplico in tant' altre simili , che pareva quasi , che mi chiedesse, perdonanza. Appresso mi domando di tutte l'opere, ch'io avevo fatto al Re Cristianissimo; e dicendole io, istava attento, dandomi la più grata udienza che sia possibile al mondo. Dipoi mi ricerco, se io lo volevo servire: a questo io risposi, che con mio onore io non lo potevo fare, che se io avessi lasciate fi-

Qui manca il verbo, per esempio, si astinò o forsa qualch' altro più espressivo, il quale potrebbe anche essere stato ommesso avvertentemente dagli animueusi, come ingiurioso al Pontesco, a cui si attribuisce.

nite quelle tante grand' opere, ch' io avevo cominciate per quel gran Re, io lasecrei ogni gran Signore, solo per servire
Sua Eccellenza. Or qui si conosce quanto
la gran virtu di Dio non lascia mai impunito di qualsivoglia sorte d'uomini, che
fussino forti, e che fanno ingiustizie agl'innogenti; quest' uomo come perdonanza mi
chiese alla precenza di quelli, che poco poi
fecidino le mie vendette, insieme con quel
le, di molt' altri, ch' erano stati assassinati da lui (1): però messun Signore, per

engura delte più atrocia

<sup>&</sup>quot;Neil sempe il questo passaggio del Cellini per Riccines, "l'apaie ton fu certo posteriora li prinzi giorni di Agosto, Pier Luigi Farrases non sea saccos surperiora del composito del composito del conspedito de Polonoste, in quashir di Costaloniere e Captiono Generale delle Giessey se sues en fa creato Duca che dopo il Consistente del Agosto 1,18, e il Bierre de Generale delle giorne del consistente del concome delle consistente della concome della consistente della concome della consistente della con-

<sup>&</sup>quot;a La cestastrate" pin, obe qui si ascenna, dal mederia Pier Engligi, che falsamente si suppone tutta opera del Landi, "des "riptoresi principal mente dall' impradente respectatione del consistente del merca del care de

grande che egli sia, non si faccia beffe della giustizia di Dio, siccome fanno alcuni di quelli ch'io conosco, che si bruttamente m'hanno assassinato, deve al suo

La grau virie, de l'entre punito de quaise, cia ser lassire lorin, e cia bene

offese in più occasioni il Governatore di Miland Perrante Gonzaga, entrò nella congiura di Gira Leigi Fieschi: contro Andrea Doria, perseguito sa ogni modo i parti-giani Cesarei, e si propose di regnare colla iorza a col terrore, erigendo castelli, fulminando confische e deci primendo generalmente tutta la classe allora potentissi ma dei Feudatarj e dei Nobili. Questi errori politici di Pier Luigi, pincchè la sua personale corrutela e ferocia, furono quelli che in breve lo trassero al precipizio, avendo dato luogo ad una congiura delle più atroci, che quantunque eseguito da alcuni de suoi propri Cortigiani , era stata sicuramente prdita di concerto cugle Imperiali di Milano. Essa scoppio cel giorno, to. Settembre del 1547., a pieno mezzo giorno a nella sessa cittadella di Piacenza, in cui Pier Inigi abitava. Girolemo Pallavicini adunò il popelo in una chiesa della città , Gio. Luigi Confalonieri toppe a bada le Guardie: tedesche nell'Interno del palazzo Ducale, Agostino Landi ne occupò la porta principale, Gio. Francesco. An-: guissola con un compagno pelse selo il Duca nella sua stanza, lo ucciso a pugnalate e lo gitto giù da una finestra, e poche oce dopo sopraggiunsero gli Imperiali col. Governatore di Milano ed occuparono Piacenza a mome di Carlo V. Non arrivaron penà cesi a sorpsender Parma, che dalla vigilanza e. lostiù della guarnigione fu conservata ad Ottavio Farnese, figlio del defunto, e questi, quantinque avesse per moglie fin dal 11538. Margherita d'Austria figlia naturale di Carlo V- non pote mai farsi rilasciare dal suocero la perduta Piacenza, ma dopo molti guai la riebbe alla fine da Filippo II. nel 1557. per essersi egli accortamente dichiarato in favore del medesimo, contro Papa Paolo IV. e la Francia; e così tornò a riunirsi il Ducato di Parma e Piacenza, il. pale al tempo di Pier Luigi in alcuni atti è nominato Ducato di Piacenza e Parma, The town of the Tale

Desired Col

luogo io lo dirò. E queste mie cose io non le scrivo per boria mondana, ma solo per ringraziare Dio, che mi ha campato da tanti gran travagli: ancora di quelli, che mi si appresentano innanzi alla giornata, di tutti a lui mi querelo, e per mio proprio difensore lo chiamo e mi raccomando; e sempre, oltrechè io m'ajuti quanto posso, dappoi avvilitomi dove le deboli forze mie non arrivano, subito mi si mostra quella gran bravuria di Dio, la quale viene inaspettatamente a quelli, che altrui offendono a torto, ed a quelli che hanno poco cura della grande e onorata carica, ohe Iddio ha dato loro. Tornamene (1) all'osteria, e trovai che il sopraddetto Duca mayeya mandato abbondantissimamente presenti da mangiare e da bere, molto onorati: presi di buona voglia il mio cibo, e dappoi montato a cavallo me ne venni alla volta di Firenze: dove giunto ch' io fui, trovai la mia sorella carnale con sei figliuclette; che una ve n'era da marito, e una ancora era a balia: trovai il marito suo, il quale per vari accidenti della città non lavorava più nell'arte sua. Avevo mandato più d'un anno innanzi oun o dal costo, ohe quest ultima

<sup>(1)</sup> Anche il Pandolfini usa frequentemente mostrale, integnale, ardae, presterele in luogo di mostraile, integnale, araine, presterelle.

gioje e donora franzese (1) per il valore di più di duemila ducati, è meco n'avevo portato il valore di circa a mille scuidi. Trovai, che sebbene io davo loro quattro scudi d'oro il mese, ancora continuamente pigliavano di gran danari di quelle mie donora che alla giornata essi vendevano. Quel mio cognato era tanto tromo dabbene, che per paura ch'io non m'avessi a sdegnar seco, non ghi bastando il danari, ch' io gli mandavo per la sua provvisione dandogliene per limosina, aveva impegnato quasi cio ch'egli aveva al mondo, lasciandosi mangiar dagl'interessi, solo per non toccar di quei danari, che non eran per lui preparati: a questo io conobbi , ch' egli era molto pomo dabbene, e mi crebbe la voglia da fargh più limosi-

<sup>(1)</sup> Donora, al rolo plurale, dicondiquegli ornantesia an al una sposona lega serito, faurenziano in, luogo and una sposona lega serito, faurenziano in, luogo esta per esta depo le glor, e che is obsen latinas dicosi dorriri. E parmi appunto dal contesto, che quest ultimate con esta l'originale, siata échica di copieli con successi l'originale, siata échica di copieli con quella in atenta sia sia di dorrir, a quindi coll'altra troppo vega per esta pe

na: e prima ch'io mi partissi da Firenze, volevo dar ordine a tutte le sue figlinoline (1).

l'nostro Duca di Firenze in questo tempo, ch'eramo del mese d'Agosto del 1545, essendo al Poggio a Cajano, luogo dicci miglia discosto di Firenze (2), io

<sup>(1)</sup> Non ci dice mai Benvenuto in tutta quest Opera ne il nome ne la professione di questo buon galantuomo, il quale, avendo sposata Liperata Cellini nel 1528. dopo che essa era rimasta vedova di Bartolommeo Scultore, premort anch' esso, come presto vedremo, alla imoglie , lasciundo tutta la sua famiglia sulle spalle del cogneto: tra i Ricordi però, che quest'ultimo faceva della sue cose domestiche, i quali conservansi manuscritti nella Laurenziana, due se ne trovano in proposito delle sue mipoti, le quali dovean essere certamente le figlier di Liperata, non apparendo mai che ne potesse aver altre, e dai medesimi si vede, che il padre loro chiamavasi Raffaello Tessi, e rilevasi nello stesso tempo quanto paternamente il Cellini le assistesse. Nel primo, in data dei 14 Marzo 1554., dice l'autore di avere collocata Monaca in Sant' Orsola di Firenze la Maddalena e figliuola del fu Raffaello Tassi, sua nipote, mediante l'elemosina di 200, seudi; e nel secondo. ch'io non seprei, se sia relativo ed un'altra sorella, o più probabilmente alla stessa Maddalena, che col farsi Francescana cambiasse il suo nome in quello di Liperata, scrivesi in data dei s. Aprile 1569. E Ricordo, come Benvenuto: Cellini ha dato a Saora Liperata, sua nipote, Monaca in S. Orsola di Firenze, lir. 3. 10. per la sua prima preveirione (potrebbe intendersi per la prima por-zione del suo annuo assegnamento, giacche l'anno fio-rentino cominciava col 15. Marzo) datale da detto M. Benvenuto ; la quale provvisione vuole , che se le paghi ogni mese, durante la vita di detta Suor Liperata.

<sup>(2)</sup> Il Poggio a Cajano, già castello dei Cancellieri di Pistoja e poi degli Stronzi e dei Medici, era una villa principesca e famosa fin dal tempo di Lorenzo il Magnifico, il quale vi mantenno perfino un serraglio di

l'andai a trovare, solo per fare il debito mio, per essere ancora io cittadino fiorentino e perche i mia antichi erano stati molto amici della Casa de' Medici, ed io più che nessuno di loro amavo questo Duca Cosimo. Siccome io dico, andai al detto Poggio solo per fargli riverenza, e non mai con alcuna intenzione di fermarmi (1) seco: siccome Iddio fa bene ogni cosa, a lui piacque, che veggendomi il detto Duca, dipoi fattemi molte infinite carezze, ed egli e la Duchessa (2) mi domandaro no dell'opere fatte al Re: alla qual cosa volentieri, e tutte pernordine , raccontation Udito ch'egli m'ebbe, disse, che tanto aveva inteso, che così era il vero; e dipoi aggiunse in atto di compassione e disse : oh poco premio a rante belle e gran fatiche! Benvenuto mio, se tu volessi fare qualche cosa a me , io ti pagherei be-

fiere oltremarine, in tempo che le altre Corti d'Europa non ne avevano ancora i idea. Vedi i Viaggi in Toscana del Tozzetti.

<sup>(1)</sup> Vedi retro a pag. 85., nots (1).
(2) L'allora Duca ed in seguito Gran-Duca Cosimo

<sup>(</sup>a) L'allora Duca ed fa seguito Graz-Dece Cosmo camogliosi nel 1355, per opera specialmente di namogliosi nel 1355, per opera specialmente di Napoli, qià mentorato nel T. v. a pag. sqi-r'Qvalla di Rorentini, perche, come sincisima e d'animo veramente grande e benefico, non era però troppo smarti del Borentini, perche, come signe proce affalle cogli Ibaliani, a veniva quindi tacciata d'alterigia e di troppa inclinazione alla persono d'allo esta del persono del tentano della Spagna.

ne altrimenti , che non ha fatto quel tua: gran Re di chi per tua buona natura tanto ti lodi. A queste parole io aggiunsi i grandi obblighi ch' io avevo con S. M. avendomi tratto d'un così inginsto, carco. re, dipoi datomi l'occasione di fare le più mirabili opere, che ad altro artefice: mio pari bhe mascesse mai. Inmeutre ch'io: dicevo così, al mio Duca si scontorceva, e pareva che mon mi potesse state a ndire; dipoi finito ch' io ebbi , mi disse : se tu vuoi far qualcosa (i) per me, io ti fara carezze tali; che forse tu resterai maravinliato, purche l'opere tue mi piaccino (2) della qual cosa io punto non duhito lle poverello isventurato, desideroso di mostrard in questa mirabile Scuola (3) che dipoi che io ero fuori di essa m'ero affaticato in altra professione di quello; che la detta Scuola non istimava, risposi al mio Duca deche volentieri o di marmo e bronzo in gli-farei una statua grande

<sup>(1)</sup> La prima edizione legge qualche opera, il maposerillo hant, qualcora.

(2) Anche Lorenzo de' Medici usò piacci in luogo di piaccia:

Ne ourl poter voler, ch' altri gli piacci.

<sup>(3)</sup> La Scuola fiorentina, cioè il corpo o collegio dei Maestri e disegnatori di Firenze, la quale non sapeve ancora, che il Cellini fosse passato dalla Oreficio ria alla Scultura in grande.

in su quella sua bella piazza (1). A questo mi rispose, che avrebbe voluta da me, per (2) una prima opera, solo un Perseor questo era quanto egli aveva di già desiderato un pezzo; e mi pregò, ch'io gliene facessi un modelletto, Volentieri mi messi a fare il detto modelletto, ed in. brevi settimane finito l'ebbi della altezza d'un braccio in circa: questo era di cera gialla, assai accomodatamente finite; bene era fatto con grandissimo istudio e artez Venne il Duca a Firenze, e innanzi ch'io gli potessi mostrare questo detto modello; passo parecchi di, che proprio pareva ch'egli non m'avesse mai veduto ne conosciuto, di modo che io feci un mal giudizio de' fatti mia con Sua Eccellenza pur dappoi , un di dopo desinare u avendolo condutto nella sua guardaroha 4 do venne a vedere insieme colla Duchessa e con pochi altri Signori. Subito vedutolo, gli piacque, e todollo oltremodo; per la

(a) La prima edizione e il manoscritto Laur, legzono da ser me una.

Limite Google

<sup>(1)</sup> Cioè la piazza, che sta davanti all'antico palarro della Repubblica, chiamato Palazzo Vicokio, nel quale abitava Il Duca Cosimo prima che al trasportasse al palazzo Pitti. Quel Principe orno con particolare stadio la piazza medestana, collocandoris, come vedremo, le opore del Cellini, del Bandinelli, di Gio. Bologna e dell'Ammanto.

VITA DI BENVENUTO

qual cosa mi dette un poco di speranza. ch'egli alquanto se n'intendesse. Dappoichè ebbe considerato assai, crescendogli grandemente di piacere, disse queste parole : se tu conducessi, Benvenuto mio, cosi in opera grande questo piccolo modellino, questa sarebbe la più bell'opera, che fusse in piazza (1). Allora io dissi: Eccelleutissimo mio Signore, in piazza sono l'opere del gran Donatello (2) e del maraviglioso Michelagnolo (3), quali sono stati li

(a) Il Gallazzi nella sua Istoria del Gran Ducato di scake riferisce, che il Duca Cosimo, avendo veduto il modello del Perseo, disse all'autore: es ti dà il cuone di condurmi grande quest'opera a corrispondenza di quebel modello , chiedani ciò che euoi ; ma non saprei onde quell'illustre Scrittore abbia tratte queste pao bua Level alor

(2) Dongto di Besto di Bardo o , accondo altri , di Niccolo di Betto, chiamato comunemente Doustello, morto in Firenze nel 1466. , tu il primo tra i moderni che ficendo comperare a Cosimo de' Medici e studiando egli stesso con ogni diligenza i monumenti degli antichi artisti, richiamo la Scultura alla sua prisca vesita e perfecione. Egli fece in Firenze, ottre molte altre opere, la statua di bronzo, che ancora vedori nella piazza del Palazzo Vecchio, rappresentante Giuditta, che sta per recidere il capo ad Oloferne, lavoro di grande eccellenza, a cui qui alluda l'autore. Vedi il Vasari e il Baldinucci.

(3) Il Buonarotti, di circa 26. anni, avendo otte-nuto un pezzo di marmo, abbenche già guasto e malcencio da un altro scultore, ne cavò quella statua co». lossale, rappresentatle David giovinetto con una from-bola in mano, la quale sta, in dal 1504, in faccia alia poeta-del Pelezzo Vecchio, come insegna del dovere, che hanno i Capi dei popoli, di vegliare alla difesa de loro sudditi. Anche ii Vasari mette quest opera tra le più: ammirabili di quel sommo uomo.

dna maggiori uomini dagli antichi in quaz per tauto Vostra Eccellenza Illustrissima dà un grand' animo al mio modello, perche a me basta la vista di far meglio l'opera, che'i modello, più di tre volte. A questo fu non p ccola contesa, perche il Duca sempre diceva, che se n' intendeva benissimo, e che sapeva appunto quello che si poteva fare (1): a questo, io dissi, che l'opere mie deciderebbono quella quistione e quel suo dubbio, e che certissimo io atterrei a Sua Eccellenza molto più di quel che gli promettevo, e che mi desse pur le com dità, ch'io potessi far tal cosa; perche senza quelle comodità io non gli potrei attener la gran cosa, che io gli promettevo. A questo Sua Eccellenza mi disse, che io gli facessi una Supplica di quanto io gli domandavo, ed in essa contenessi tutti i mia bisogni, che a quella amplissimamente darebbe ordine Certamente che s' io fussi stato astato a legare per contratto tutto quello, ch'io avevo di bisogno in queste mie opere, io non avrei avnto i gran travagli, che per mia causa mi son pervenuti; perche la volontà sua si vedeva grandissima sì in voler fare dell'opere, e si in dar buon ordine à esse: però non conoscendo io.

La I. ediz. legge 

A questo il Duca, che semapre diceva che se i intendeva besissimo e che sapeva appuato quello che si poteva fare, contese un penzo meco. Noi
seguiamo il me. Laur.

che questo Signore aveva gran desiderio di far grandissime imprese, liberalissimamente procedevo con Sua Eccellenza, come Duca: pur fecigli le Suppliche, alle quali Sua Eccellenza liberalissimamente rispose. Dove (1) io dissi : singolarissimo mio padrone, le vere Suppliche ed i veri nostri patti non consistono in queste parole ne in questi scritti, ma si bene il tutto consiste, che in riesca con l'opere mie a quanto io le ho promesso; e riuscendo, allora io mi prometio, che Vostra Recellenza Illustrissima benissimo si ricordera di me e di quanto ella mi promette A queste parole invaghito Sua Eccellenza del mio fare e del mio dire, egli e la Duchessa mi facevano i più isterminati favori, che si possa immaginare al mondo. Avendo io grandissimo desiderio di cominciare a lavorare, dissi a Sua Eccellenza, ch'io avevo bisogno di una casa, la quale fusse tale, ch'io mi potessi accomodare colle mie fornacette, e da lavorarvi l'opere di terra e di brouzo, e poi, appartatamente, d'oro e d'argento; perchè io so, ch' ei sapeva che ero ben atto a servirlo di questa tale professione;, e mi bisognava stanze comode da poter

<sup>(1)</sup> Doré qui vale al che, alla qual cosa, indicandos i con quest avvectio una situazione di luogo, di itempo, di discorso e di circostanze qualunque, per le più in aenso relativo. La I. ediz. legge 4000, il ms. lett. dore.

fare tal cosa. E perche Sua Eccellenza yedessi quanto io avevo voglia di servirla, di già avevo trovato la casa la quale era a mio proposito, e in luogo che molto mi piaceva : e perche io non volevo prima intaccare Sua Eccellenza a danari (1) o nulla, ch'egli vedesse l'opere mie, avevo portato di Francia due giojelli, co' quali io pregavo Sua Eccellenza, che mi comperassi la detta casa , e quelli salvasse infinoattanto che con l'opere e con le mie fatiche io me li guadagnassi. I detti giojelli erano benissimo lavorati di mano de mia lavoranti, sotto i mia disegni; e guardati che gli ebbe assai, disse queste animose parole , le quali, mi vestirono di buona isperanza: togliti. Benvenuto, i tuoi giojelli , perche io voglio te a non loro , e tu abbi la casa tua libera. Appresso a questo me ne fece ua Rescritto sotto una mia Supplica, la quale ho, sempre tenuta: il detto Rescritto diceva così : Veggiasi la detta casa, e a chi sta a venderla (2), ed il pregio che se ne domanda; perchè ne vogliamo compiacere Benvenuto , parendomi per questo Rescritto esser sicuro della caeste on the adult

<sup>(1)</sup> Inteceure, circ far tecche o incisioni, dicesi metaforicamente anche in seuso-di rissuotese con finil cenditi l'altrai danso. È però otservabile la costruzione del Cellini di sintecere elcuno a dassero, mentre consumentente si dice intaccore alcuno nei danari, o intaccare i danari di alcuno.

<sup>(2)</sup> La prima ediz. legge a vederla.

sa , perchè sicuramente io mi promettevo, che l'opere mie sarebbono molto più piaciute di quello, che io avevo promesso. Appresso a questo, Sua Eccellenza aveva data espressa commissione a un certo suo Majordomo, il quale si domandava Pier Francesco Riccio : era da Prato, ed era etato pedantuzzo del detto Duca. lo parlai a questa hestia, e dissigli tutte le cose di quello (1) ch'io avevo di bisogno. perche, dove era orto in detta casa, io volevo fare una bottega. Subito quest' uomo dette la commissione a un certo pagator sottile e secco, il quale si chiamavasa Lattantion Gormit questo omicciuolo con certe sue manine di ragnatelo e con una ...vocina (2) di zanzara, presto come una dumacuzza, pure in malora mi fe' condurre a casa sassi, repa e calcina tanta che avrebbe servito per fare un chiusino (3) da colombe malvolentie-

and transportation of interest a quella.

<sup>(1)</sup> La prima ediz, legge zi maniere di ragnatelo, e con lasa modelita ediz ma not seguiamo la Crusca alla rocci Manianimonatamono sin : 20 20

nh (4) sécoume il sostantire Chiane în luilira o significa specialmente quel lougo, dove chiudoni nella unte le peccaç, il porci e simile minuto bestianne, cont è natunale il supporte, che Chànteo possa significare la stessa-cons in diminutiro, come sono i pollaj, i covili si- petrola e simili cavità. Con tutto ciò il Dizionario della Crasca, auche nella ricchissima cdir. di Verona, son di alla vone Chianan siltro valore, che quello di copechio, per la più di perra, con cai taria il Ingerina di un supplere, di un forno o d'altra bose quatanger,

ri (1). Veduto andare le cose tanto mula mente fredde, io mi comincial a shigottire: e pure da me dicevo: i piccioli principi alcune volte hanno gran fine; ed anche mi dava qualche poca di speranza il vedere quante migliaja di ducati il Duca aveva gettato via (2) in certe brutte operacce di scultura, fatte di mano di quel bestial Baccio Bandinello (3). Fatto mi da per me medesimo animo, soffiavo

gator sotule e secco.

Questa ommissione mi la tanto più maraviglis in quanto che l'Alberti nel suo Dizionario Universale aveva già citato quest'esempio del Cellini, e dato perció alla desta voce mohe il significato di tango ristatta e chiaso di riporvi e tenervi che che sia, agginganado nazi che l'une de Fiorentini si è di chiamar chiusian quel luogo, che dagli Ecclesiastici dicesi Sacrario, non meno che qualuaque cassettina o particolare sipasteglio di un demaltio o di una cassa. Forse il dottissimo Editore Varonese ha cate duto, che, attesa la scorrezione del testo Celliniano, potesse qui sospettarsi corrotta la lezione originale.

(a) Anche il Borghini usò malvolentieri per difficilmente z in medaglie piccole malaclentieri si discerne l'una di queste forme dall'altras aggal still cont a (2) Le prima ediz. legge quente migliaja ec. il Des

ca aveva buttati via ec.; ma fortunatamente la Cruson alla voce Operaccia nomministra la curretta lezione da noi seguita, age-1, the onte quel ture, a, de !-(3) Che il Bandinello fosse bestiale per la sua pre-

aunzione e per, la sua meligna invidia ed avarizia nelle cose del suo mestiere , la provano le ingiurie villana ch'ei fenegad Andrea Contucci, a Fra Gin. Angele Montorsoli, al Solosmeo e più di tutti al gran Michelagnalo, di cui era invidiosissimo; ma non è poivere, che brutte fossero le opere di esso come qui insinua il Cellini. Egli era un eccellentissimo disegnatore e per ordine di Leon X aveva già ristaurato il Laocoonte con quella perfezione che meritò l'ammirazione di tutti gli

two a firmy order

intelligenti, o quindi unche nelle opere, ch' ei faceva in fretta e con minore diligenza pel Duca, i suoi nemiel, lohe pure per la mus cattiva indole erano moltissimi, riconoscevano sempre qualche trutto magistrale. Del resto al Cellini medesimo nel capitolo I, del suo Trattato sopra la Scultura chiama il Bandinello eccellentissimo Artefice insieme a Bonsto a a Michelagnolo.

(1) Cost il ms. Laurenziano; ma la prima edizione legge = e per furlo muovere gridavo ec.

(a) La prima gdin legge vite , ed è forse anche questo anidatismo eguale a quelli dello pag. 137. 154. 172, e 187. In tal case io avrel corretto mie malgrado un errore originale; ma il discreto Lettore ben vede la difficultà di distinguero le scurrezioni dei copisti e degli stampatori da quelle che posson essere originali in uno Scrittore come il Cellini i e perciò qualunque volta io tocco il testo a mio talento, cioè senza l'autorità del manoscritto Laur. o della Crusca o d'altro libro degno di fede, che citi questa Vita, non ommetto mai di accennare a pie di pagina la prima edizione, appunto per l'asciare le cosa in quello stato di dubbio, che loro può convenire, e per dar luogo al Lettore di giudicarne liberamente egli medesimo.

(3) Essere alle mani d'alcuna, vale in generale aver a che fare o a che dire con e'so , o più particularmente essere in tatela o sotto la direccone del medesimo = L'dlustrissima Sig. Marchesa è alle mani di un Medico non meno dotto che prudente, Redi - Del Tasso si è parlate armadure di legno per cominciare il detto Perseo grande. Questo Tasso era eccellentissimo valentuomo, credo il maggiore che fussi mai di sua professione; dall'altra banda era piacevole e lieto, ed ogni volta ch' io andavo a lui, mi si faceva incontro ridendo, con un canzoncino in quilio (1), ed io ero già più che mezzo disperato, si perche cominciavo a assentir le cose di Francia che andavano male; se di queste mi promettevo poco per la loro freddezza. Mi sforzava a farmi udir sempre la metà per lo manco di quel suo canzoncino (2); pure all'ultimo alquanto mi rallegravo seco, sforzandomi di smarrire, quel più ch'io patevo quattro di quei mia disperati pensieri, lan omisaham igilla

Avendo doto ordine a tate le sopraddette cose, e cominciato a tique e inantiper apparecchiarmi più presto a duesta sopraddetta impresa (di già era spento 3) parte della calcina) in un tratto io fui chiamato dal sopraddetto Majordomo, i di io andando a lui, lo trovai: il dopo desinare di Sua Eccellenza in sulla sala det-

nel tom. I. pag. 38. e nel tom. II. pag. 98. - La I. ediz. legge qu' amichisimo.

<sup>(</sup>t) In quilio vale a voce alta e sonora, e con rinto.
(2) La l. ediz. legge qui canzonico; ma più sopra

<sup>(3)</sup> Spegnere la calcina si è lo stemperarla e macerarla nell'acqua.

ta dell' Oriuolo (1); e fattomegli impanzi. io a lui con grandissima riverenza e lui a me con grandissima rigidità, mi domandò chi era quello che mi aveva messo in quella casa, e con che autorità io v'avevo cominciato dentre a murare; e che molto si maravigliava di me, ch'io fussi si ardito e presontuoso. A questo (2) io risposi, che nella casa m' aveva messo Sua Eccellenza re in nome di Sua Eccellenza Sua Signoria y la quale aveva dato la commissione a Lattanzio Gorini; e il detto Lattanzio aveva condotto pietre, rena e calcina, e dato ordine alle cose ch' io avevo domandato e di tanto diceva aver avuto ordine da Vostra Signoria , la quale adesso di questo m' interroga. Dette queste parole, quella detta bestia mi si volse con maggior agrezza di prima, e mi disse che ne egli ne nessuno di quelli . ch' io avevo allegato, non dicevano la verità. Allora mi risenti', e gli dissi: o Majordomo, infinoattanto che Vostra Signoria parlerà secondo quel nobilissimo

<sup>(1)</sup> La Sale Zell Orizolo nel Palezzo Vecchio, si era quella, in cui stava il famoso orologio cosmografico fello da Lorenzo della Volpaja pel Magnifico Lorenzo de Medici poco prima del 1484., orologio lodalissimo da Angelo Poliziano, da Francesco Albertini, dal Vaeri e de altri. Vedi Domenico Maria Manni de Flor.

<sup>(1)</sup> La L ediz., credo per errore di stampa, legge ? E questo.

grado, în che ella è involta, in la giverirò e parterò a lei con quella. somuessione. ch'io fo al Duca-, ma faceudo altrimenti io le parlerò como a un sor, èleo Francesco del Riccio (.) Quest'anmai segne in tanta collera, ch'io condetti, che volessi impazzare allora, per avanuas tempo da quello, che i Gielli determiento gli avevano; e mi disse, insieme om alouna ingiumose parole proles esi omazzagliava molto d'averni fatto degno; volti paralassi a un suo paris chaquesto periolemis

to Lattanzio aveva contin

e calcina, e dato (1. (1) La prima ediz legge = a un Tor Pier Facances to del Riccia, e puco dopo = escoltatent T. Francesco Riccio; ma parmi evidente che in luogo di questo I insignificante (il quale vicite ommisso la primi volta nel manoscritto Laurenziana h Coriginale edettato arta avuta una S con una r in alto, per exprimere il titolo di Sere, con cui voleva il Cellini ricordare a Pier Francesco la sua primiera ignobilità i glacabe Signore dicevasi allora a chi apparteneva ad una famiglia principesca, Messere a chi era riguardato come gantiluomo, e Sere a qualunque plebeo, che avesse un qualche grado ecclesiastico o civile, che non conferisse nobiltà. B'ul-tronde anche il Varchi, annoverando coteste Riccio tra i Cortigiani del Duca Cosimo, lo tratta appunto da Sere, abbenche accenni che comunemente venisse trattato da Messere, facendone egli pure lo stesso conto che ne fa qui il Cellini : Ser Pier Francesco Ricci da Prato , dice egli , suo Maestro f del Duca ) , al quale innanziche fusse Majordomo, ii chiamara dal Daca il Prese o dagli altri Messere, aveva o per matura o per teccidente tant' ambizione e tanto sciocoa ; ch' egli ; comeche non sapesse far. cosa nessuna, presumeva nondimeno di saperle far tutte, e a tutte, qualunque el fossino, avrebbe voluto por mano; ma delle deliberazioni del governo non s' intrometteva ordinariamente ne tanto ne quanto. Islor. Fior. lib. XV.

Type of Corps

arditamente, che fatto non avevo, repli-

int 5 timble nie. . fore e

<sup>&</sup>quot;It is first, che qui usa l'Autore, di viso arrentellate, coice contrette e constort per effetto di rebbis, mi conferma nella opinione, che a pog 44, e 45, del primo volume in luogo della incognita voce erranzianto debbasi legger questa di arranogitato, massimannella che parlia vito di persone del partito degli Arrabbisti.

As Anche questa sonnocrianza o giustificata del processi del partito degli Arrabbisti.

Crisco, si legge: un poce d'acque, ce d'anche une por d'acque. Cio m'à di situlo dell'eseguire in parte le correctori da 'me accentante nella prefazione toma. I p. XXII.

cai, e di più dissi, ch'io non mi curavo più di servire il Duca, e che io me ne ritorperei nella Francia, dove liberamente io potevo ritornare. Questa bestia resto istupidito e di color di terra ; ed io anrovellato mi parti con intenzione d'andarmi con Dio; e volesse Iddio, ch' io l'avessi eseguita. Dovette l' Eccellenza del Duca non sapere così al primo questa diavoleria occorsa, perche io mi stetti certi pochi giorni avendo dismesso tutti'i' peifsieri di Firenze, salvoche quelli della inia sorella e delle mie nipotine, le quali io andavo accomodando; che con quel poco ch'io avevo portato le volevo lasciare acconce il meglio ch'io potevo, e 'quanto più presto dipoi mi volevo ritornare in Francia, per non mai più curarmi di veder l'Italia. Essendo risolato di spedirmi il più presto ch'io potevo; e andarmene senza licenza del Duca o d'altrouna mattina quel sopraddetto Majordomo da per sè medesimo molto umilmente mi chiamò, e messe mano a una certa sua pedantesca orazione, nella quale io non vi senti' mai ne modo, ne grazia, ne virtà, ne principio, ne fine : solo intesi che disse, che faceva professione di buon Cristiano, e che non voleva tener odin con persona, e mi domandava da parte del Duca che salario io volevo per mio trattenimento. A questo io stetti un poco sopra di me, e non rispondevo con pura intea-

on the Greek

zione di non mi voler fermare (1). Vedendomi soprastare senza risposta, ebbe pur tanta virtu, che egli disse : o Benvenuto. ai Duchi si risponde; e quello ch' io dico a te, te lo dico da parte di Sua Eccellenza, Molto volentieri jo volevo rispondere, e gli dissi, che dicesse a Sua Eccellenza, come io non volevo esser fatto secondo a nessun di quelli ch'egli teneva della mia professione, Disse il. Majordomo : al Bandinello si da dugento scudi per suo trattenimento, sicche, se tu sei, contento di questo, il tuo salario è fatto, Risposi, ch'ero contento, e che quello ch' io meritassi di più, mi fussi dato dappoi vedute l'opere mie, e rimesso tutto nel buon giudizio di Sua Eccellenza Illustrissima, Così contra mia voglia rappiccai il file, e mi messi a lavorare, facendomi di continuo il Duca i più smisurati favori che si potesse al mondo immaginare.

Avendo avuto molto ispesso lettere di Francia da quel mio fedelissimo antico Messer Gnido Gnidi, queste lettere per ancora gon mi dicevano se non bene; quel mio Ascanio, ancora egli, mi avvisava dicendomi, ch io attendessi a darmi buon tempo, e che se nulla occorresse, me 4 avrebbe avvisato, Fii riferito al Re.,

<sup>(</sup>t) Yedi la nota (t) a pag. 85. e 189.

come io m'ero messo a lavorare per il Duca di Firenze; e perchè quest' uomo era il miglior del mondo, molte volte disse: perchè non torna Benvenuto? E domandatone particolarmente quelli miei Giovani, tutti a due gli dissono, che io scrivevo loro, che stavo così bene, e che pensavano, che non avessi io più voglia di tornare a servire Sua Maesta. Entrato in collera il Re, e sentito queste temera. rie parole, le quali non vennono mei da me, disse : dappoiche s'è partito da noi senza causa nessuna; io non domanderollo mai più; sicche stiasi dov'egli e : questi ladroni assassini avendo condotta la cosa a quel termine ch' e' desideravano. Perche ogni volta, ch'io mi fussi, ritornato in Francia, eglino si ritornavado lavoranti sotto a di me, com'essi erano in prima. per il che non ritornando, ei restavano liberi e in mio scambio; per questo el facevano tutto il loro sforzo, perchè io non ritornassi. Inmentre ch' io facevo murar la bottega per incominciarvi dentro il Perseo, io lavoravo in una camera terrena, nella quale io facevo il Perseo di gesso, della grandezza ch'egli aveva da essere , con pensiero di formarlo da quel di gesso. Quand'io viddi, che il farlo per questa via mi riusciva un po lungo, presi un altro espediente, perchè di già era posto su di mattone sopra mattone un po-

ca di betteguccia (1), fatta con tanta miseria che troppo m'offende il ricordara mene: cominciai la figura dell' ossatura. anzi della Medusa, e feci un'ossatura di ferro; dipoi la cominciai a far di terra. e fatto ch' io l'ebbi di terra , io la cossi. Era solo con certi fattoruzzi, infra i quali ce n'era uno di molta bellezza: questo si era figliuolo di una meretrice chiamata la Gambetta, Servitomi di questo fanciullo per rittarlo, perchè noi non abbiamo altri libri .: che c'insegnia l'arte, che il Naturale (2), cercavo di far trovare dei lavoranti per ispedir presto questa mia opera, e non ne potevo trovare, e da per me solo io non potevo fare ogni cosa-Eracene qualcuno in Firenze, che volentieri sarebbe venuto: ma il Bandinello subito m'impediva, che non venissino, a faceodomi stentare così un pezzo, diceva al Duca ch' io andavo cercando de' suoi lavoranti, perchè da per me non era mai possibile ... ch.io sapessi mettere insieme una figura grande. Lo mi dolsi col Duca

<sup>1 (1)</sup> La prima ediz. legge hottega, e il ma. Laureaziano (per quanto mi fu scritto) hottegaccia; ma siccome quest ultima voce non è di lingua, nè pere a proposito nel contesto, così io leggo invece hotteguccia. (2) Il Naturale presso i disegnatori si è quella fi-

gura od oggetto naturate qualunque, che serve loro di primitivo modello; onde cevar dal naturate, ritrarre al naturate si è il ricopiare gli oggetti della natura.

non voleva lavorare, impediva il giovane, che non lavorasse; e mi disse, che quel

<sup>(1)</sup> Opera dicesi anche il Magistrato ed Uficio degli Operaj. Die. della Cr.

poco che v'era da fare, se lo poteva far. da sè , senza gettar via i danari in altre persone: questo aveva nome Bernardino Manellini di Mugello. Vedendolo io tanto volentieri affaticarsi, gli domandai, s'egli si voleva acconciar meco per servitore, ed al primo noi fummo d'accordo. Questo giovane mi governava un cavallo, lavorava l'orto, dipoi s'ingegnava d'ajutarmi in bottega; tantochè a poco a poco cominció a imparar l'arte con tanta gentilezza, ch' io non ebbi mai migliore aiuto di quello; e risolvendomi di fare con costui ogni cosa, cominciai a mostrare al Duca , che il Bandinello direbbe le bugie, e ch'io farei benissimo senza i lavoranti del Bandinello. Vennemi in questo tempo un poco di male alle rene (1); e perche io non potevo lavorare, volentieri mi stavo in guardaroba del Duca con certi giovani orefici, che si domandavano Giovannaolo e Domenico Poggini (2), a'quali

<sup>(1)</sup> Osserva l'Alberti alla voce Rene, che nel plurale dicest egalomente li reni, le reni, e le rene, ma non cita esemplo per questa tilima voce. La Crusca poi all'articolo Andera mette come frase bassa e popolare andar selle rene, nel senso di andare a traverso, cicò colle reni. Dunquo rene pere idiotismo volgare.

<sup>(2) (</sup>No. Pado e Domenteo Peggini erano fratelli, ed entrambe riuscirono artisti molto distinti. Il primo fu escellente massiro di conì, e passato in Ispagas at servizio di Fitippo II., gareggio in far medaglie col fameso Pompeo Luoni. Il secondo, che rimase in patria,

facevo fare un vasetto d' oro, tutto lavorato di basso rilievo, con figure e altri belli ornamenti : questo era della Duchessa il quale Sua Eccellenza lo faceva fare per bere dell' acqua. Ancora mi richiese ch' io facessi una cintura d'oro : e anche quest' opera ricchissimamente, con gioje con molto piacevole invenzione di mascherette e d'altro, se le fece. Veniva ad ogni poco il Duca in questa guardaroba. pigliavasi piacere grandissimo di veder lavorare, e di ragionare con esso meco. Cominciato un poco a migliorare delle mie rene, mi feci portare della terra, e inmentre che il Duca si stava qui a passar tempo, io lo ritrassi, facendo una testa assai maggior del vivo. Di quest' opera Sua Eccellenza ne prese grandissimo piacere; . mi pose tanto amore, ch' ei mi disse, che gli sarebbe stato grandissimo piacere, ch'io mi fussi accomodato a lavorare in Palazzo.

servi il Duca nelle monete e nelle medaglie, distinguendosi anche come scultore, specialmente nella occasione delle esequie fatte al Buonarroti nel 1564., ed in quella delle nozze del Principe D. Francesco de Medici coll'Arciduchessa Giovanna d'Austria state celebrate nel 1565. Lavorava tanto in bronzo come in marmo, e dilettavasi apche di poesia. Un sonetto di esso sta nella prima edizione del Trattato dell'Oreficeria del Cellini, in lode del Cellini medesimo; ma non ha alcun merito poetico.

cercandomi in esso Palazzo di stanze capaci, le quali io mi dovessi fare acconciare, colle fornaci e con ciè chi io avessi di biogno: perchè pigliava piacere di tali biogno: perchè pigliava piacere di tali Cecellenza che n. n. era possibile; perchè io non avrei finito l'opera mia in cent'anni.

La Duchessa mi faceva carezze inestimabili, e avrebbe voluto ch' io avessi atteso a lavorare per lei, e non mi fussi curato ne di Perseo ne d'altro do, che mi vedevo in questi favori vani, sapevo certo, che la mia perversa e mordace fortuna non poteva soprastare (1) a farmi qualche nuovo assassinamento, perche ognora mi s'appresentava innanzi il gran male ch'io avevo fatto, cercando di fare un si gran bene: dico quanto alle cose di Francia. It Re non poteva inghiottire quel gran dispiacere, ch'egli aveva della mia partita, e pur egli avrebbe voluto ch' io fussi ritornato, ma con ispresso (2) suo onore; e a me pareva aver molte gran ragioni a non mi voler rinchinare ; perchè,

<sup>(1)</sup> Cost il ms. Laurenziano; ma la prima edizione legge = non poteva soffrirs le mie felicità e non poteva soprattere no:

<sup>(2)</sup> Anche il Bembo usò isprimere ed ispressamente per esprimere ec.

CELLINI .

---

pensavo, se io mi fussi rinchinato (1) a servire umilmente, quegli uomini alla franciosa avrebbono detto, ch' io fussi stato peccatore, e che fussi stato il vero certe magagne, che a torto m'erano apposte. Per questo io stavo iu sull'onorevole e, come uomo di ragione, iscrivevo rigorosamente: quale era il maggior piacere, che potevano avere quei dua traditori mia Allevati. Perche io mi vantavo, scrivendo loro, delle gran fatiche, che m'era fatte fare nella patria mia da un Signore e da una Signora, asseluti padroni della città di Firenze, mia patria, come eglino averano una di queste cotali lettere, andavano al Re, e stringevano S. M. a dar loro il mio castello, e in quel modo che l'aveva dato a me. Il Re, quale era persona buona e mirabile, mai volse acconsentire alle temerarie domande di questi due ladroncelli , perchè s' era cominciato a avvedere a quel che loro malignamente aspiravano (2); e per dar loro un poca di speranza e a me occasione di tornar suhito, mi fece scrivere alquanto in collera da un suo Tesauriere, che si domandava Messer Giu-

<sup>(1)</sup> Nel ms. Laurenziano leggesi dichinare e dishi-

<sup>(2)</sup> A quel ehe loro aspiravano, eich a qual coss essi aspiravano.

VITA DI BENVENUTO lieno Buonaccorsi , cittadin fiorentino (1). La lettera conteneva questo, che, s' io volevo mantenere quel nome d'uomo dabbene che io avevo portato, dappoichè io me n'ero partito senza nessuna causa, ero veramente obbligato a render conto di tatto quello, ch'io avevo maneggiato e fatto per S. M. Quando io ebbi questa lettera, mi dette tanto piacere, che a chiederla a lingua, io non avrei domandato ne più nè manco (4). Messomi a iscrivere, empiei nove fogli di carta ordinaria, e in quelli notai tritamente tutte l'opere, ch'io avevo fatte, e tutti gli accidenti, ch' io avevo avuti in esse, e tutta la quantità de' danari, che s'erano spesi in dette opere, i quali tutti s'erano dati per mano di dua Notari e d'un suo Tesauriere, e sottoscritti da tutti li propri uomini, che gli avevano avuti, i quali alcuno aveva dato delle robe sue, e gli altri le sue fatiche; e che

d'essi danari io non m'ero messo un sol quattrino in tasca, e che delle opere mie

<sup>(1)</sup> Vedi T 1. p. 355.

<sup>(3)</sup> A chedere a lingua vale în înliano chiedende quanto mai î porta con lingua, quanto mai î porta destirivarii. Il Lateri a chiedrecele a lingua noa si potea ade-donander angline a ultrave a chederele a lingua în noi i ostesi abbatter meglo. Si pone anche avverbisimente en chiequante mai dri a porta. Cost Il Boccacici e ea Chiequanto mai dri a porta. Cost Il Boccacici e en l'anglia que produce de di valeste. Veli Financhera, Sibilla, e No. 19.

finite io non avevo avuto nulla al mondo , solo me n'avevo portato in Italia alcuni favori e alcune promesse realissime, degne veramente di S. M.; e sebbene non mi potevo vantare d'aver tratto null'altro dell' opere mie, che certi salari ordinatimi da S. M. per mio trattenimento, e di quelli anco restavo d'avere più di settecento sendi d'oro, i quali apposta io lasciai, perchè mi fussino mandati per il mio buon ritorno (1). Però, conosciuto che alcuni maligni per propria invidia hanno fatto qualche mal ufizio. la verità ha da star sempre di sopra : io mi muovo .... (2) di S. M. Cristianissima, e non mi muove l'avarizia. Sebbene io conosco d'avere attenuto a S. M. molto più di quello ch' io m' offersi di fare, sebbene a me non è conseguito (3) il cambio promessomi, d'altro non mi curo al mondo, se non di restare, nel concetto di S. M., uomo dabbene e netto, tal quale io fui sempre; e se nessun dubbio di questo stessi in V. M., a un minimo cenno verrò volan-

<sup>(1)</sup> Vedi retro a pag. 171. (2) Qui manca a mio cred

<sup>(2)</sup> Qui manca a mio credere qualche parola; come a riguardo, per rispetto, per causa, o simile.

<sup>(3)</sup> Oltre il significato di ottenere, il verbo consequire ha pure quello di escrire ed andare di seguito. Il forghini De Vescovi Fiorentini: a voti è conseguito l'effetto. Gio. Villani: consegueudo per li tempi, ordinatamente faremo menione ec.

do a render conto di me colla propria vita: ma vedendo tener così poco conto di me . non son voluto tornare a offerirmi . saputo che a me sempre avanzerà del pane, dovunque io vada; e quando io sia chiamato, sempre risponderò. Era in detta lettera molti altri particolari degni di quel maraviglioso Re e della salvazione dell' onor mio. Questa lettera, inpanzi ch'io la mandassi, la portai al mio Duca, il quale ebbe piacere di vederla; di poi subito la mandai in Francia, diretta al Cardinal di Ferrara.

In questo tempo Bernardone Baldini. sensale di gioje (1) di Sua Eccellenza, aveva portato di Venezia un diamante grande, di più di trentacinque carati di peso: eraci Antonio di Vittorio Landi, ancora egli interessato per farlo comperare al Duca (2). Questo diamante era stato già

<sup>(1)</sup> Il Varchi e l'Ammirato parlano di questo Ber-nardo o Bernardone Baldini. Il primo lo dice grande amico del celebre Baccio Valori, e l'altro, che lo chiama intendentissimo giojelliere, asserisce che il medesimo per motivo di religione ricusò di por mano alle gioje di S. Giovanni di Firenze, allorche nel 1530, si decretò di sicgarle e venderle, onde poter sostenere il peso della guerra mossa da Clemente VII, a quella città. (2) Questo Antonio Landi era ad un tempo gentiluo-

mo, mercatante, e commendevole scrittor fiorentino. Abbiamo di lui una commedia in prosa intitolata il Commodo, la quale per la prima volta, con solenni apparati, fu rappresentata nel 1539, all'occasione delle nozze del Duca Cosimo; ed il Doni ci assicura che il Landi .

una punta, ma perchè veramente non riuciva con quella limpidità fulgente, che a
tal gioja si doveva desiderare, i padroni
di esso diamante avevano ischiericato (1)
questa detta punta; la quale veramente
non riusciva bene nè per tavola nè per
punta (2). Il nostro Duca, che si dilettava grandemente di gioje, dette sicura isperanza a questo ribaldone di flernardaccio di
voler comperare questo detto diamante; e perchè questo Bernardo cercava d'averne l'onore egli solo, di questo inganon, che voleva fare al Duca di Firenze, mai vono
conferiva nulla col suo compagno di (3)

quantunque immerso ne suoi negozi, recitava spesso nell'Accademia Fiorentua molte dotte lezioni sovra i migliori autori italiani. Vedi la L'brar. del Doni. (1) Schericato, o Schiericato dicesi propriamente per

ingiuria ad an Ecclasiantico, che si consideri come espalso dal ceto clericale, e privato della cherica; ma per similitudine si dice anche d'una pianta, d'un diamante, e di qualunque ultra cesa, cui sia stata mozza la sommibia.

(2) Pante si dice, per rispetto alla forma, una gioja che finica con una cima acuti, Twola se nella mestima sua parte sia lavorata in un solo pisno; ed a faccieta od afficacettas quando in uttu la sua suspendici sia fatta a pante uniformi ed a varj plani. Essi (1 dias mani) di rossa forma si riduccos a quella perfectione e bellezas, che si seggono intagliati, in tavola, a faccetta, e in punto. Cellini Oreficeria.

(3) Questo di non parmi intruso dai copinti, ma originale e pleonastico, come anole essere e speso far not questa particella. Il Boccaccio usò: del cattivito di Calandrino, bestia d'umo, questo disrolo di quetta femaine co; Fazio Uberti: queste dispitata di fertuane; e noi stassi

VITA DI BENVENUTO

216

detto Antonio Landi. Questo detto Antonio era molto mio amico per infin da (1) puerizia, e perchè egli vedeva, ch'io ero tanto domestico col mio Duca, un giorno infra l'altre (2) mi chiamò da canto (era presso a mezzodì, e fu in sul cauto di Mercato Nuovo ) e mi disse così : Benvenuto, io son certo, che il Duca vi mostrerà un certo diamante, il quale e' dimostra di aver voglia di comprarlo : voi vedrete un gran diamante, ajutate la vendita; ed io vi dico, ch' io lo posso dare per diciassette mila scudi : io son certo. che il Duca vorrà il vostro consiglio; se voi lo vedete inclinato bene a volerlo, e' si farà cosa che lo potrà pigliare. Quest'Antonio mostrava d'avere una gran sicurtà nel poter far partito di questa gioja (3). Io gli promessi, che essendomi mostro, e dipoi domandato del mio parere, io avrei detto tutto quello ch' io m' intendessi, sen-

diciam sempre la città di Roma, la pianta di cipresso, dite di si e simili Vedi il Liponio.

<sup>(1)</sup> Da pet dello e dalla è usato anche dal Boccascio: venir possa fuoco da Cielo. Essendo a lui caduto il Calendaso da ciatola —c

<sup>(2)</sup> O qui deve leggersi infra gli altri o dee esservi una ellissi di volte

<sup>(3)</sup> Far pa-tito vele far contratto 11 Buonarroti nele la Fiera: darè la cura a lui di far partito di quelle mera cassic.

za danneggiar la gioja. Siccome io ho detto di sopra, il Duca veniva ogni giorno in quella oreficeria (1) per parecchi ore; e dal dì, che mi aveva parlato Antonio Landi, più d'otto giorni dappoi, il Duca mi mostro un giorno dopo desinare questo detto diamante, il quale io riconobbi per quei contrassegni, che m'aveva detto Antonio Landi, e della forma e del peso: e perchè questo diamante era d'un'acqua. siccome io dissi di sopra, torbidiccia, e per quella causa avevano ischericato quella punta, vedendolo io di quella dose e sorte, certo l'averei sconsigliato a far tale acquisto: però quando a me lo mostrò, io domandai S. E. quello, ch'egli voleva ch'io dicessi , perch'egli era divario a' giojellieri a il pregiare una gioja dipoi che un Signore l'aveva compra, o al porle pregio perchè quello la comperasse Allora S. E. mi disse, che l'aveva compro, e che io dicessi solo il mio parere. Io non volsi mancare di non gli accennare modestamente quel poco, che di quella gioja io intendevo. Mi disse, che io considerassi la bellezza di quei gran filetti, ch' ell' aveva (2).

 <sup>(1)</sup> Oreficeria nel significato di luogo ed officina da orefice è voce da aggiugnetsi nel Vocabolario della Crusca.

<sup>(2)</sup> La voce Piletto, come termine d'oreficeria, non è spiegata nel Vocabolarie della Crusca, e l'Alberti ci-

Allora io dissi, che quella non era quella gran bellezza, che S. E. s'immaginava, e che quella era una punta ischericata. A queste parole il mio Signore, che s'avvedde, che io diceva il vero, fece un mal grugno, e mi disse, ch'io attendessi a stimare la gioja e giudicare quello che mi pareva ch' ella valesse. lo che pensavo. che avendomelo Antonio Landi offerto per diciassette mila scudi, mi credevo che il Duca l'avesse avuto per quindici mila il più; e per questo io (che vedevo, ch'egli aveva per male, ch'io gli dicessi il vero) pensai di mantenerlo nella sua falsa opinione, e portogli il diamante, dissi : diciotto mila scudi avete speso. A queste parole il Duca levò un rumore, facendo un O più grande che una bocca di pozzo, e disse : or credo io, che tu non te n'inten-

sando il Cellini, ove dice al vol. 1. pag. 143.7. menos del dio grosso al filciti del diamente, lo trassi del suo anello, le dà il significato di sotti filo d'argento o simile che tiene congegneta la germane al suo carsone. Dal-l'isto però che fa qui della stessa voce il Cellini pareni evidente, che segli tatendesse di accenare con essa tutta del carsone del carsone del carsone del segli tatendesse di accenare con essa tutta del carsone del carso

di. Dissi a lui: certo, Signor mio, che voi credete male; attendete a euer la vostra gioja in riputazione, ed b attenderò a intendermene: ditemi almanco quello che voi vi avete speso dentre, acciocche io impari a intendermene secondo i modi di V. E. Rizzatosi il Duca cor un poco di sdegnoso ghigno: venticinque mila scudi, e davvantaggio, Benvennto, ni sta (1). E andato via a queste parole, era alla presenza Giovanpaolo e Domenico Poggini, orefici; e il Bachiacca (2) ricamatore, ancora lui (che lavorava in una stanza vicina alla nostra) corse a quel romore; dove io dissi, che non l'avrei consigliato, che egli (3) la comperassi: ma se pure egli ne avesse avuto voglia, Antonio Landi otto giorni fa me l'offerse per diciassette mila scudi; io credo che l'avrei avuto per quindici mila o manco: ma il Duca vuol tenere la sua gioja in reputazione; perchè (4) avendomela offerta Antonio

<sup>(1)</sup> Stare con espressione di prezzo ha forza di costare, valere. Il ms. Laur. però legge costa. (2) Cioè Antonio Ubertini, di cai vedi più sopra a

<sup>(</sup>a) Gioè Antonio Ubertini, di cai vedi più sopra a pag. 91. del vol. 1. ed il sonetto del Varchi a lui dirello, che comincia:

Antonio i tanti e così bei lavori ec.

<sup>(3)</sup> La prima ediz, legge: non l'avrei consigliato che egli noa la comperassi. Il contesto mi ha indotto a sopprimere il secondo non, come apertamente errore di scritlura.

<sup>(4)</sup> Avvertasi che questo perchè vale imperocchè, ed allora il senso è chiarissime.

Landi per total prezzo, diavolo (1), che Bernardone avesse fatto al Duca una così vituperosa giunterla! E non credendo mai che tal cosa fussi vera com ell'era, ridendoci passanmo (2) quella semplice cre-

denza del bion Duca.

Avendo di già condotto la figura della gran Medusa iccome i dissi, avero fatto la sua ossatura di ferro; dipoi fattala di terra, come di notomía, e magretta un mezzo dito, io la cossi benissimo; dipoi messi sopra la cera, per finirla henissimo nel modo, chi io volevo, chi ella stesse. Il Duca, che più volte m' era venuto a vedere, aveva tanta gelosia chi ella non mi venisse di bronzo, che egli avrebbe voluto, chi o avessi chiamate qualche Maestro, che me la gettasse.

E perchè Sua Eccellenza parlava continuamente e con grandissimo favore delle mie saccenterie, il suo Majordomo (3) conti-

<sup>(1)</sup> Diavolo è anche esclamazione di chi è preso da collera o da maraviglia: come, diavolo, non hanno che una cescia e una gamba? Chi, diavolo, gli ha data la tua vette? Boccaccio.

<sup>(3)</sup> Passare alcuna cons vale conceirla sense controla dre, andar de accordo intorno al essa ed anche condonarla, quando trattità di un difetto. Qui però il verbo parare, è perso a mio credere in luogo di passare señaesame e non badando, ciò che il Latini dicono praeterie e anno badando, ciò che il Latini dicono praeterie di Pin Cruca all'artic. Paraser. Il Cellini e i suoi compagni non badarono alla dabbenagcine del Duca, parcho non crederno ne veramente fosse stato giuntato.

<sup>(3)</sup> La prima ediz. legge: il suo Majordomo , che ec.

nnamente cercava di qualche lacciuolo per farmi rompere il collo: e perche egli aveva l'autorità di comandare a'bargelli e a tutti gli Ufizi della città di Firenze (che un Pratese, nemico nostro, figliuolo d'un bottajo, ignorantissimo, per essere stato pedante fradicio del Signor Duca (1) Cosimo de' Medici , innanzi ch' ei fusse Duca, fusse venuto in tanta grande autorita! ) stando, come ho detto, vigilantissimo, quanto e' poteva, per farmi male, veduto che per verso nessuno egli non mi poteva appiccar ferro addosso (2), pensò un modo di fare qualche cosa; e andato a trovare la madre di quel mio fattorino, che aveva nome Cencio (e lei la Gambetta ) dettono un ordine (3), quel briccone di quel pedante e quella furfante puttana, di farmi uno spavento, acciocchè per quello io mi fussi andato con Dio. La Gambetta tirando all'arte sua (4) usci.

ma restando inviluppata da questo che tutta la costruzione, io l'ho levato.

<sup>(</sup>i) La Crusca alla voce Pedante citando questo passo legge del Duca Cosimo. Avrei seguita la medesima se in luogo del titolo di Signore, avessi veduto ommesso quello di Duca.

<sup>(2)</sup> Appiccare o attaccare ferro addosso ad alcuno va le trovar cagione d incolparlo o calunniarlo.

<sup>(3)</sup> Ordine qui significa una disposizione di coso, e non un comando, in quella guisa che si dice dar ordine a che che sia.

<sup>(4)</sup> Tirare ad una cosa vale anche tendere, inclinare

di commissione di quel pazzo, ribaldo; pedante Majordomo; e perch'egli avevano ancors indettato (1) il bargello (il quale era un certo Bolognesc, che, per far di queste cose, il Duca lo cacciò poi via) venesdo un sabato sera, di notte mi venne a trovare la detta Gambetta col suo figliudo, e mi disse, ch'ella l'aveva tenuto parecchi di rinchiuso per la salute mia. Alla quale io risposi, che per mio conto ella non lo tenesse rinchiuso; e ridendomi della sua puttanesca arte, mi volsi al figlinolo e (2) gli domandai, per che conto clla l'aveva tenuto rinchiuso. Ella rispose, che, per aver egli peccato meco, era fuora commissione, che fussi preso lui ed io. Allora io mezzo in collera dissi : e come ho io peccato? domandatelo a esso ragazzo. Allora ella interrogò il figliuolo, domandan. dogli se aveva peccato meco; il quale piangendo disse che no. Allora la madre, scuotendo il capo, disse al figliuolo: ali ribaldello, forse io non so come si fa? Poi si

mirare alla medesima. Boccaccio: tutti i pensieri della femmine, tutto lo studio, tutte l'opere a niuna altra cosa grano, se non a rubare, a signoreggiare e ad ingannare gli nomini

<sup>(1)</sup> Vedi retro la nota (1) pag. 70.

<sup>(</sup>a) La prima ediz. legge semplicemente: e ridendomi di lei, gli domandai; le altre parole da noi qui inserile sono prese dal Vocabolerio della Crusca, eve estati questo passo, alla voce Puttaneseo.

volse a me, dicendomi, ch' io lo tenessi in casa, perchè il bargello ne cercava, e che l'avrebbe preso in ogni modo fuori di casa mia; ma che in casa mia non l'avrebbono tocco. A questo io dissi, che in casa mia io avevo una sorella vedova con sei sante figliuoline, e che io non volevo in casa mia persona. Allora ella disse, che il Majordomo aveva dato la commissione al bargello, e che io sarei preso a ogni modo; ma poiche io non volevo pigliare il figliuolo in casa, se io le davo cento scudi, potevo non dubitare più di nulla, perchè, essendo il Majordomo tanto grandissimo suo amico, io potevo star sicuro, ch' ella gli avrebbe fatto fare tutto quello che a lei piaceva, purchè io gli dessi li cento scudi. lo ero venuto in tanto furore (1), col quale io le dissi : levatimi dinanzi, vituperosa puttana, che se non fussi per l'onor di mondo, e per l'innocenza di quell'infelice figliuolo, che tu hai quivi , io ti avrei di già iscannata con questo pugnaletto, che dua o tre volte ci ho messo su le mani: e con queste parole e con molte villane urtate, lei e il figliuolo pinsi fuor di casa.

<sup>(1)</sup> Si è già osservalo nel vol. 1. a pag. 93., che il Cellini uva il nemeo pronome relativo cano, che precisamente significa coni grande o cori numeroso, nache nel significato assoluto di molto grande, o di molto numerose, siecome appunto fa il popole in Lombardia.

Considerato poi da me la ribalderia e possanza di quel mal pedante, giudicai. che'l mio meglio fussi di dare un po' di Inogo a quella diavolería (1), e la mattina di buon' ora, consegnato alla mia sorella gioje e cose per vicino a duemila scudi montai a cavallo e me n'andai alla volta di Venezia, e mensi meco quel mio Bernardino di Mugello; e giunto ch'io fui a Ferrara, io scrissi all' Eccellenza del Duca, che sebbene io me n'ero ito senza esserne mandato, io me ne ritornerei senza esser chiamato. Dipoi giunto a Venezia, considerato con quanti diversi modi la mia crudel fortuna mi straziava, nientedimeno trovandomi sano e gagliardo. mi risolsi di schermigliare con essa al mio solito (2). Ed inmentre che andavo così

<sup>(1)</sup> Dar luogo vale dare il passo, cedere ed anche cessare. Qui sia nel primo significato preso metaforicamente.

<sup>(</sup>i) Nel Vocabolario della Crusca II verbo attive sormagiare valo compigiare ed avvilapara, per esempio, · capelli ; il neutro pessivo scarnigitara i vale azsulfara, o rabbargiera, compigiandosi giu dusti ei capetti ; sarmagiar vale tulfa, o pugna; schermire vale difendersi e guaco di spada o di scherma; le 7 addiettivo
verbale schermigiato sta registrato come sinonimo di
accompigiato ; ma in mesuna edizione fu
accompigiato; ma in mesuna edizione fu
accompigiato; su compigiato; ma in mesuna edizione di
accompigiato con scientifica di contenti la oppetto di qualta delliti. Quando prot si fonteno il sopetto di qualto e errore di scrittura o di simpa nel presente passo,
io sono d'avviso che questo verbo sia preso dal nostre
Autore nel senso di fare scarnagia, o di ni quello di

pensando a fatti mici, passandomi-tempo per quella bella e ricchissima città, avendo salutato quel maraviglioso Tiziano, pittore, e Maestro Jucipo del Sansovino, valente scultviere e architette nostro fiorentino e molto ben trattenuto dalla Signoria di Venezia, per esserci conosciuti nella giovinezza in Roma e in Firenze, come uostro. Fiorentino; questi duoi Virtuosi mi feciono molte carezze (1). L'altro giorao del monte carezze (1). L'altro giorao

giacere di schema o fors' anco, con un po'più di firegolarità, in quello del nettro passivo ricarrigistrat: siguificati ituiti opportunisiami in questo luo, ce fiz dono molto affani nel valore e nella esimologia. Non posso quindi
estere d'accordo coll Albertà, il quale avendo con ragiono faurdotto nel suo Dizionostro Universale i suddesto verba cchemagilare come simonimo di carmagilare, cità
to verba cchemagilare, come simonimo di carmagilare, il addesda poi al neutro passivo chemagilaria anche il resuo di
schemarii coli difinderia, citàndene in prova il presente
passo del Cellini, in cui dia contesto i esigne un-significato assi più forte, e cambia in oltre, senza addurer
accomi accomi di di altra lesnone, due panele del testo
medesimo, cioè le parulo cessiferato in consiferando e
la stessa voce chemagilare i quella di schemagilaria.

(i) la questo periodo, che riesce molto scorretto nella prima edizione e pal quale non mi venne fatto di avere sicusu versanie, io ho giudicato di agenganera in vece uno, che stava samati alla puriosa pre reserci; giacchò la detta particella congiuntiva mi parve tanto naturale e necesaria nel primo longo, quanto riesco assurda nel secondo. El in fatti per riguardo a specifica assurda nel secondo. El in fatti per riguardo a specifica assurda nel secondo. El in fatti per riguardo a specifica del consocensa, la quale qui dice l'Autore di aver fatta in Roma e in Firenza, e à l'unit redistra al sue considiado, la fossi sotori del

22

appresso mi scontrai in Messer Lorenze de Medici, il quale subito mi prese per mano colla maggiore accoglienza (1), che

Tizino escluderebbe l'ipoteil contraria, aspendosi dalla medesima, che all' epoca di questo viaggio del Cellloi, il quale appartiene, come vedereno, all'anno 1864, Tizino non serva ancora vedere quale due città. Donque il senso del periodo il è certamente, che aeraci i Cellia visitao Tiziano come pittore marriglione, et il Sanovino per aerolo già conocicio altrove come fiorentano, entremis gia frecro di molte careste.

Del resto Tiziano Vecelii e il Sansovino erano allora due personaggi ragguardevolissimi in Venezia, ed essendo emendue sommi naila loro professione, erano anche fra loro amicissimi. Intorno al Sansovino vedasiil voi. 1. a pag. 267. e 274., e del Vecelii diremo qui solo, che egli nacque in Pieve di Cadore nel 1477., che fu allevato in Venezia sotto Gio. Beliini , che fu emplo del cel. Giorgione (Giorgio Barbarella di Casteifrance), che superò la maggior parte dei pittori nella forza del-colorito, nell'abilità di ritrarre ed in molte alire partidell'arta sua , e che fu senza dubbio per tutto il corso della sua vita di ben 99, anni uno degli artisti più forfunati che mai vivessero, i Letterati, i Principi e le Città intere gareggiavano nal colmarlo di onori e di ric-chezze, a Cario V. particolarmente protestava di dovergii tre volte l'immortalità, perchè tre volte esso lo aveva ritratto, e vedendolo invidiato da suoi Cortigiani, che pei loro titoli di Nobiltà si credevano assai più stima-biii di un dipintore, loro fece osservare, che egli stes-so poteva creare a cchtinaja dei Duchi, dei Conti, a dei Nobeli , ma che Dio solo poteva formare dei Tiniani. Con sutto ciò il Vecelli non volle mai distaccarsi dalla sua Venezia, dove viveva splendidamente ed la sus piena libertà; e quel Senato faceva tanto conto di esso e del Sansovino, che in una tassa generale impo-sta a tutti gli abitanti dichiarò esenti quei due soli ois-

<sup>(1)</sup> Il ms. Laur. legge reccoglienza.

si possa vedere al mondo, perchè ci eramo conosciuti in Firenre quando io facevo le monete al Duca Alessandro, e dipoi
in Parigi, quando io ero al sevrizio del Re,
egli si tratteneva in casa di Messer Giuliano Buonaccorsi e, per non aver dove andarsi a passar tempo altrove senza grandissimo suo pericolo, egli si stava il più
del tempo in casa mia, vedendomi lavorare quelle grand' opere (t); e, siccome io
dico, per questa passata conoscenza egli
mi prese per mano e menomin a casa
sua, dov' era il Siguor Priore degli Strozsi, fratello del Siguor Piero (e): e rallo-

<sup>(1)</sup> Di questo Lorento di Pier Francesco del Medipi à volte si a parlato nel primo vol., e specialmente a pag. 423. e 318. Esto certamente dovera con regiona terman sempre per la sua vita, polche sessendo atta terman sempre per la sua vita, polche sessendo atta terman sempre per la sua vita, polche sempre di continuamente inseguito dai mandatari dal Duca Curiton e, che pur era suo cugino in secondo grado, mulgrado totta la cantela e circospezione, con cui vivera, a di stato colto a vendimento del due sicar del cucino con a di stato colto a vendimento del due sicar del cucino con del 1515, dell'are, in Venezia, nal giorno 15. Febbrajo del 1515, dell'are, in Venezia, par la giorno 15. Febbrajo del 1515, dell'are, in Venezia, par la Bonaccorrai fu già membroria o peg. 355.

<sup>(</sup>a) Il Prices qui nominsto si à Leone Stronzi, cavallere Gerosolimitano, e Prices di Capua, che era venuto, come appunto narra il Mecunii, da Marziglia se Venezia nel 1si4, per ivi habbocarsi con Francesce Borianacchi di Lacca, il quala pieno della antiche massines epubblicanes non che della move dottrino dei Promes e propositori dei Romano dei Propositori di Prolevazione tutta la Torcoma e l'Italia, ed aveva chiesel per ciò de cocorri ggli Stronzii. Leone promines la si di

grandosi, mi domandarono quanto io volevo soprastare in Venezia, credendosi, ch'io me ne volessi ritornare in Francia.

fargli svere 15m, sendi e di impegnare ano fratello Piero ad entrare in qualche modo nell' impresa : ma siccome il Duca Cosimo e l'Imperatore Carlo V. furono presto avvisatt della trama, così il Burlamacchi aesso, quantanque dopo il suo ritorno a Lucca fosse unto fatto Gonfaloniere di Giuntiaix, fu ivi preso e fatto morire in Mikno per mano del carrefice.

la quanto poi alla vita del Priore Strozzi, egli è celeberrimo negli annali del mare. Dedicatosi alla Francia, come tutti gli altri di sua famiglia, per la incessante lusinga di far rinascere la Repubblica in Fiorenza, egli ne aveva avuto nel 1540. il comando di 6. galere, si era distinto essaissimo alla presa di Nizza nell'Agosto del 1543. era passato a Costantinopoli per accompagnarvi la flotta turca comandata da Barbarossa e per ringraziare in nome del Re Francesco il Gran Signore Solimano II., aveva avuto nel 1545, il principal carico della flotta di cui si è parlato a pag. 170., e nel tempo che fece questo viaggio a Venezia egli era stazionato a Marsiglia difendendo molto bene quelle coste da Andrea Doria; In seguito nel 1547, essendo egli stato mandato dal Re-Enrico II. in soccorso del Reggente di Scozia tolse ai ribelli il Castello di S. Andrea e nei due anni seguenti vi militò contro gli Inglesi, unitamente a suo fratello Piero ed al cel. Montalembert Signore di Essè. Malgrado però tanti meriti Leone venne a sapere nel 1550, che il Contestabile Anna di Montmorency diventato l'idolo di Eurico II. tentava di far creare Ammiraglio di Francia un suo parente, sotto cui egli non avrebbe potuto con suo opore trovarsi, ed avendo perciò esposte al Re le sue pretese, credette che gli fosse anche insidiata la vitu; per lo che nel giorno 16. Settembre del 1551. si ritirò seuza alcun congedo da Marsiglia, recandosi a Malta con due gelere sue proprie, e giurando di non voler più comb tiere che contro gli Infedeli, come fece assui felicemente per 3 anni, malgrado i richiami ripetuti della Francia A' quan io dissi, ch' io m' ero partito di Firenze per una tale occasione, sopraddetta, e che fra due o tre giorui io volevo ritornare in Firenze a servire il mio gran Duca (1). Quando io dissi queste parole,

a gli inviti e le offecte lusinghiere dell' Imperatore; se mon che, acoputate nel 1554, la guerra di Siena, che come vedremo fu tutta affidata a Pietro Sirozzi, e sperandosi questa volta di poter cambiare il governo in Firenze, anche Leone si arrese ad secorrervi; ma uni mentre che sirava esploranto il piecolo forte di Scarlino mentre che sivar esplorato il piecolo forte di Scarlino giata a mort. Lorenzioni de Medici era particolarmente vincolato cogli Strozzi anche perchè due sue sorelle erano maritate il una con Pietro e l'altra con Roberto; fratelli ambidea di Leone.

(1) La prima ediz, qui ed anche poco dopo legge Granduca ; ma siccome in quell'anno 1546, non com-peteva ancora a Cosimo de Medici un tal titolo , cost ho creduto che il Cellini, non essendo profeta, lo nominasse in quell'epoca gran Duca per semplice enfesi , come soleva chiamare il Re Francesco I. gran Re. Quelli che vollero elevare a dignità maggiore della Ducole il Sovrano di Firenze furono I Papi Pio IV. e V., poichè l'uno, trattando nel 1560, il matrimonio, che poi non ebbe effetto, del Principe Francesco figlio di Cosimo con una Principessa di Portogallo, propese di fare un Regno della Toscans, ed il secondo, non potendo insistere nel progetto del suo predecessore per le opposizioni di Filippo II., volle crear Cosimo Arciduca di Toscana, nella occasione che il già detto Principe Francesco si sposò nel 1565, con Giovanna d'Anstria figlia dell'Imperatore Ferdinando I., ed essendosi anche a questo titolo opposti gli Arciduchi d'Austria, e specialmente quelli del ramo di Spagna, sostituì, per consi-glio di Gio. Uderico Zas-> Consigliare dell'Imperatore Massimiliano II., il titolo di Granduca, che già portavasi dai Sovrani di Moscovia, di Lituania, e di Slesias

il Signor Priore e Messer Lorenzo na si volsono con tanta rigidità, ch'io ebbi paura grandissima; e mi dissono: tu faresti il meglio a tornartene in Francia, dove un sci ricco e conosciuto; che se tu torni a Firenze, tu perderai tutto quello che u avevi guadagnato in Francia, e di Firenze non trarrai altro che dispiaceri. Io non risposi alle loro parole niente (1), e partitomi l'altro giorno più segretamente ch'io possetti (2), me ne ritornai alla volta di Firenze. E ninato e ra maturato le diavolerie (3), perchè io avevo scritto al mie gran Duca tutta l'occasione che m'aveva trasportato a Firenze; e colla sua solita

laonde Cosimo I. non fu Grandace, che dopo il Motuproprio Papale dei zi. Agosto 1569. e la successiva Bolla dei zy. detto, la quale fu poi dopo molte difficoltà conferensia anche da Massimiliano II. con diplema dei sc. Gennajo 1576., due anni dopo la morte di Cosimo.

<sup>(1)</sup> Cost il ms. Laurenziano, ma la I. ediz. legge: lo rispost alle perole loro niente.

<sup>(</sup>a) Cost i' ias., ma la I. edin. legge potevo. Nel vol. : a pag. 1 to. si è già osservato possette per post. (3) La Crusca de al verbo maturare anche il sense di fiaccare, afficbolire, e cita Dante ove dice, laf. 14.

Chi è quel grande, che non par che curl Lo neendio e giace dispettoso e torto, Si che la pioggia non par che'l maturi?

Ma io credo, che tanto Dante come qui il Cellini saino metaforizmente il verbo maturare, in quanto che il medesimo esprime l'ammollirsi e il raddolsirsi afte fanne i fintti maturando.

prudenza e severità, io lo visitai senza alcuna cirimonia (1). Stato alquanto colla detta severità, dipoi piacevolmente si volse e mi domando dove io ero stato. Al quale io risposi, che'l cuor mio non si era discostato un dito da Sua Eccellenza Illustrissima, sebbene per qualche giusta occasione mi era stato di necessità di menare un poco il mio corpo a zonzo. Allora facendosi più piacevole, mi domandò di Venezia, e così ragionammo un pezzo; poi ultimamente mi disse, ch'io attendessi a lavorare, e ch' io gli finissi il suo Perseo. Così mi tornai a casa lieto e allegro, e rallegrai la mia famiglia, cioè la mia sorella con le sue sei figliuole, e ripreso l'opere mie, con quanta sollecitudine io potevo le tiravo inuanzi. E la prima opera, ch'io gittai di bronzo, fu quella testa grande, ritratte di Sua Eccellenza, ch' io avevo fatto di terra nell'oreficeria, mentrechè io avevo male alle stiene. Questa fu un'opera, che piacque, ed io non la feci per altra causa, se non per far esperienza delle terre da gittare il bronzo. E sebbene io vedevo, ohe quel mirabile Donatello aveva

<sup>(1)</sup> O qui dee leggersi da Firenze od havvi qualche lacuna dope la parola irasportato, per esempio :: Giansi a Firenze ec. Torest il Daca a Firenze, o simili. La L ediz. leggo: a Firenze. Colla sua severità e prudenza ec. Noi seguiamo il ms. Laur.

fatto le sue opere di bronzo, quali aveva gittate colla terra di Firenze, e' mi pareva che l'avesse condotte con grandissima difficoltà; e pensando, che venisse dal difetto della terra innanzi ch' io mi mettessi a gittare il mio Perseo, io volsi fare queste prime diligenze; per le quali trovai esser buona la terra, sebbene non era stata bene intesa da quel mirabile Donatello, perchè con grandissima difficultà vedevo condotte le sue opere. Così, come io dico di sopra, per virtù d'arte io composi la terra, la quale mi servi benissimo. e . siccome io dico, con essa gittai la detta testa; ma, perchè io non avevo ancora fatto la fornace, mi servi della fornace di Maestro Zanobi di Pagno, campanajo (1): e veduto che la testa era molto ben venuta netta, subito mi messi a fare una fornacetta uella bottega, che m'aveva fatto il Duca con mio ordine e disegno nella propria casa, che m'aveva denato; e subito fatta la fornace con quanta sollecitudine io potevo, mi messi in ordine per gittar la statua della Medusa, la quale si è quella femminina (2) scontorta, ch'è sotto i piedi del Perseo. E per essere questo getto cosa difficilissima, io non volsi

(2) Il sostantivo femmunina manga nei Yecabolari

<sup>(</sup>t) Campanajo nel significato di fabbricator di causa eze è voce mancante nella trusca.

mancare di tutte quelle diligenze, ch'io avevo imparato, acciocchè non mi venisse fatto qualche errore; e così il primo getto, ch' io feci in detta mia fornacina (1). venne bene in superlativo grado, ed era tanto netto, che non pareva agli amici mia il dovere, ch' io altrimenti la rinettassi (2); la qual cosa hanno trovato certi Tedeschi e Francesi, quali dicono (e si vantano di bellissimi segreti) di gettare i bronzi senza rinettare: cosa veramente da pazzi, perchè il bronzo, da poi che egli è gittato, bisegna rinettarlo con i martelli e con i ceselli, siccome i maravigliosissimi Antichi, e come hanno aucor fatto i Moderni, dico di quei Moderni (3), che hanno saputo laverare il bronzo. Questo getto piacque assai a Sua Ecc. Illustriss., che più (i) lo venne a vedere sino a casa mia, dandomi grandissimo animo al ben fare: ma possette tanto questa rabbiosa invidia del Bandinello, che con tanta sollecitudine intronò gli orecchi di Sua Eccellenza Illustrissima, che più gli

(3) Il ms. Laur. legge: dico quei Moderni.
 (4) L'avverbio più in questo luogo e poco api

<sup>(1)</sup> La I. ediz. legge fornace.
(2) La I. ediz. legge: non pareva agli amiei mia, the altrimenti io la dovessi rinettare.

vale più volte. Cost anche nella lettera 27. di F. Guittone si legge; come già più dissi.

fece (1) pensare, che sebbene io gittavo qualcuna di quelle statue, che mai io non la metterei insieme, perch'ell'era in me arte nuova, e che Sua Eccellenza doveva ben guardare a non gittar via i sua danari. Possettono tanto queste parole in quei gloriosi orecchi, che mi fu allentato alcuna spesa di lavoranti ; di modo che io fui necessitato a risentirmi arditamente con Sua Eccellenza: dove una mattina aspettando quella in Via de'Servi. così gli parlai: Signor mio, io non sono soccorso de' mia bisogni, di modo ch' io sospetto , che Vostra Eccellenza non diffidi di me ; il perchè di nuovo le dico, che a me basta la vista di condurre tre volte meglio quest' opera, che non fu il modello, siccome io v'ho promesso. Avendo detto queste parole a Sua Eccellenza, e conosciuto ch'elle non facevano frutto nessuno, perchè non ne ritraevo risposta, subito mi crebbe una stizza e una passione intollerabile, e di nuovo cominciai a riparlare al Duca (2) e gli dissi : Signor mio, questa città veramente è stata la scuola

<sup>(1)</sup> Questo che più viene ommesso nella I. ediz., ed il ms. Laurenz., che co la fornucca, l'egge poco incmanzi intorno agli erecchi in luogo di intresò gli ortechi. (2) La l. ediz. legge: a ripigliare al Duca, il ms. a riparlare.

di tutte le virtudi, ma conosciuto che uno si è avendo imparato qualche cosa, volendo accrescere gloria alla sua città e al suo glorioso Principe, egli è bene andare a operare altrove: e che questo, Signor mio, sia il vero, io so che l'Eccellenza Vostra ha saputo chi fu Donatello, e chi fu Lionardo da Vinci, e chi è ora il mirabile Michelagnolo Buonarroti i questi accrescono la gloria per le loro virtù all'Eccellenza Vostra (1). Per la qual cosa io ancora spero di fare la parte mia, gurche, Signor mio, mi lasciate andare. Ma Vostra Eccellenza avvertisca bene a non lasciare audare il Bandinello, anzi dategli sempre più che egli non vi domanda; perchè se costui va fuora, egli è tanta l'ignoranza sua prosontuosa, ch'egli è atto a vituperare questa nobilissima scuola. Or datemi licenza : Signore; ne dimando altro delle mie fatiche fino a qui durate (2), che la grazia di Vostra Eccellenza Illustrissima. Vedutomi il Duca a quel modo risoluto, con un po' di sdegno mi si volse, dicendo: Benvenuto, se tu hai voglia di finir l'opera, e'non ti mancherà nulla (3). Allora io dissi, che altro desiderio non era il mio,

<sup>(1)</sup> Avendo tutti e tre operato moltissimo fueri di patria, e specialmente i due ultimi.

<sup>(</sup>a) Questa parola durate è ommessa nel ma Laur.
(3) Il ma. Laur. legge; nen mancheraj di pulle.

se non di mostrare a questi invidiosi. che a me bastava l'animo di finir l'opera promessa. Così spiccatomi da Sua Eccellenza, mi fu dato qualche cosa d' ajuto, per la qual cosa fui necessitato di metter mano alla borsa mia, volendo che la mia opera andasse un poco più che di passo. E perchè la sera io me n'andavo a veglia nella guardaroba di Sua Eccellenza, dove era Domenico e Giovannaolo Poggini suo fratello, quali lavoravano un vaso d'oro, che addietro s'è detto, per la Duchessa, e una cintura d'oro (1); ancora Sua Ecc. m'aveva fatto fare un modellino d'un pendente, dove andava legato dentro quel diamante grande, che gli aveva fatto comprare Bernardone e Antonio Landi: e contuttochè io fuggissi di voler (2) fare tal cosa, il Duca con tante (3) belle piacevolezze mi faceva lavorare ogni sera sino alle quattr' ore, e mi stringeva con piacevolissimi modi a fare, ch' io lavorassi ancora di giorno : alla qual cosa non volsi mai acconsentire; e per questo io credetti per cosa certa, che Sua Eccellenza s'addirasse meco : e una sera infra l'altre, essendo ginnto alquanto più tardi che al mio solito, il Duca mi disse: tu sia il

<sup>(1)</sup> Vedi a pag. 208.
(2) Il ms. Laur. legge: io fuggissi di non voler far.
(3) Cioè con motte belle ec., giusta l'idiotismo osservato a pag. 223.

malvenuto. Alle quali parole io dissi: Siguor mio, codesto non è il mio nome. perchè io bo nome Benvenuto; e perchè io credo . che Vostra Eccellenza motteggi meco, io perciò non entrerò in altro. A questo il Duca disse, che diceva da maladetto senno e non motteggiava, e ch' io avvertissi bene a quello ch' io facevo (1), perchè gli era venuto agli orecchi, ch' io prevalendomi del suo favore, io facevo fare or questo or quello (2). A queste parole io pregai Sua Eccellenza Illustrissima di farmi degno di dirmi solo un uomo. ch' io avevo mai fatto farc al mondo. Subito si volse in collera e mi disse: va e rendi quello che tu hai di Bernardone : eccotene uno. A questo io dissi: Signor mio, io vi ringrazio e vi prego, che mi facciate degno d'ascoltarmi quattro parole: egli è vero, che mi prestò un pajo di bilance vecchie e due ancudini e tre martelletti piccoli, le quali masserizie sono passati quindici anni, ch' io dissi al suo Giorgio da Cortona, che mandassi per esse ; il che (3) il detto Giorgio venne per

Yedi Boccaccio G. 2. N. 1. e G. 10. N. 8.

<sup>(</sup>i) Il ms. Laur. legge: avertissi bene quello che io, (2) Far fare uno vale aggirarlo, (agunanto. Con) Il Varchi nell' Ercolano ≡ quando alcuno per esser pratico del mondo non è uomo da ester aggiralo ab fatto fare, si dicer: egli se le sa. Ed il Gecchi nella Commedia Lo Spirito ≡ io sono stató fatto fare, pare a me. (3) Il che avverbilamento valo per lo che, il perché.

esse egli stesso : e se mai Vostra Eccele lenza Illustrissima trova, che dal di ch'io nacqui in qua, io abbia mai nulla di quello di persona in codesto modo, sebbene in Roma o in Firenze (1), faccia intendere (2) da quelli che gli hanno a riferire quelle cose o da altri, e toccando il vero, mi gastighi a misura di carboni. Vedutomi il Dnca in grandissima passione, discretissimo ed amorevole mi si volse e disse: e' non si dice a quelli, che non fanno errori ; sicchè, s'ell' è come tu dici, io ti vedrò sempre volentieri, come ho fatto per lo passato. A questo io dissi : sappi l' Eccellenza Vostra, che (3) le ribalderie di Bernardone mi sforzano a dimandarla e pregarla, che quella mi dica quel ch' ella spese nel diamante, grande punta ischericata; perchè io spero mostrar-

<sup>(1)</sup> Siccome qui non permette il contesto, che l'avvebto achème si rifericia indifferentemente a Ruma o a Firezza, come a rigore importa la particella o; cost mi vien dubblo, che in luogo di Pirrasa debba qui leggera il Pancia; o veramente che in luogo di achème si dabba leggera il here, cioic così ibese in Ruma come in Firezza; cel qual tultimo caso per altro l'o avvebbe il valora di ono co di il a here quello di o.

Cioè faccia sentire, conoscere, od accertare la cosa ec., oppure feccia attendere, per cura, o badare alla medesima da quegli ec.
 La I. ediz. legge: che se le ribalderie, ma la

<sup>(3)</sup> La I. ediz. legge: che se le ribalderie, ma lo an o escluso quel se come inopportuno al senso; altrimenti bisognerebbe introdutre un è o cona simile avanti alle conseguenti parale perché le spero.

le, perche questo mal omaccio cerca mettermivi in disgrazia. Allora Sua Eccellenza mi disse: il diamante mi costa venticinque mila ducati ; perchè ne domandi tu? lo dissi : perchè, Signor mio, il tal dì. alle tal ore, in sul canto di Mercato Nuovo. Antonio di Vittorio Landi mi disse. ch'io cercassi di far mercato con Vostra Eccellenza Illustrissima, e di prima domanda me ne chiese sedici mila ducati:. ora Vostra Eccellenza sa quello che l'ha comprato: e che questo sia il vero, domandatene Domenico Poggini e Giovanpaolo suo fratello, che son qui; ch' io lo dissi loro subito, e dappoi io non ho mai più parlato; perchè Vostra Eccellenza disse, che non me n' intendevo, onde io pensavo, che quella lo volesse tenere in riputazione. Sappiate, Signor mio, ch' io me n'intendo, e quando io al presente fo professione d'esser uomo dabbene, quanto altro che sia nato al mondo (e sia chi vuole) io non cercherò di rubarvi otto o dieci mila scudi per volta, anzi cercherò di guadagnarli colle mie fatiche: e mi fermai a servire Vostra Eccellenza per iscultore, orefice, e maestro di monete, e non di riferirle delle cose d'altrui mai: e questa ch' io le dico adesso, io la dico per difesa mia, e non ne voglio il quarto (1);

<sup>(1)</sup> In Firenze coloro che defraudevano in quelche

e gnene dico presenti tanti uomini dabbene, che son qui, accio Vustra Eccellenza Iliustrissima non creda a Bernardone ciòche dice. Subito il Duca si levò in collera, e mando per Bernardone, il quale fu necessitato a correre insino a Venezia. lui e Antonio Landi : quale Antonio mi diceva, che non aveva volsuto dire quel diamante (1). Egli andarono e tornarono da Venezia, ed io trovai il Duca, e dissi: Signore, quel ch'io vi dissi è vero, e quel che disse Bernardoge delle masserizie. non fu vero; e fareste bene a farne la prova, ed io m'avviavo (2) al bargello. A queste parole il Duca mi si volse, dicendomi Benvenuto , attendi ad essere uomodabbene, come hai fatto per lo passato ... e non dubitare mai di nulla. La cosa ando in fummo, e non stetti mai più a parlarne. a spile as with

Attesi a finire il suo giojello; e por-

modo l'erario pubblico sadoreno nel guerto, cioè erano condannati appare un quarto di più di quello che doverano, ed in generale dalle leggi forenine concedevata illora sgli accusisori in quarta parte di gauluiquei somma essi procurassero all'erario; perciò io credo, che questa frase del Cellui di son oviere il quarto significhi, che il medesimo non voleva sicon premio, per avere scoperta la giunteria di Bernardone.

<sup>, (1)</sup> Cioè che il diamante offerto al Cellini in Mercato Nuovo ec. era diverso da quello stato venduto al

<sup>(</sup>a) Forse dee leggersi m' avvicrà.

tatolo, un giorno, fiuito alla Duchessa, ella stessa mi disse, che stimava tanto la mia fattura, quanto il diamante, che gli aveva fatto comprare Bernardaccio, e volse ch'io gliene appiccassi al petto di mia mano, e mi dette uno spilletto grossetto in mano, e con quello glien appiccai, e mi parti'con molta sua buona grazia. Dappoi io intesi, che l'avevano fatto rilegare a un Tedesco (1) o altro forestiero, salvo il vero, perche il detto Bernardone disse, che il detto diamante mostrerebbe meglio (2) legato con manco opera. Domenico e Giovanpaolo Poggini, orefici e fratelli, lavoravano, siccome io credo d'aver detto, in guardaroba di Sua Eccellenza Illustrissima, co' miei disegni, certi vasetti d'oro, cesellati, con istorie di figurine di basso rilievo e altre cose di molta importanza. E perchè io dissi al Duca: Signor min, se Vostra Eccellenza mi pagassi parecchi lavoranti, io vi farei le monete della vostra zecca e le medaglie colla testa di Vostra Eccellenza Illustrissima, le quali farei a gara cogli Antichi, e averei speranza di superarli; perchè dappoi in qua, ch' io feci le medaglie di Papa

<sup>(1)</sup> Così il ms. Laur.; ma la L ediz. legge rilevare a un Tedesco ec.

<sup>(</sup>a) Mostrare, in significato neutro, vale apparire, por tere ed aver appariscenza. V. la Crusca di Veronat, Benv. Cellini Vol. II. 16

Clemente VII., ho imparato tanto, ch'io farei molto meglio di quelle ; e così farei meglio di quelle monete, ch' io feci al Duca Alessandro, le quali ancora sono tenute belle ; e così vi farci de vasi grandi d'oro e d'argento, siccome io ne ho fatti tanti a quel mirabil Re Francesco di Francia, solo per le gran comodità ch' ei mi ha dato, ne mai s'è perso tempo ai gran colossi ne all'altre statue : a queste parole il Duca mi diceva: fa ed io vedrò: ne mai mi dette una comodità ne ajuto alcuno. Un giorno Sua Eccellenza Illustrissima mi fece dare parecchi libbre d'argento e mi disse: questo è dell' argento delle mie cave (1), fammi un bel vaso: e perche io non volevo lasciare indietro il mio Perseo, e ancora avevo gran volontà di servirlo, io lo detti a fare, con i miei disegni e modelletti di cera, a nu certo ribaldo, che si chiamava Pier de' Martini (2), orafo; il quale lo cominciò male ed anco non vi lavorava, di modo

<sup>(1)</sup> Le cave d'argento coltivate dal Duca Cosimo si cruno l'una a Campiglia e l'altra, assis migliore del la prima, a Pietrasanta. Quel Principe, che per ogni modo cercava di accrescere le sus ricchezze, nel 1547, fece ventre dall' Ungheria Gio. Zeglier con multi altri periti di miniere, per fare escavare tutte quello che trovaranti ci trati Stati.

<sup>(2)</sup> Il ms. Laur. legge Piero di Martino.

che io vi persi più tempo, che se lo l'avessi fatto di mia mano: così avendoui straziato parecchi mesi, e veduto che l'adto Piero non vi lavorava, nè mano viì faceva lavorare, io 'me lo feci rendere'; corpo del vaso, mal cominciato come io dissi, il resto dell'argento ch' io gli avevo dato (r.) Il Duca, che 'intese qualche' cosa di quei rumori, mandò per il visor e per li modelli, e mai più 'mi disse his percho nè per come: "basta che 'con' certi met dissenti e 'ne fecte fare a' diverse' pensone a Venezia e in altri luophi. Fu mano

La Duchessa mi diceva siesso, ch' no l'alla quale io più volte dissi? che l'Finosi do sapeva benissimo e' titta 'l' lla l'a obi ero buon orefice; ma che l'Italia nom' aveva mai vedute opere di mia mano di Scultura: e per l'Arte cerd scultori arrabibiat; ridendosi di me, mi chiamano lo scultore nuovo, ai quali io spero di mostrare di essere scultore vecchio, se lddia mi dà tanta grazia, ob' io possa mostra-

<sup>(1)</sup> Cost il ms. Laur., ma la I. ediz. legge z dures gran fatica a riavere cost il corpo del paso ec., e il resto dell'argento ec.

<sup>(</sup>a) Oreficeria nel senso di lavoro da orefice è pure voce mançante nella Grusca,

re finito il mio Perseo in quella oporata piazza di Sua Eccellenza Illustrissima. E ritiratomi a casa, attendevo a lavorare il giorno e la notte, e non mi lasciavo vedere in Palazzo; e pensando pure di mantenermi nella buona grazia della Duchessa, io gli feci fare certi piccoli vasetti, grandi come un pentolino di due quattrini, d'argento, con belle mascherine in foggia ricchissima (1), all' antica. E portato li detti vasetti, la mi fece la più grata accoglienza, che immaginar si possa al mondo, e mi pago il mio argento e oro, che vi avevo messo: ed io pure mi raccomandavo a S. E. Illustriss., pregandola ch' ella dicesse al Duca, che io avevo poco ajuto a così grand' opera, e che S. E. Illustriss, doverebbe dire al Duca, che ei non volesse tanto credere a quella mala lingua del Bandinello, colla quale e' m'impediva a finire il mio Perseo. A queste mie lacrimose parole, la Duchessa si ristrinse nelle spalle e pur mi disse: per certo che il Duca lo doveria pur conoscere, che questo suo Bandinello non val

- Io mi stavo in casa, e di rado m'appresentavo al Palazzo, e con gran solle-

<sup>(</sup>t) Il ms. Laur. legge rarissima,

citudine lavoravo, per finir la mia opera; e mi conveniva pagare i lavoranti del mio, perchè avendomi fatto pagare certi lavoranti il Duca da Lattanzio Gorini in circa a diciotto mesi, essendogli venuto a noja, mi fece levar la commissione. Per la qual cosa jo domandai il detto Lattanzio, perchè e' non mi pagava: e' mi rispose, menando certe sue manuzze di ragnatelo, con una vocerellina di zauzara : perchè non finisci tu questa tua opera? E' si crede che tu nou la finirai mai. Ma io gli risposi subito addirato, e dissi: così venga il canchero e a voi e a tutti quelli che non credono, che io non la linisca. E così disperato io mi ritornai a casa al mio male sfortunato (1) Perseo, e non senza lacrime, perche e mi tornava in memoria il mio bello stato, ch'io avevo lasciato in Parigi sotto il servizio di quel maraviglioso Re Francesco, col quale m'avanzava ogni cosa, e qui mi mancava ogni cosa. E parecchi volte mi disposi di gittarmi al disperato (2); e una volta infra l'altre io montai in sur un bel cavalletto.

tree at the contrasty

<sup>(1)</sup> Forse dee leggersi male fortuneto o met fortunato, (2) Il sostanito disperato vale anche disperato. Borgh. Fir. 

per non se ne tornare a casa nado, era per gittari al disperato e tentare l'altima fortuna. Il Cellini ha già usata questa voce nel suo Capitolo n pag. 3.

e mi messi cento scudi accanto, e me n' andai a Fiesole a vedere un mio figliuolo naturale, quale tenevo a balia con una mia comare, moglie d'un mio lavorante; e giunto al mio figlinolino, lo trovai di buon essere, ed io così malcontento lo baciai; e volendomi partire, e' non mi lasciava, perchè mi teneva forte colle manine e con un furor di pianto e di strida, che in quell' età, di due anni in circa, era cosa pra che maravigliosa: e perchè io m'ero risoluto, che s'io trovavo il Bandinello, il quale soleva andare ogni sera a quel suo podere sopra a S. Domenico (1), come disperato, lo volevo gettare in terra; ousi mi spiecai da quel mio hambino, lasciandolo con quel suo dirotto pianto; e venendomene verso Firenze, quando io arrivai alla piazza di S. Domenico, appunto il Bandinello entrava dall' altro lato in sulla piazza. Subito risolutomi fare quella sanguinosa opera, giunsi a lui, e alrato gli recchi , lo vidi senz' arme , in sur muluccio (2) come un asino, e aveva seco un fanciulietto dell' età di dieci anni;

(2) Questo diminutivo manca ne Vocabolari.

<sup>(</sup>t) Dice il Vassri nella Vita del Bandinelli, che il medeimo non si curava del dir delle genti, ma attendeva a farsi ricco da comparar postressioni, e che nel poggio di Fierole comperò un belluvimo pudere, chiemato lo Spirello, e nel piano sopre S. Salvi, sul fume d'Affrico, pa altro, con belluvimo cusamento, chianato il Cantone,

quella mia comare mi aveva affoguto al mio unico figliuolino, il quale, mi dette tanto dolore, che mai non senti' il maggiore ; imperò m'inginocchiai in terra e , non sensa lacrime, al mio solito ringvasiai lo mio Dio, dicendo: Signore Iddio, tu me lo desti, e or tu me l'hai tolto, e di tutto io con tutto il cuor mio ti ringrazio. E con tutto che il gran dolore mi aveva

<sup>&#</sup>x27;(t) La L ediz. di color morto : il mu

quasi emarrito, pure, al mio solito fatto della necessità virtà, il meglio ch'io po-

tevo m'andavo accomodando.

. E's'era partito un giovane in questo tempo dal Bandinello, il quale aveva nome Francesco, figliuolo di Matteo Fabbro. Questo detto giovane mi fece domandare s'io gli volevo dar da lavorare ; ed io tui contento, e lo misi a rinettare la figura della Medusa, ch' era di già gettata. Questo giovane dipoi quindici giorni mi disse , che aveva, parlato col suo maestro, cioè il Bandinello, e ch'egli mi diceva da sua parte, che se io volevo fare una figura di marmo, ch'ei mi mandava a efferire di donarmi un bel pezzo di marmo (1). Subito io dissi : digli che io l'accetto ; e notria essere il mal marmo per lui, perchè ei mi va stuzzicando, e non si ricorda il gran, pericolo, ch'egli aveva passato meco in sulla piazza di S. Domenico; or digli, che io lo voglio ad ogni modo: io non parlo mai di lui, e questa bestia sempre mi dà noja; e mi credo, che tu sia venuto a lavorar meco, mandato da lui , solo per ispiare i fatti mia: or va e digli, che io voriò il marmo a suo mal grado; e riternatene seco.

marmo, egli m'offeriva di donarmi ec.

Essendo stato di molti giorni ch'io pon m'ero lasciato rivedere in Palazzo. v'andai una mattina, che mi venne quel capriccio, e il Duca aveva quasi finito di desinare , c , per quel che io intesi , Sua Eccellenza la mattina aveva ragionato e detto molto bene di me, e infra l'altre cose ei m'aveva lodato molto in legar gioje; e per questo, come la Duchessa mi vide. ella mi fece chiamare da Mosser Sforza (1). e appresentatomi a S. E. Illustriss. (2), ella mi prego, ch' io le legassi un dinmantino in punta, in un anello, e mi disse, che lo voleva portar sempre nel suo dito, e mi dette la misura e il diamante, il quale valeva circa a cento scudi, e mi prego ch' io lo facessi presto Subito il Daca cominciò a ragionare colla Duchessa elle disse : certo che Benvennto fu in vodestino te senza pari; ma ora, ch'egli l'hardismesmeco in culta para

(1) Questi è seuna dishiné Sforza Sforza Conic di S. Flora, di cui si è parison nel vol. 1.5 app. 333;poiche il medesimo esta amatissimo dal Duca Cosimo, si quale nel 1854, lo creè sua Generale, dandogli nache il comando di Siena, nel 1860, gli confett il feudo di Rocca Albenga nel Sienes, e nel 1865, pedifici in Genmania all' Impersione per fissare le condizioni del mallo dello Sforza fina per si sua condizioni del mache dal Pontefici e da Filippo II., e mort cavaliere del totono d'oro nel 1855, si nel dai 55. annil.

(2) Il ms. Laur, legge = ed appressatomi un poco a S. E. Ill.

sa, io credo, che il fare un anellino, come voi vorresti, gli sarebbe troppa gran fatica; sicche io vi prego, che voi non l'affatichiate in questa piccola cosa, la quale a lui sarebbe grande per essergli in disnso (1). A queste parole io ringraziai il Duca, e poi lo pregai, che mi lasciasse fare questo poco di servizio alla Signora Duchessa: e subito messovi le mani, in pochi giorni l'ebbi finito. L'anello si era nel dito piccolo della mano: così feci quattro puttini tondi con quattro mascherine, le quali cose facevano il detto ancllino, e anco vi accomodai alcune frutte e legaturine smaltate, di modo che la gioja e anello si mostravano molto bene insieme. Subito lo portai alla Duchessa, la quale con benigne parole mi disse, che io gli avevo fatto un lavoro bellissimo, e che si ricorderebbe di me. Il detto auellino la lo mando a donare al Re Filippo (a); e dipoi sempre ella mi comandava qualche cosa, ma tanto amorevolmente, che io sempre mi sforzavo di servirla, contuttoch io vedessi pochi danari (e Iddio sa se n'ave-Hitida ut .

<sup>(</sup>i) Il ms. m sec estregii dissue.

(a) Otresi è certamente l'Elippo II., figlio di Caslo V., quantunque il medesimo non fosse ancora Re
nel tempo, di cui qui si pariar, egli divento nel 1854,
Re di Napoli e di Sellis per cessione del padre, e Re
di Inghillera pel suo matrimonio com Maria, gilia di
Antico VIII.; e nel e556. sali al trono delle Spagne
pre la generale rissuanta pattera.

vo gran bisogno; perche desideravo di finire il mio Perseo, e avevo trovato certi giovani, che m'ajutavano; i quali io pagavo del mio) e di nuovo cominciai a lasciarmi vedere più spesso, che io non ave-... In the Try hatte

vo fatto per il passato.

Un giorno di festa infra gli altri me n'andai a Palazzo dopo desinare, e giunto in sulla sala dell' Oriuolo, vidi sperto P uscio della guardaroba, ed appressatomi un poco, il Duca mi chiamo e con piacevole accoglienza mi disse : mi sia 'il benvenuto, guarda quella cassetta che m'ha mandato a donare il Signor Stefano di Palestrina (1), aprila; e gnardiamo ehe

Questo soldato, la cui incestanza nella milizia, siccome comune a molti altri Italiani suoi coetanei, dre

<sup>(1)</sup> Stefano Colonna, dei Principi di Palestrina ed allievo nell'arte militare del cel, Prospero Colonna suo parente, si distinse ne suoi primi enni a Milano, alla Bicocca e nel Genovesato, combattendo contro, Francesi; passò nel 1527, per consiglio di Clemente VII. al servizio della Francia e militò quindi nel 1528. con Lautrec in Italia e nel 1636, sotto il Marescialio di Montmorenty in Provenza; servi nel 1538. il Papa Pao-lo III. nello guerra che egli fece al Duca di Urbino per la città di Camerino; e finalmente nel 154x. essendo mal contento della Francia, si sciolse da ogni obbligo verso la stessa, rimandando per fino l'ordine di S. Michele che vi aveva ricevuto, e si dedicò al Duca Cosimo de Medici , accettando di essere suo Luogotenente Generale. Condusse egli allera un sussidio di 4m. fanti in Germania, ove divento Quartier Mastro Genérale di Carlo V. all'impresa di Cleves; indi ritornato in Italia difese il littorale toscano da Burbarossa nel 1544., e nel principio del 1548, mort in Pisa.

cosa ell'è. Subito apertala, dissi al Duca: Signor mio, questa è una figura di marmo greco, ed è cosa di maraviglia : per un fanciulletto io non mi ricordo aver mai veduto fra le anticaglie una così bell'opera uè di così bella maniera; di mode che io m'offerisco a V. E. Ill. di restaurarvela e, la testa e le braccia e i piedi , e gli faro un' aquila, acciocche sia battezzata per un Ganimede : e sebbene c' non si conviene a me il rattoppar le statue, perche ella è arte da certi ciabattini. i quali la fanno (1) assai malamente; imperò l'eccellenza di questo gran maestro mi chiama austryirly (2) Piacque al Duca assai, che la statua fussi così bella, e (3)

on farendo? li deito

probabiliscate l'attribuiri alle aironame dell'inità in apri tempi, più che ai diffino, di enastere e con apri tempi, più che ai diffino, di enastere e con apri tempi, più che aironame della agrace, astronome della contra di Vastri pinto Nigi di Bartoloname o George, più con al archivagio das Urishoo i ci describente di Contra, amonto internita ano valore (di Bartolonameo) cercò di tenerio appresso di ano acon anno appresso di accon anno accon anno accon anno accon anno accon anno accon anno accontinuo accontinuo alla di accontinuo anno accontinuo accontinuo accontinuo accontinuo accontinuo accontinuo anno accontinuo ac

La I. ediz. e il ms. Laur. leggono = il Sig. Stefano di Palestine; ma è manifesto I errore.

<sup>(3)</sup> Questo e, come anche quello poco più sopra, che precede le brocca, farono da me introdotti nel tesso, percebe pajomi naturalissimi ed originali, abbenche manchino nella I, ediz. e nel ms. Laur.

mi domando d'assai cose, dicendomi : dimmi, Benvenuto mio, distintamente in che consiste tanta virtù di questo maestro, la quale ti dà tanta maraviglia. Alfora io mostrai a S. E. Ill., con il meglio modo ch'io seppi di farlo capace di cotal bellezza e di virtu d'intelligenza e di rara maniera (1); sopra le quali cose io avevo discorso assai, e molto più volentieri lo facevo, conoscinto che Sua Eccellenza ne pigliava grandissimo piacere : Inmentre ch' io così piacevolmente trattenevo il Du ca, avvenne che un paggio usci fuori dalla guardaroba e (2) che, nell' uscire il detto , entro il Bandinello. Vedutelo il Budat. mezzo si conturbo e con cera austera gli disse: che andate voi facendo? Il detto Bandinello, senza risponder altro, subito gitto gli occhi a quella cassetta dov cra la detta statuetta scoperta , e con un suo mal ghignaccio (3), scuotendo il capo disse volgendosi inverso il Duca: Signore,

<sup>(1)</sup> L'accusativo del verbo mostrare, che qui indica sicuramente insegnare, far intendere, o simifi, e soltinteso; giacche le parole di farlo capace el viferiscono, per quanto parmi, al meglio modo, Anche in Galileo il legge = fermate un poco, trovatemi questo luogo nel fibro ; mostrate. Cioè fatemi vedere.

<sup>(2)</sup> Anche questo e si è da me intruso.

<sup>(3)</sup> Ghignaccio, peggiorativo di ghigno, manca nella Crusca , ma fu notato dall'Alberti nel suo Dia. Univ. sulla antorità appunto del Cellini in questo luogo,

queste sono di quelle cose, che io ho tante volte detto a V. E. Illustrissima. Sappiate, che questi Antichi non intendevano niente la Notomia, e per questo l'opere loro sono tutte piene d'errori. lo mi stavo cheto e non attendevo a nulla di quelle ch' egli diceva, anzi gli avevo volto le rene. Subito che questa bestia ebbe finita la sua dispiacevol cicalata, il Duca disse: o Benvennto, questo si è tutto il contrario di quello, che con tante belle ragioni tu mi har pur ora si ben dimostro ; sicche difendila na poco. A queste ducali parole portemi con tanta piacevolezza. subito risposi e dissi: Signor mio, V. E. Illi ha da sapere; che Baccio Bandinelli si è composto tutto di male, e così è stato sempre; di modo che ciò ch'egli guarda, subite a i suoi dispiacevoli occhi sebbene le cose sono in superlativo grado totto beneg subito le si convertono in un pessimo male: ma io, che solo son tirato al bene, veggo più santamente il vero; di modo che quello, ch'io ho detto di questa bellissima statua a V. E. Ill., si è tutto il paro vero, e quello che n' ha detto il Bandinello, si è tutto quel male solo, di quello ch'egli è composto. Il Duca mi stette a udire con molto piacere, e inmentre che lo dicevo queste cose, il Bandinello si scontorceva e faceva i più brutti visi del suo viso (che era bruttissimo) che immaginar si possa al mondo. Subitoil Duca si mosse, avviandosi per certe stanze basse, e il detto Bandinello lo seguitava: i camerieri mi presono per la cappa e me gli avviarono dietro, e così seguitammo il Duca, tantochè S. E. Ill, giunto in una stanza, e'si messe a sedere, ed il Bandinello ed io stavamo un da destra ed uno da sinistra di Sua Ecc. Ill. lo stavo cheto, e quelli, che erano all'intorno, parecchi servitori di S. E. tata ti guardavano fiso il Bandinello, alquanto, sogghignando l' un l'altro di quelle paroni le, ch'io gli avevo detto ia quella stanza, disopra. Cosi il detto Bandinello comincio, a favellare e disse: Signore, quando io scopersi il mio Ercole, e Cago, certo in credo, che più di centa sonettacci e mi furon fatti, i quali dicevano il peggio che immaginar si possa al mondo da questo popolaccio (1). lo allora risposi, e dissi; Signore, quando il suo Michelagnolo Buent

mode che que le, chio i : u ue

em talant

<sup>(1)</sup> Anche nel Waard laggirdes; cha quest operarie. Al Bandinello, la quest oedige dentavia nella piazza del; Palzzo Vecchio, in fancia al Usavid del Bionarroi e non corrispose nel a vanto dell'insidere se all'aspettativa comane; e che allorquando fra espossi; sil piùblico e sali sil, faron tante le sairie appiaziere; in che il Duna Alexi saudiro dovette finire tali mordacità col farne imprigionare i gi storri. I Frocettini erano poi virippio violograni consiste i tandinello, perchè il mediame si era protespicato del comente VII, quel lavoro, dopo che o tesso era stato assegnato da Loone X. al Buunarroit, e da questo can aut di già stato indiale.

parroti scoperse la sua Sagrestia, dov' ci si vede tante belle figure, questa mirabile e virtuosa Scuola, amica della verità e del bene, gli fece più di cento sonetti, a gara l'un l'altro a chi ne peteva dir meglio (1): e così, come quella del Bandinello meritava quel tanto male, ch' egli dice che della sua si disse, così meritava quel tanto bene quella del Buonarroti, che di lei si disse. A queste mie parole il Bandinello venne in tanta rabbia, ch' ei crepava, e mi si volse e disse; e tu che le sapresti apporre? Risposi: io te lo dirò, se tu avrai tanta pazienza di sapermi ascoltare. Disse egli: or di su. Il Duca e gli altri, ch' erano quivi, stavano tutti attenti. lo cominciai, e in prima dissi : sappi, che

<sup>(1)</sup> Questa è la Sagressia Naova onia la Cappella di apositi Maloris, che si ammira in S. Lorenzo di Firenze; la quale fu dal Bionarrosi cesguita dal 1515, per collue di Clemente VII. In questa cappel-la Michelongicilo emultò l'archientara della Sagressia di 1519, per collue di Clemente VII. In questa cappel-la Michelongicilo emultò l'archientara della Sagressia della della di Partino della Cappello, che al di del Vasari le satte statue, che ivi ornano i monumenti dei Durbi Giuliano e Lorenzo de' Medici, l'ano fratello el l'altro nipole di Loene X., fumon ri-putate battanti este sole, se l'arte predata fisse, a ritorinara avita pristina lacc. Lo stesso Istorico ed oltimo Artista songitungo, che in generale tatto quello che quivi conditi della contra d'artista songitungo, che in generale tatto quello che quivi conditi della contra d'artista sopriano giunanti, e che per ciò da persona distattisme furono fatti in sua lode molfi versi latina e volgari,

m' incresce d'averti a dire i difetti di quella tua opera; ma io non dirò tali cose, anzi dirò tutto quello, che dice quella virtuosissima Scuola. E perche quest' omaccio or diceva qualche cosa dispiacevole ed or faceva qualche brutto gesto colle mani e coi piedi, e' mi fece venire in tanta collera, che io cominciai in molto dispiacevol modo, che, facendo altrimenti egli, io non averei fatto. Questa virtuosa Scuola dice, che se e' si tosassero i capelli a Ercole, e'non vi resterebbe zucca, che fusse tanta per riporvi il cervello; e che quella sua faccia e' non si conosce s' ell'è d' uomo o s'ell'è di lion bué (1), e ch'ella non bada a quel ch'ella fa, e ch'ell'è

<sup>(1)</sup> Siccome non trovasi a mio credere sicuna sia a, che dicasi Lica hu; con non saprei e l'autrere abbits qui voluto indicare un mestro inmaginario tra abbit qui voluto indicare un mestro inmaginario tra dibbit qui voluto indicare un mestro inmaginario tra dibbit qui voluto indicare un mestro inmaginario in medicario di la liba, que vermante sa, avendo in medicario di catto di la liba, que vermante sa perche se il Bandiacillo ha dato al uno Eccole qualchino casa di bovino, lo fece ciacuramente per un principio giustissimo, beniche fores portato all'eccosco; poliche, como cosserva il Sig. Windelman, anche sall'eccole raporto conservati Sig. Windelman, anche sall'eccole i nuo con conservati Sig. Windelman, anche sall'eccole i monte i tro di conservati del conserv

sq!e ::

male appiccata sul collo con tanta poca arte e con tanta mala grazia, che non si vide mai peggio; e che quelle sue spallacce somigliano due arcioni d'un basto d'asino; e che quelle sue poppe e il resto di quei muscoli non sono ritratti da uomo, ma son ritratti da un saccaccio pieno di poponi, che dritto sia messo, appoggiato al muro; così le stiene pajono ritratte da un sacco pieno di zucche lunghe. le due gambe e non si conosce in che modo elfe sieno. (1) appiccate a quel torsaccio; nerche e non si conosce in su qual gamba posa o in su quale e' fa qualche dimostrazione di forza, ne manco si vede usato di fare alcuna volta da quei maestiri, i quali sanno qualche cosa; ben si vede, ch' ella cade innanzi più di un terzo di braccio; che questo solo è il maggiore e il più incomportabile (2) errore, che facciano quei maestracci (3) di dozzina. plebei : e delle braccia dicono, ch'elle son tutt'a dua giù distese senza una grazia al mondo, ne vi si vede arte, come 

<sup>(</sup>t) H ms. Laur. legge si sièno; ma la I. ediz. e la Crusca, alla voce Torsaccio, sieno. (1) La I. ediz. legge incomportante, e per tale au-

<sup>(2)</sup> La I. ediz. legge incomportante, e per tale autorità introdosse l'Alberti nel suo Dizion. Univ. colesta voce straniera alla Crusca. Noi però abbiamo preferita la lezione Laurenziana.

<sup>(3)</sup> Questo peggiorativo manca ne Vocabolari.

se voi non aveste mai veduto degli nomini ignudi, vivi; che la gamba diritta d' Ercole e quella di Caco fanno a mezzo delle polpe delle gambe loro , e che se uno di dua si scostassi dall'altro, non tanto l'un di loro, anzi tutti a dua resterebbono senza polpe da quella parte, ch' e' si toccano (1); e dicono, che uno de' piedi;d' Ercole si è sotterrato, e che l'altre par ch'egli abbia il fuoco sotto. Quest' nomo non potette stare alle mosse di aver pazienza, ch'io dicessi ancora i gran difetti di Caco; l'uno si era, ch'io dicevo il yero; l'altro (2) si era, ch' io lo faceva conoscer chiaramente al Duca e agli altri, ch' erano alla presenza postra c che face ch'io dicevo il verissimo (3). A un tratto quest'omaccio disse : ahi cattiva linguac-cia, e dove lasci tu il mio disegno? Io dissi, che chi disegnava bene non poteva

<sup>(1)</sup> Cicè queste due gambe hanno in comunions le polpe loro, di modo che fra due hanno una polpa sola.

<sup>(3)</sup> Non saprei decidere, se qui siavi error di les tione o piuttoto una ellissi all' uno latto, per fia quale nelle parole l' uno e l'airo, prese nel genere nertro, fosse contenuto il sottamiro generico cossi, conceptimere nel caso nostro l'un motivo si era nei, l'alere nei, come logicamente des intendersi.

<sup>(3)</sup> Malgrado l'atroce critica, che qui fassi dell'Ere cole del Bandinello, il Vasari dichiara in generale, che l'opera stossa da coloro che possono giudicare è stata

operar mai male; impero io crederò, che il tuo disegno sia come sono l'opere. Or veduto quei visi ducali e gli altri, che cogli sguardi e con gli atti lo laceravano, egli si lasciò vincer. troppo dalla sua insolenza, e voltomisi con quel suo bruttissimo visaccio, a un tratto mi disse: oh sta cheto, soddomitaccio (1). Il Duca a quelle parole serro le ciglia malamento inverso di lui, e gli altri servato le becche e aggrottato gli cochi inverso di lui, o, che mi senti' così iscelleratameute effendere, sforzato dal furore e ad un tratto corso al rimedie, dissi (2): o pazzo,

sempre tenute, nicome difficile, coi molto bea statiata, eciacana della perit dista, e i a figura di Gono ottimamonta accumodata e e Monsig. Bottari soggiunge =: Questo
grappo e le mi disputo; ma l'astindiare i la mortar è
grappo e le mi disputo; ma l'astindiare i la mortar è
l'Erole a un sacco di piar, Maraviglione e inarricabite è
l'astroctura dei collo di Coco, che rivolge in un la testo;
la quala attacocarare essendo istas formata di gaso e mondata at Bonoarroit, quasti la todos atremamente; ma dirar, che percol bramara di valore il resto, voltado dire,
ar, che percol bramara di valore cirripato in di cociliana
di questa.

<sup>(1)</sup> Manca anche questo peggiorativo ne Vocaboleri, (2) La I. edir. mette un de avanti alle parcel ie che mi senti, e legge corai in luogo di corro; ma io he sopresso quello de col ma. Laur., petrobe lo sessoo la-reiava del tutto isolato l'inciso :: gli sini servato ec., ich significa avento servato ec., il quale non pro stare i parcela corai in corro; petrobe il periodo mi è sembesto corp itti fisicio e quindi originale: altirimeni hisograva trasportare avanti alla parcela sini quell' e che sta avanti ad ap tratto.

tu esci de'termini : Iddio (1) lo volesse ch'io. sapessi fare una così mobil arte i perchà e' si legge, che l'usò Giove con Ganimede , e qui in Terra e' l' usano is maggiori Imperatori e i più gran Re delamondos io sono un basso ed umile omiciattolo dil quale non potrei nè saprei impagoiarmi d'una così mirabil cosa . A questo pnesa suno non potette esser tanto continente : che il Duca e gli altri levarono un rumore delle maggiori risa, che immaginar si possa al mondo. E contestoche io mi dimostrassi tanto piacevole asappiate, benigni lettori ; che dentro mi sdeppiava il cuore, considerato, che uno, il più sporco (2) scellerato, che mai nascesse al mondo, fussi tanto ardito, in presenza d'un così gran Principe, a dirmi una tanta e tale ingiuria: ma sappiate, ch' egli ingiurio il Duca e non me ; perche a io fussi stato fuor di così gran presenza, io l'averei fatto cader morto. Veduto questo sporco ribaldo, goffo, che le risa di quei Signori non cessavano, egli cominciò, per divertirli da tanta sua belle, a entrare in un nuovo sproposito (3), dicendo: questo Benvenuto si va vantando ch' io gli ho promesso un marmo. A queste parole io subito dissi: come! non m'bai

<sup>(1)</sup> Cost il ms. La I. ediz. ma Iddio ec (2) La I. ediz. porco.

<sup>(3)</sup> Forse dee leggersi proposito.

tu mandato a dire per Francesco di Matteo! Fabbro, tuo garzone, che se io voglio lavorar di marmo, che tu mi vuoi donare un marmo? Ed io l' ho accettato, e vollo. Allora ei disse: oh fa pur conto di non l'aver mai. Subito io che ero ripieno di rabbia per le ingiuste ingiurie dettemi in prima, smarrito dalla ragione, accecato dalla presenza del Duca, con gran furore dissi : io ti dico espresso, che se tu non \_ mil mandivil marmo infino a casa, cercati d'un altro mondo perche in questo io ti sgonfiero a ogni modo (1). Subito avvedu tomi ch'ero alla presenza di si gran Duca, umilmente mi volsi a S. E. Illustrissima e dissi: Signon mio, un pazzo ne fa cento " la pazzia di quest' uomo mi aveva fatto smarrire la gloria di V. E. Illustrissima e me stesso (2); sieche perdonatemi. Allora il Duca disse al Bandinello: è egli: vero, che tu gli abbia promesso il marmo? Il detto Bandinello disse, ch' egli era vero. Il Duca mi disse va all'Opera, e piglia-

<sup>(1)</sup> Sgonflave in italiano vale perdere o for perdere la gonflezza; ma non saprei decidere, se qui si tratti di gonflezza fisica o morale.

<sup>(</sup>a) Il significate non bedinario, che qui è dato al vecto nutrità non è diverso, per quanto parmir, da quello, che allo tatato verbo vien dato nelle Vite dai S, Padri, ove leggesti di cononi in dice co, che quando contra, series una laga e statu con lai, el leggiernatio di maniferatione dei della contra della con

tene uno a tuo modo. lo dissi, ch'egli mi aveva promesso di mandarmene uno fino a casa. Le parole furono terribili; e in altro modo non lo volevo (1).

La mattina seguente e mi fu portato un marmo a casa; il quale io domandai chi me lo mandava, e dissono, che me lo mandava il Bandinello, e che quello si era il marmo, ch' egli mi aveva promesso. Su-

<sup>(1)</sup> Questa contesa fra il Cellini e il Bandinello fu sì celebre in Firenze, che anche il Vasari ne fa distesamente il racconto; ed è cosa osservabile come il medesimo, il quale conssoeva soltanto per fama questa el Vita del Cellini, e che sien doveva cesto esser troppo s parziale al Cellini stesso, per la nessuna slima, e questi per lui dimostrava, si accordi appunto con quanto qui dicesi, e faccia anch' esso cadere-tatto il torto sul Bandinello. Ecco ciò ch'egli dice nella Vita del Bandinello - Venne ia que giorni di Francia Benub-nuto Cellini, il quale aveva servito il Re Francesco nello cose dell'orefice, di che egli cua ne suoi tempi il più cfamoso, e nel getto di bronzo avrea a quel Re fatte alcune cose; ed egli fu introdotto al Duça Cosimo, il quale desiderando d'ornare la città, free a lui ancora molte carette e favori. Dettegli a fare une statua di bronzo, di cinque braccia in circa, d'un Perseo igaudo il quale posava sepra una feramina igauda, fatta per Medusa alla quale aveva tagliato la testa, per parlo sotto uno degli urchi della Loggia di Piazza. Benesulo, mentre che saccea il Perco, ancora dell'altre cose saccea al Duca. Ma come avviene che il figulo sempre invidia e noia il figulo, e lo scultore l'altre sculture, non posette Baccio sopporture i favori var) fatti a Benvenuto. Parevagli ancora strana cosa, ch'egli fusse cost in un tratto di orefice riuscito scultore, ne gli capiva nell'animo, ch'egli, che soleva fare medaglie e figure piccole, potesse condurre coloui ora e giganti. Non potette il suo enimo occultare Baccio, ma lo scoperse del tutto, e trovò chi gli rispose; perchè dicendo Baccio a Benvenuto in presenza del Duca molte parole delle sue mordaci , Benvenuto , che non era manco fiero di lui , vo-

bito io me lo feci portare în bottega, e cominciai a scalpellallo (1), ed in mentre che lo lavoravo, io facevo il modello: egli era tanta la voglia, ch' io avevo di lavorar di marmo, che io non potevo aspettare di risolvermi a fare un modello sen quel giudizio, che s' aspettava a tal arte. Perchè io lo sentivo tutto crocchier (2), io' mi ponti' più volte di averlo

lore, the la come medium dell pari. E presso regionande delle cons dell'arie delle trom proprie, nomane i divittà del quelle, si discenso l'uno all altro parole risspectuation in prissana del Duce; si quale, perché ne pigliane piacre conocendo nel lor delli mordari ingreso rerumente el avecto della considerationa della con della mordari ingreso rerumente el avecto della considerationa del la color della considerationa della considerationa della con della considerationa della consideratio

percent percentages are a march and the second percentage of the second

<sup>(1)</sup> Crocchiare e Chiocolare dicesi anche del suono, che rendon le cose fesse, quanda son percosse,

cominciato à lavorare; pure ne cavai quel ch' io potetti , ch' è l' Apollo e 'l Jacinto . che ancora si vede imperfetto in bottega mia. E inmentre ch' io lo lavoravo, il Duca veniva a casa mia, e molte volte mi disse : lascia stare un poco il bronzo, e lavora un poco di marmo, ch'io ti vegga. Subito io pigliai i ferri da marmo. e lavoravo via sicuramente: il Duca mi domandava del modello, che io avevo fatto per il detto marmo; al quale io dissi : Signore, questo marmo si è tutto rotto, ma a suo dispetto io ne cavero qualche cosa; imperò io non mi son mai potuto risolvere al modello, ma andrò così facendo al meglio chi io potro. Has 'do "

Con molta prestezza il Duca mi fece venire un pezzo di marmo greco, di Roma, acciocche io restaurassi il suo Ganimede antico, qual fu causa della detta quistione cel Bandinello. Venuto che fu il marmo greco, io considerai, ch'egli era un peccato a farne pezzi per farne la testa, le braccia e l'altre cose per il Ganimede; mi provveddi d'altro marmo, e'a quel pezzo di marmo greco feci un niceal modelling di cera, al quale posì moine Narciso. E perche questo marmo aveva due buchi, che andavano affondo più d'arn quarto di braccio, e larghi due buone dita ; per questo feci l'attitudine, che si vede, per difendermi da quei buchi : di modo che io gli avevo cavati dalla mia

la in 1 Groy

bito io me lo feci portare in bottega, e comineiai a scalpellallo (1), ed in mentre che lo lavoravo, io facevo il modello: egli era tanta la voglia, ch' io avevo di lavorar di marmo, che io non potevo aspettare di risolvermi a fare un modello cen quel giudizio, che s' aspettava a tal arte. Perebè io lo sentivo tutto crocchire re (2), io'mi ponti' più volte di averlo

leva, che la cosa audasse del pari. E spesso ragionando delle cose dell' arte e delle lore proprie , notando i difetti di quelle, il dicevano l'uno all'altre parole vituperosissime in presenza del Duca; il quale, perchè ne pigliava piacere conoscendo ne lor detti mordaci ingegno veramente ed acubessa, gli aveva dato campo franco e licenza, che ciascuno dicesse all'altro ciò ch' egli poleva dinanzi a lul, ma fuora non se ne tenesse conto. Questa gara o piuttosto nimiciala fu cagione, che Baccio sollecitò ec.; mid non avendo egli già dat Duca que favori che prima soleva, il ajuteva perciò corteggiando e servendo la Duchessa. Un giorno fra gli altri mordendosi al solito e scoprendo molte core del fatti loro, Benerato, guardendo e minacciendo Baccio, disse prinvediti, Beccio, due altro mondo, che di questo ti noglin, cavure io, Rispose Baccio: Ja che io lo sappia un al unanni, si chi lo mi confessi e faccia sessamento o mon milojo come una bestia, come nei su. Per la qual cosu il Duba , roci che molti mesi ebbe preso sparso del fatto loro, note loro silenzio, temendo di qualche mai fine, e fee far loro yn ritratto grande della sua testa fino alla contra la Frence e l'altro si gettasse di bronzo, acciocche chi foorse meglio averse l'onore.

The Course non ammette is I in turgo della richi della consensation in consensation in the consensation of the consensation of

<sup>(1)</sup> Crocchiare e Chiocciare dicesi anche del suono, che rendon le cose fesse, quando son percosse.

commeiato à lavorare; pure ne cavai quel ch' io potetti , ch' è l' Apollo e 'l Jacinto . che ancora si vede imperfetto in bottega mia. E inmentre ch'io lo lavoravo. il Duca veniva a casa mia, e molte volte mi disse: lascia stare un poco il bronzo, e lavora un poco di marmo, ch'io ti vegga. Subito io pigliai i ferri da marmo, e lavoravo via sicuramente: il Duca mi domandava del modello, che io avevo fatto per il detto marmo; al quale io dissi : Signore, questo marmo si e futto rotto, ma a suo dispetto io ne cavero qualche cosa; impero io non mi son mai potuto risolvere al modello, ma andrò così facendo al meglio ch' io potro. " 'o

Con molta prestezza il Duca mi fece venire un pezzo di marmo greco di Roma, acciocche io restaurassi il suo Ganimede antico, qual fu causa della detta quistione col Bandinello. Venuto che fu il marmo greco, io considerai, ch'egli era un peccato a farue pezzi per farne la testa, le braccia e l'altre cose per il Ca nimede; mi provveddi d'altro marmo, e' quel pezzo di marmo greco feci un piocol modellino di cera, al quale posì mome Narciso. E perche questo marmo avera due buchi, che andavano affondo più d'un quarto di braccio, e larghi due buone dita; per questo feci l'attitudine, che si vede, per difendermi da quei buchi : di modo che io gli avevo cavati dalla mia figura : ma quelle : tante decine d'anni, che, s' era piovuto su , perche eta restato sempre quei buchi pieni d'acqua, la detl'acqua avesa penetrato tanto, che il detto marmo s' era deblitato ; e come marcio in quella parte del buco di sopra e' si dimostrò dipio che venne quella gran piena d'Arno, che alzò (1) in bottega màs più, d'un braccio e, mezzo; e perchè, il detto marmo era posato in sur un quadro, di legno, la detta acqua gli fepe dar la volta , per la quale si roppe ia sulle, poppe (a)s., el to. la rappiccai,

Anche il Bembo uno alzare nel senso neutro passivo di alzare. Vedi Sonetto 39.

E Tool là oltre, out alsa, inchini e sucati. (1) La piena d'Arnh qui nominata dev'essere quella, che accadde nel Settembre del 1547, della quala parlano tutti gli Storici fiorentini; poiche dopo la me-desima non se ne treva mentorata alcun altra fino al Sottembre del 1557, ed fi Cellini mostra qui di avere avuta quella disgrazia molto prima di questa ultima epoca col narrarci, che riparò alla rottura del Narciso nel tempo stessu che lavorava pel suo Perseo, il quale, come vedremo, fu terminato affatto nel 1554. Veramente senza la data di questa piena si sarebbe creduto, che le cose qui narrate appartenessero almeno all'anno 1548; giacche il Cellini ci ha già detto di aver perduto un figlio naturale di 2 anni circa, ed essando egli arrivato di Francia senza alcuna donna nell' Agosto del 1845, non poteva avere un figlio di quella età se non verso la metà del 1548; me non è de pretenderst in una Storia di questa fatta, che gli anni siano esattamento conteti , no che i racconti si sungedano con un perfetto ordine cronologico. Si avverta d'altronde, che pod anzi fu nominato come vivo il Sig. Stefano Colonna, il quale sappiamo esser morto al principio del 1548.

e perchè e non si vedesse quel fesso dell'appiccatura, io gli feci quella ghirlanda di fiori, che si vede, ch'egli ha in sul petto; e me l'andavo finiendo a cert'ore innanzi di o si veramente il giorno delle feste solo, per non perder tempo della mia opera del Perseo. E perche una mattina infra l'altre io mi acconclava certi scarpelletti (1) per lavorarlo, e' mi schizzò una sverza d'acciajo sottilissima in l'occhio dritto, "ed era tanto entrata dentro nella! pupilla, che in medo nessuno la nen si poteva cavare, e pensavo per certo di perder la luce di quell' occhio. lo chiamai in capo a parecchi giorni Maestro Raffaello de' Pilli , cerusico il quale prese due pippioni vivi, e facendami stare rovescio in sur una tavola, prese i detti pippioni e con un coltellino Toro loro uma venuzza, ch'egli hanno nell'alie, di modo che quel sangue mi colava dentro nel mio occhio; per il qual sangue subito mi senti confortare (2) e in ispazio di due giorni usci la sverza d'acciajo, ed io restai

<sup>(1)</sup> La I, ediz. legge 10 si acconciono besti conpelletti; me la Crusca ella voca ecceptiletto 22 Elli conciano certi escaptiletto. Il obo esquite quest ultima lezione, benché sembri meno originale, lassimado per ultri quell'elli come errore di estritura.

<sup>(2)</sup> Questo rimedio non senza ragione fa cereduto opportuno a calmare il dolora nell'uschio, red è presentto in Mossa: stilla nell'occhio la cangua dei popriore a della teriora.

libero e migliorato della vista: e venendo la festa di Santa Lucia (1), alla quale
eravamo presso a tre giorni, io feci un
occhio d'oro d'uno scudo franzese, e
gneue feci presentare a una delle mie sei
nipotine, figliuole della mia sorella Liperata, la qual bambina era dell'età di dieci
anni in circa, e con essa io ringraziai iddio e Santa Lucia: e per un perso non
volsi lavorare sul detto Marciso, ma tirato
innanzi il Perseo colle sopraddette difficultà, m'ero disposto di finirlo, e andarmene con Dio.

Avendo gittato la Medusa ( ed era venuta bene); con grande speranza tirato il
mio Perseo a fine ( che lo avevo di cera,
e mi promettevo, che così bene e mi verrebbe di bronzo, siccome aveva fatto la
detta Medusa), e perchè vedendolo di cera
ben finito e' si mostrava tanto bello; (2)
vedendolo il Duca a quel modo e parendogli bello (o che fassi stato qualcheduno,
che avesse dato a credere al Duca, ch' ei
non poteva venire così di bronzo, o che
il Duca da per sè se lo immaginase), e
venendo più spesso a casa, ch' ei non soleva, una volta infra l'altre mi disse:
Benvenuto, questa figura non ti puoi ve-

<sup>(1)</sup> Alli 13 Dicembre-

<sup>(</sup>a) Le I. ediz. e il ms. leggono z tanto bello, che vedendolo; ma quel che fu da me levato, perchè rompe tutto il filo del periodo.

CELLINI, \*:

<sup>(1)</sup> Questo Ganimede si conserva tuttora nella Galleria de Medici in Firenza, è fa pubblicato da Anton-Francesco Gori nel suo Museo Fiorengiapo, ore con l' publi: Geospheii estana hace desputizione, quan extipativa de la compania de la compania de la compania de fama maxime clarus. Aquilem ad pedes formesistam punciansame, cercante cum neture ispe artificio, ce singro idem efficati. Baum quoque numos tachó et cura elestorme abolisi et los cereo peceresi tecnas ingenium raum, non sero monumentram viterum cremela, quad articalem, Dit maistrave figilare, la determa (viu manna, quasi purcila crepuda dedit. Ceterum iprom pulcherrini devimantai sigum actipuma set, son ser colpatate spectandem.

cora per aver gittata la Medusa, che pur si vede qui alla presenza di Vostra Eccellenza : un getto tanto difficile, dove io ho fatto quello, che mai nessuno altr'uomo ha falto innanzi a me, di questa indiavolata arte. Vedete; Signor mio: ho fatto la fornace di nuovo, a un modo diverso dagli altri perchè io , oltre molte altre diversità e virtuose scienze, che in essa si vede, ie le he fatto due uscite per il bronzo, perche questa difficile e storta figura in altro modo non era possibile, che mai ella wetfisse fe sol per queste mie intelligenze ell'ie wat ben venuta ! la qual cosa non credefte mai nessuno di questi pratici di quest arte. E sappiate, Signor mio, per certissimo, che tutte le grandissime e diffiellissime opere, ch' io ho fatte in Francia sotto vuel maravigliosissimo Re Francesco l'tutte mi son benissimo riuscite soloper il grand'animo, che sempre quel buon Re mi dava con quelle gran provvisioni e nel compiacermi di tanti lavoranti, quant'io ne domandavo, ch'egli era talvolta, che io mi servivo di più di quaranta lavoranti, tutti a mia scelta: e per questa cagione io vi feci così gran quantità di opere in così gran breve tempo. Or , Signor mio , credetemi e soccorretemi degli ajuti, che mi fanno di bisogno, pérchè io spero di condurre a fine un'opera, che vi piacerà; dove che, se V. E. Illustrissima m'invilisce d'animo e

CELLINI.

non mi dà gli ajuti, che mi fan di bisoguo, egli è impossibile, ch'io nè qualsivoglia mai uomo al mondo possa far cosa. che bene stia. Con gran difficoltà stette il Duca a udire queste mie parole e: ragioui, che or volgeva in un verso or in un altro; ed io disperato, poverello, che m'ero ricordato del mio bello stato, che avevo in Francia, così m'affliggevo, Subito il Duna disse : or dimmi, Benvenuto, come e egli possibile, come dici, che quella bella testa di Medusa, che e dassu un also in quella mano del Perseo, mai possa venire? Subito io dissi : or vedete , Signor mio , che voi non ve n'intendete; che se V. E. Illustrissima avesse quella cognizione dell'arte, ch'ella dice d'avere, ella non averebbe paura di quella bella testa, ch'ella dice, ch'ella non venisse; ma el bene averebbe d' aver paura di questo piè dritto, il quale si è quaggiù tanto discosto. A queste mie parole il Duca megzo addirato, subito si volse a certi Signori; ch' erano con S. E. Illustrissima, e disse: io credo, che questo Benvenuto lo faccia per saccenteria, il contrapporsi a ogni cosa: e subito voltomisi con mezzo scherno, dove tutti quei ch'erano alla presenza facevano il simile, e comincio a dire: io voglio aver teco tanta pazienza di ascoltare che ragione tu ti saprai immaginar di darmi, ch io la creda. Allora io dissi: io vi darò una tanto vera ragione, che V. E. Illus

strissima ne sarà capacissima; e cominciali sappinte, Signore, che la natura del facco si e d'ire all'in su, e per questo gli prometto, che quella testa di Medusa verra benissimo; ma percite la natura del finoco non e d'adatee all'in giù e per averlo a spigner sei braccia in giù per forza d'arre, per questa viva ragione lo d'oo a V. E. Illustrissima, ch' egli è imjussibile, che quel piede venga; ma ci mi arar l'acile a rifarlo (2). Disse il Duca: oh perche non pensavi, tu, che quel piede

(1) Perchè meglio si intenda quanto qui dicesi o in poche parole tutto il metodo, con cui Benveaver fatto il suo Persco. La atatua doveva essere di bronzo fuso, maggiore di cirque braccia, in un pezzo of ed internamente vota. Per ciò l' Autore fece primi suo modello di terra elquanto più magro di quello a doveva essere la statua, lo cosse, lo vesti di cera quella perfezione appunto, che voleva dare alla statua desima. In seguito per avere in concavo tutto quello che la cera reppresentava in convesso, coperse la cera steres di altra terra, cosse anche questa seconda tonada ve facendone colar fuori per vari afiatatoi la cera sottonosta Ved fottenne cost tra il primo modello e la seconda tonaca, divenuta forma della statua, uno spazio da introdurvi il bronzo fuso. Finalmente per colarvi queno bronzo senza movere in alcuna maniera-il mo modello colloco dolcemente per via di argani. a sua forma in una fessa scavata a piè della fornace , e per più canali e bocche aperte nella forma atessa ve introdusse il metallo fuso. Da ciò è chiaro, che al piè destro di Perseo, il quale restava nella fossa più di sel braccia sotto la spina della fornace, doveva discepdere pel ano canale separato assai men caldo il bronze che nelle parti superiori.

venisse nel modo, che tu di', che verrà la testa? Io dissi: e' bisognava fare molto maggior la fornacetta, dove io avrei potulo fare un ramo di getto (1), grosse quanto io ho la gamba, e con quella gravezza di metallo caldo, per forza ve l'avrei fatto andare; dove il mio ramo, che va infino a' piedi, quelle sei braccia ch' io dico. non è grosso più che due dita; imperò e' non portava (2) il pregio, che facilmente si racconcerà: ma quando la mia forma sarà più che mezza piena, siccome io spero, da quel meszo in su (il fuoco che monta (3) secondo la natura sua ) questa testa di Perseo e quella della Medusa verranno benissimo: sicchè statene certissimo: Detto ch' io gli ebbi queste mie belle ragioni con molte altre infinite, che per non esser troppo lungo io non le scrivo, il Duca, scuotendo il cape, s'andò con Dio.

<sup>(</sup>a) La I. ediz. ed Il ms. leggono non portanes specio; ma l'errore di scrittura o di stampa è si manifesto, che non occorre giustificare la correzione da me. fatta, Il Caro socisse: e non portane il pregio, che voi vi rompete il nonno per rispondere a me.

<sup>(3)</sup> Cioè montando il fuoco. Benv. Cellini Vol. II.

Fattomi da per me stesso buen animo, e scacciato tutti quei pensieri, che d'ora in ora mi s'appresentavano innanzi, i quali mi facevano spesso amaramente, piangere con il pentirmi della partita mia di Francia per esser venuto a Firenze, patria mia dolce, solo per fare una limosina alle dette sei mia nipotine, e pur (1) così fatto bene mi avvedevo che mi mostrava (2) principio di tanto male; con tuite questo io certamente mi promettexog che finendo la mia cominciata opera del Perseo; che tutti i mia travagli si doveriane convertire in sommo piacere o gloripso bene, Così ripreso il vigore, con tutte le mie forze e del corpo d della iborsa a contuttoche pochi danari mi fusse reststoy comincial a procacciarmi di parecchi cataste di Tegne di pino, le quali ebbi dalla pinata de Serristori, vicino a Monte Lupo, e simmentre ch' io l' aspettavo. vestivo il mio Perseo di quelle terre; ch'io wevooneconce parecchi mesi in prima acciocche elle avessino la loro stagione (3) E fatto ch' io ebbi la sua tonaca

and the La Landin, e il ms. leggono per i il contesto mi Induca la leggere puri

<sup>(2)</sup> Add imastrona, clob su apparine, mi et mastrona (1) m

<sup>&</sup>quot; (3) Stagione (dice il Salvini Prose Tosc.) è quel punto, nel quale le cose, che procedono a maturità, si

di terra (che tonaca si domanda nell'arte ) e benissimo armatala e recintala con gran diligenza di ferramenti, cominciat con lento fuoco a trarne la cera (1), la quale usciva per molti sliatatoi, ch'io avevo facti; che quanti più se ne fa , tanto meglio si empie le forme. E finito ch'io ebbi di cavar la cera; io feci una manica mitorno al mio Perseo, cioè alla detta forma di mattoni, tessendo l'uno sopra l'altre ? e lasciando di molti spazi, dove il fuoce potesse esalar meglio (2): dipoi vi comino ciai a metter le legne cost pianamente, gli feci fuoco due giorni e due notte (3)? tautoche, cavatone titta la cera e idape poi (4) s era benissimo cotta la detta for con tutte le mie forze e

fermano , quasi dallo stare è fermatil cost detto d'L'Arto sto nella Lena usò : on cha l'arregge di la steggio andiamone a mangiar. Il nostro autore poi nel suo Trat-tato sulla Scultura definisce, qual debba essere la stagione della terra da sovrapporsi alla dera prescristata do di ridorta come pasta da fan pane, e di lostre la come verghe di ferro, e di tenerla umida per circa i mesi, onde sia morbida come unguento.

(r) Nel suddetto Truttato vien dettor di trar la cara con lento fuoco, acció non guasti, la forma, bollendo in essa.

(2) Manica das Chimies si chianta un fornella a forma di tramoggia, cioè stretto in fondo e largo in bocca, come di fatto erano una volta le maniche degli abiti. Cesi la forma cinta dalla manica restava come in un vaso, per essere cotta senza venir mossa: La Crusca dà la soura esposta definizione senza recare alcun esempio: (c)

(3) Leggesi nelle Vito de 88. Padri gitain dalla Crases : punteri per istratto ( cioè come per estasi ) - in terra in practione, o stetteri tre di'e tre notte, piangendo מספרבור , חווים יו נפת על מוני dinanzi a Dio: (4) Clob dappoliche.

punto , net quo'e le circe , e n . cinue

mas subito cominciai asvotar la fossa, per sotterrarvi la mia forma e tutti quei bei medie che la ibelliarte ciocomanda (1) Quando ebbi finito di votar la detta fossa, iellora io presi la mia forma , e conwithindlarganile di buoni canapi diligentembnte da dirizzai li e sospesala un braccio sopra il piano della mia fornace, avendela mbenissimo dirizzata o di sorte (2) sit sua) ossementi minimera al a sua) fossa , spiane piano la feci discendere infinnel foullo dello fornace pi e la posas con tutte quelle dibgenzel, sube immaginar si possivob (d) ale mender E fatto; oh' io ebbis aubsta bollas fatica proominciai a calzarla colla medesima terra, ch' io avevo cavathe (4) the diemano in mano ch'io vi alzavo

ingigo O-qui dest leggrafa vos. varis que let mod cor, giacola motos sono le avverence. da aversi ancile por detecta dossa y le quali inasegurari nel Tratain auddetto lun averamente, si doc'autinendere corier ripetuo il vario es geometoles sunte la de modi co.

yearen in de college de server edes i Quasciorque las ellessi di cecionagi dipole di server edes i Quasciorque las ellessi di cecionagi dipole de la college de la college de college de college de college de college de college de la college de colleg

Scriftogi del secolo XVI.

and (4) Calsians walls entress a tenomic congret strict increasing on straintilly edicages into dealer cost est strings per Jos atessas y come sin a caltar colla gambio, quanto de bair gone al come con a distriction o a che che an per acrearlo nel mesto. Cost il Cecchi unto del propositione de la colla consideratione de la colla consideratione de la colla collactica colla colla collactica collact

ha derra, vii mettevoi olidus app quali erano cannoneidi di terra coher; che si adoperano per gli radquisi e baltato inte simili cosc. Comenche (c) no veddilud acverla benissimo ferma, de che quell'imolto di nonkaria (a) coro il metter quell'imolto mici da voranti avevano che ci nateso il medio mici da voranti avevano che ci nateso il medio mici da voranti avevano che ci nateso il medio mici da voranti avevano che ci nateso il medio mici di voranti avevano che ci nateso il medio mici di voranti avevano che di sesso il medio mici di voranti avevano che ci nateso il medio si cui ci natesi si prodevo filta vidi da riori i mi regisi alla mini florangei (larijunta vise) vo fatto denpiere di mblis masselli) di varang e, altricapezza di becono (a) pi eliccomadaro

<sup>(</sup>i) Nella Crusica (di. Mercata, invancia, citati, spolsà cienni, nei quali come che sai in laugo di conèr y ma in nestuno di essi trovo, che il medicino abbi, come, qui ni valore di quando ", quo apparantelei suoi reignificati di cone. Del cetto à noto, chen del pretierella solo income. Del cetto à noto, chen del pretierella solo internationa della pretierella solo internationa della pretierella solo internationale della pretierella solo internationale della pretiere della solo internationale della pretiere della solo internationale della pretiere della solo internationale della solo

<sup>(2)</sup> Îl verbo incale are hi force qui perco per sintev minor di nalezza i na none, igli disconversibile, per quanto parmi , anche il significatori di reminer animatei nei inzepara; che al disconversibili di admonimata delle Pirstole di S. Gridena citati pella cersonali molta uni undi studiare in migire chene ticolisme gli mennel quili charighi di danzi e di vertimenti.

<sup>. 3.</sup> Qui manca un serbo, e carino d'esambio, riscior bere, promettere buon effetti; è simili i Misignière, gent, che nel 1981 ha pubbliche in Londra uns una bulla traduzione in inglene di quatta Vilinya mostratendi dal Cav. Rossi nella son etienassima collectione del libre d'Arti, interisce qui mandifety de nameza ciolo primerè len di ben contripondere, 2011 into Jaccon Ina distrato

<sup>(4)</sup> Massello è voces mancante mella Grusca ; masecondo l'Alberti , che cita il Lami ; il Muni ; til Targioni. e il presente passo del Cellini , è dessa onaspecio di diminutivo di Masse . Assesso y e significa-

VITA DI BERVENUTO I'un sopra l'altre in quel modo, che l'arte ci mostra , ( cioc sollevati , facendo la via alle fiamme del fuoco, e perche più presto il detto metallo piglia il suo calore e con quello si fonde e riducesi (1) in bagno li cost animosamente dissi, che desfuoco alla detta fornace : e mettendo di quelle legne di pino, le quali per quell'untuosità della ragia che fa il pino .. (2) ... e per estere tanto ben fatta la mia fornacetta ella lavorava tanto bene, ch'io fui necessitato a soccorreres ora da una parte ora da un altra con tanta fatica, ch' ella m era insopportabile, ev pure io mi sforaro. E di hin mi sopraggiunse che e' s'appapra, the il tetto non ci cadesse addosso; dall'altra parte di verso l'orto il cie-

generalmente un mucchio di varie moterie, che in giantimoge nimbe singai, indurite e consolidate insieme, delde più sparticolarmente (un pezzò di metallo purgato e companiente operatorie proprie del proprie pro

ato (s) Anche qui maoca un verho, per esempio, si con considera presistano o simile, altrimenti bioquerebbe levare di relativo le gadi, o leggere pon appresso lavorarano in luogo di ella lavorava, come fa il Sig. Nugent, che traduce quette parole barnet at such a rate, ciod ardeano is tal amaiera.

lo mi spingeva tant'acqua, e vento, che mi freddava la fornace. Così combattendo con questi perversi accidenti parecchi ore, sforzandomi la falica tanto di più , che la mia forte valetudine di complessione non potette resistere di sorte ch' e mi sand una febbre efimera (1) addosso; la maggiore , che immaginar si possa al mondo. Per la qual cosa io fui sforzato ad andare a gittarmi nel letto a e cost malcontento bisognandomi per forza andare mi volsi a tutti quelli che majutavano, 1 erano in circa a dieci o più , lufra maestri di fonder bronzo e manevali e contadini e mia lavornati particolari di bottega, infra imqualinsi pera un Bernardino Manuellini di Mugello chio mavevo allevato parecelii anni jo q al detto dissi , dappoiche io m'ero raccomandato a tutti :

<sup>(1)</sup> Manoindo qui d'heinin-verionis, sopolit de la dibblo se la teina kinasi di questo pertudo più dibblo se la teina kinasi di questo pertudo più chia dibblo se la teina kinasi di questo pertudo più chia dibblo del partico del pertudo del proportio del pertudo del protetto, este dodo del protetto, este del protetto del protetto, este del protetto del protetto, este del protetto del protetto del protetto, del protetto del protetto, del protetto del protetto del protetto, del protetto del protetto

VITA DI BENVENUTO vedi , Bernardino mio caro , osserva l'ordine, ch'io ti ho mostro, e fa presto quanto to puoi, perche il metallo sarà presto in ordine; to non puoi errare, e questi altri nomini dabbene faranno presto i canali , e sicuramente potrete con questi dua mandriani dare nelle due spine (1), ed io. son certo, che la mia forma s'empiera benissimo: io mi sento il maggior male, ch' io mi sentissi mai dappoiche io venni al mondo e credo certo che in poche ore questo gran, male, m avera morto. Così molto mal contento mi parti de loro, e me n'andar letto, Messo ch'i'mi fui nel letto, co- 2 mander alle mie serve, che portassino in boltega da mangiare deda bere a tutti; e fo dicevo loro: jo non saro mai vivo domattina, Ei mi dayano pure animo, dicendomi, che il mio gran male si passerebbe des e ch'e m'era venuto per la troppa fatica.

(v) La voce Mericano Mandraid vella Crusca, non reba labre della communication della c

Con soprastato due ore con questo grancombattimento, di febbre, (e. di continuo io me la sentivo crescere ) e sempre dicendor jo mi sento morire Pla mia serva che governava tutta la casa il che aveva nome Mona Fiore da Castel del Rio ( que! sta donna era la prin valente, che mascesse mai, e altrettanto la più amorevole ) e de continuo mi sgridava, ch'io m' ero bigotam tito e dall'altra banda mi faceva le mag giori amorevolezze di servitit, che mar lit si possa al mondo : imperio vedendo il con m cosi smisurato male e tanto shigotiffo? conoh tutto il suo bravo enore ella non si posta teva tenere yuche qualehe quantità di lago crime non gli cadessi dagli occhi le pur ella, per quanto poteva plaist guardavasm ch' io non la wedessi Stando in auteste smisurate tribulationipioni veget entrapit re in camera wwecerto nome im duale ut nella sua persona cirsi mon rava di essere storto come un'IS majuscola ? e comincio a dire con un certo won di voce mesto e afflitto pocomes coloro che danno il como mandamento dell'anima a quelli che hanno ad andare a giustizia (1), e disse : ob povero Benvenuto! la vostra opera si guasta, e non ci è più un rimedio al mondo... Subito ch' io sentingle parole di gwello sciagurato, messi un grido tanto smisura-

<sup>(1)</sup> Comandamento dell'anima vale antenna di morta, mui e Giustizia dicesi dai Tesceni, banto il luogo, del patir ab bolo, quanto anche la pena capitale qualunque, e l'allos il stesso del giustiziare.

to , che si sarebbe sentito dal cielo del fuoco (1), e sollevatomi da letto presi li mia panni e mi cominciai a vestire, e le serve e il mio ragazzo e ognuno, perche (2) mi si accostava per ajutarmi, a tutti io davo, o calci o pugua, e mi lamentavo dicendo; al traditori invidiosi ! questo si e no tradimento fatto ad arte; ma io giu-Tro per Dio, che benissimo io lo conoscero e innanzi chi io muoja lascero di me un tal saggio al mondo, che più d' uno o ne restera maravigliato. Essendomi finito oudi vestire, m'ayviai con cattivo animo inof genti che con lanta baldanza io avevo is lasciato, tutti stavano attoniti e sbigottiti. Comincial e dissis breu intendetemi, e dap. lo puiche, voi non avete voluto o saputo abbidire al modo, ch'io v'insegnai , ubbidio temi ora ch ie son con voi alla presenza dell'opera mia, e nou sia nessuno, che mi si contrapponga, perchè questi cotai casi hanno bisogno d'ajuto e non di consiglio A queste mie parole e mi rispose un certo Maestro Alessandro Lastricati (3) of up to propriamente si è una vivanda simbe

Circonda la Terra, e la Luus trovavasi una sfera detta Circonda la Terra, e la Luus trovavasi una sfera detta Ciclo del Janco. Dante partando degli issinti dati da Dio alle cose, dice dell' istinto del fuoco:

<sup>(2)</sup> Forse dee leggersi che.

<sup>3</sup> Questi eta probabilmente parente di quel Nanobi Lastricati, commendato più volte dal Vasari come vac

e disse: vedete, Benvenuto, voi vi volete meltere a fare un impresa, la quale mai non permette l'arte, ne si può fate in modo nessuno. A queste parole la mi volsi con tanto furore e risoluto al male. ch'egli e tutti gli altri a una voce mi dissono ; su comandate , che tutti violatiteremo tanto quanto voi ci comandate, in quanto si potra resistere colla vita. E queste amorevoli parole, 15 10 mi penso. che le dicessino, pensando, chi io dovessi poco soprastare a cascar morto. Subito io andai a veder la fornace "e veddi futto rappreso il metallo, la tiual cosse se do-manda essersi fatto un migliaccio (7) a lo dissi a dua manuali, che maassimo al di-rimpetto (2), in casa il Capretta heccajo, per una catasta di legita di guerenoli giovani , ch' erano secchi di (3) più d'un anno, le quali legne Maria Gineveri, mo-

(1) Migliaccio propriamente si è una vivanda simile alla torta.

in any shorey, among artino is im

un a sure b ones and mand igno. Il

unle seultore, i.e. molto, pratico, celle cose di gillo. Il

quale nel 1864 in provvednore di tante la bored into
nelle creequie del Beneroritativa del cose di conse

<sup>(</sup>a) La Crusca dice, che of dirimpetto diche che sia qui per contrario, a rifroga, ma il Cellini quantuoque qui percentia la siasso anticolo all'avverbio dirimpetto, sottintendendo della mia bottega, gli contrera mondimeno il suo significato ordinario di rincottre di dirimcottre e simili.

<sup>(3)</sup> Parmi, che qui si voglia dire secchi do un anna, e da più d' un anna; e il si per da sarchhe giustificato dall' esempio del Sacchetti ote diece unci in su la piane na la dove di due ore ogni cosa era finito. Nov. 159.

glie di detto Capretta , me l' aveva offerne e venute che furono le prime bracciate, cominciai a empiere la braciainola: e derche la quercia di quella sorta fa il più vigoroso filoco, che tutte l'altre sorte di legne atvegnache e'si adopera legne di ontatio fe'di pino per fondere l'artiglierie (1). perche educco dolce ), quando quel mighaccio comincio a sentire quel terribil fueco e si comincio a schiarire, e lampeggrava Dall altra banda sollecitavo i canali, el altri avevo mandato sul tetto s riparare al fluoco pil quale per la gran forza di quel fuoco (2) si era maggior. mente appiccato, e di verso l'orto avevo fatto fizzare certe lavole ed altri tappeti e matrideci, sche mi riparavano dall' acqua. Dibbi ch lo cbbi dato il rimedio a tutti questi gran forori , con voce grandissima dicevo ora a questo ora a quell' altro : porta qua, leva la di modo che, veduto che il detto migliaccio si cominciava a liquefare 39 tutta Equella Brigata con tanta vogira 'm' ubbidiva, che ognuno faceva per tre, Allora lo feci pighare un mezzo pane di stagno, il quale pesava in circa a sessanta libbre, e lo gettai in sul migliaccio, dentro alla fornace, il quale cogli altri ajuti e di legne e di stazzicare

<sup>(1)</sup> Avvegnachè qui vale conciossacosachè, e non quantunque. Il ms. Laur. logge per l'artiglierie. (43) Cità della fernacc. La l. ediz. legge per la gran forza del vento, do managa a sersa

CHILLINIA AVE or con ferri ed or con istanghe, fin poco spazio di tempo divenne liquido, Or, veri duto d' aver resuscitato un morto contro al creder di tutti quegli ignoranti 6 de mi torno lanto vigere, ch io non m axyrden vo se lo avevo più febbre o più paura di morte. In un tratto e si senti jun con more con un lampo di fuoco grandissi mo, che parve proprio, che una sagtta a fusse creata quivi alla presenza postra per la quale insolita spayentosa paura ognuno s' era shigoitito ed lo pju degli altri. Passato che fui quel gran romore noi ci cominciammo a rivedere in viso l'un l'altro; e veduto che il coperchio della fornace si era scoppiato e si era sola levato di modo che il bronzo si yersaya pe subito feci aprire le bocobe della miso forma e nel medesimo tempo feci daren alle due spine; e veduto che il metallo non correva con quella prestezza, che ci (1) soleva fare, conosciuto cha la causa si era forse per essersi consumata la lega perp virtù di quel terribil fuoco (2), lo fect pigliare tutti i mia piatti eliscodelle na tondi di stagno i quali erano in circa a dugento, e a uno a uno io li mettevo di-

<sup>1)</sup> Forse dee leggeral of spleva, it is it metalli si à la qualità , ossia la maggiore o minore bontà dei medesimi, od anche una nuione di vari metalli , la quale , per l'uso che se ne fa , chiamest saldatura. Da questo passo del Cellini però è munifesto, che Sutfaltro è presso gli Artisti il significato primitivo di tal

nami a mia canali , e parte ne feoi geta tar dentro nella fornace; di modo che a veduto ognuno rehe cil mio bronzo s'era fauto benissimo liquido, e che la mia fore. ma Dempieval util animosamente, e lies. ti omi sputavano el mi ubbidivano, ed io oporque emoralà comandavo, ajutavo a diceros do Diamonie colle tue immense virth resuscitasti da morte e glorioso, to ne salisti al Cielo ,) da modo, che in un truttope's empiasla mia forma (1). Per la quet cose io m'inginocchiai e con tutto il ouvre ne ringraziai Iddio; dipoi mi volsi, a'errd piatto, ch'era quivi in sur un ban: eliettacoio (n) i.e bon grand' appetito mani distre beevi insieme con tutta quella bris garas; offiphishne mandai nel letto sano e litto di perclie egli sera due ore innanzi glornop eu come se mai io non avessi avus 6. w it no thi e scodelle di stagno, taute amutoil item.

ment de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la company

to un male al moudo, così delcenstata miriposavo: an il moudo della comadinata Onella mia buona serva, senza chi lo-

le dicessi nulla, mi aveva pronsedula) d'un grasso capponcelle ; di mode che m quando io mi levai di letto, ch'era Nicio no all'ora del desimere ; ella mi sinfecen incontro lietamente, dicendati ch è que st' nome quello the si sentire mories is credo , che quelle (1) prigue in talci er che voi davi a noi etanotte passata, quanti do voi eri così informatori nho coo quel diabolico furore, che voi mastrari dia veren quella vostra tanto amisurata febbiq fuss spaventata, che voi non dessi ancora a leie si cacciò a fuggire. E così titta la mia povera fainigliubla vimessa da deito spavento e da tante susisurate fatiche ipound tratto si mando a ricomprare quin cambin di quei piatti e scodelle di stagno, tante stoviglie di terra, e tutti lietamente desinammo, che mai non mi ricordo in teme po di mia vita ne desinare con magnon letizia ne con miglior appetito. Dopo desinare mi vennero al trovare, tutta quelli che mi avevano ajutato, quali lietamente si rallegravano , riograziando ladio di tutto quello ch' era occurso ; e dicevano. che avevano imparato è veduto far cose, le quali erano dagli altri maestri tentite

<sup>(1)</sup> Forse dee leggersi con quelle eco, come vorrebbe le buona sintassi.

impessibili. Ancora io alquanto baldanzoso, parendomi d'essere un poco saccente, me ne gloriavo; e messomi in ordine, messi mano alla mia borsa e tutti pagai e contentai. Quel mal uomo, nemico mio mortale, di Messer Pierfrancesco Ricci. Majordomo del Duca, con gran diligenza cercava d'intendere come la cosa si era passata; di modo che quei due, di che no avevo avuto sospetto che mi avessero fatto fare quel migliaccio, gli dissero, ch'io non ero un uomo, anzi ero un. espresso gran diavolo, perchè io avevo fatto quello, che l'arte non poteva fare. con tante altre gran cose, le quai sarebbero state troppe a un diavolo. Siccome essi dicevano molto più di quello ch'era seguito, forse per loro scusa, il detto Majordomo lo serisse subito al Duca, il quale era a Pisa, ancora più terribilmente e piene (1) di maggior maraviglie, che coloro non gli avevano detto. Lasciato ch'io ebbi due giorni freddare la mia gettata opera, cominciai a scopriela pian piano; e trovai, la prima cosa, la testa della Medusa, ch' era venuta benissimo per virtù degli sfiatatoi, siccome io dissi al Duca . . (2) . .

<sup>(1)</sup> Parmi, che debba leggersi pieno, riferendosi questo aggettivo a quello ch' era seguito.

<sup>(5)</sup> Qui e' è una lacune, per esemplo, che la neture del facco e del culore si era ex., in conformità di quanto fiu delto a pag. 272. Nugent traduce di fatto i ar lhed observed to the Duke, that the property of fire year to fly upwardet.

si era l'andare all' in su : dipoi seguita di scoprire il resto, e trovai l'altra testa cioè quella del Perseo, ch' era venuta similmente benissimo; e questa mi dette molto più di maraviglia, perchè, siccom e si vede, ella e più bassa assai di quel la della Medusa. Perone le bocche di dei ta opera si erano poste nel di sopra della testa del Perseo e per le spalle, io trovai che alla fine della detta testa del Persec si era appunto finito tutto il bronzo, ch'e ra nella mia fornace: che fa cosa maravigliosa, che non avanzo punto di bocca di getto (1), ne manco non manco mulla che questo mi dette tanta maraviglia, che e paruto proprio, ch'ella fussi cosa maravigliosa, veramente guidata e mineggiata da Dio. Tiravo innanzi felicemente di fi nire di scoprirla, e sempre trova vo alla cosa venuto benissimo, finattantoche s'an rivò al piede della gamba dirittà, che posa, dove io trovai venuto il calcaguo; andando innanzi , vedevolo essere tutto pieno, di modo che da ma banda mi rallegravo e da un alua parte molto e m'era discaro, solo perche io avevo detto al Duca, ch' e' non poteva venire : di modo

env. Cenni Vol. II.

<sup>(1)</sup> Cioè non rimare gettata alcuna delle boche della, forma, come sarebbe accaduto se in este fosse sograbbondato il metallo.

Benv. Cellini Vol. II.

VITA DI BENVENUTO

che (1) finendolo di scoprire, trovai le dita, che non eran venute, di detto piede, e non tanto le dita, ma sopra le dita e' mancava un pochetto, a tale (2) che egli era quasi manco mezzo; e sebbene mi crebbe quel poco di fatica, io l'ebbi molto caro, solo per mostrare al Duca, ch'io intendevo quello ch'io facevo: e sebbene egli era venuto molto più di quel piede, che io non credevo, e'n'era stato causa, che per li detti tanti accidenti diversi e's' era più caldo, che nen promette l'ordine dell'arte, ed anco per averlo avuto a soccorrere con la lega in quel modo, che s'è detto, con quei piatti di stagno, cosa che mai per altri non s'è usata. Or veduta l' opera mia tanto ben venuta, subito me n'andai a Pisa a trovare il mio Duca, il quale mi fece una tanto gratissima accoglienza, quanto immaginar si possa al mondo, e il simile mi fece la Duchessa; e sebbene quel loro Majordomo gli aveva avvisati, ei parve alle loro Eccellenze altra cosa più stupen-

<sup>(</sup>t). Questo avverbio di modo che sembra qui posto nel senso di pure, od in quello di così, in tal modo ec-, come viene usato anche in riperesso a pag. 366 ...(2) La Crusca suppione, che quest avverbio a tale,

<sup>(</sup>a) La (rusca suppone, the quest severnin a int, il quale per ellissi vale lo stesso che a tal segno, o a tal termine, sia sempre congiunto col verbi condursi, giungere e simili.

da e più maravigliosa il sentirla contare a me: e quando io venni a quel piede del Perseo, che non era venuto siecome avevo avvisato prima Sua Eccellenza Ill. io lo vidi empire di maraviglia, e lo contava alla Duchessa, siccome io gnene avevo detto innanzi. Ora veduto quei mia Signori tanto piacevoli inverso di me, allora io pregai il Duca, che mi lasciassi andare infino a Roma. Cost benignamente mi dette licenza, e mi disse, ch'io tornassi presto a finire il suo Persco, e mi fece lettere di favore al suo Ambasciatore. il quale era Averardo Serristori: ed erano i primi anni del Pontificato di Papa Julio de' Monti (1).

<sup>(1)</sup> Gio. Maria del Monte, aretino, fu incoronato Poneño en la giorno 31. Febrajo del 195a. e. regnò col nome di Giutio III. fino al 33. Marzo del 1954. Egli avvera sostemito con molta gioria si eso Cardinalato; me quando fu detto Pape, trovandori settuagenario e di poca salute, non si occupo quasi di Popo di Romagnifo qual e fi chiamata volgarmente la Figna di Para Giulio, a sembro dabhandonaria alla molteza ed alla cieca propentione pei suoi favoriti, avendo per fino adottato per suo inpiote e, malgrado i voi del Sacro Collegio, creato Cardinale un certo Innocentro, sopramonianto II Beraccion, giorosento di 16. anni è ugileo di una mendicante, I dinata, non avera altro merito e quillo di svergli ben custosi su suscimina, e che pei suoi pestini contumi fu poi da Pio IV. e V. psiò volte imprigiosmot, populate de Benefaci, e lascisto Volte imprigiosmot, populate de Benefaci, e lascisto del parte del parte del Porto IV. e v. psiò volte imprigiosmot, populate de Benefaci, e lascisto del parte del propertico del Benefaci, e lascisto del propertico del parte del propertico del propertico del parte del propertico del parte del propertico del properti

Innanzi ch' io mi partissi, detti ordine a' mia lavoranti, che seguitassino secondo il modo, ch' io avevo lor mostro. E la cagione, perchè andai, si fu, che avendo fatto a Bindo d'Antonio Altoviti un ritratto della sua testa, grande quanto lo proprio viso, di bronzo (e gliel' avevo mandato insino a Roma), questo suo ritratto egli l'aveva messo in un suo scrittojo, il quale era molto riccamente ornato di anticaglie ed altre belle cose : ma ildetto scrittojo non era fatto per isculture ne manco per pitture, per dire il vero; le finestre venivano sotto le dette bell' opere, di sorte che, per aver quelle sculture e pitture i lumi al contrario, le non mostravano bene, in quel modo, ch'eli'avrebbon fatto, s'ell'avessino avuto i loro ragionevoli lumi. Un giorno s' abbatte il detto Bindo a essere in sulla sua porta, e passando Michelagnolo Buonarroti, scultore, ei lo pregò, che si degnasse d'entrare in casa sua a vedere un suo scrittojo, e così lo menò, Subito entrato, e veduto, disse : chi è questo maestro, che vi ha ritratto così be-

come infame ed isolato fra tuti gli altri Cardinali. Il Duca Cosimo, che aveva avulo gran parte nella lezione di Giulio, gli spedt tosto une soleme ambasciate di cinque gentituomini fiorentini, tra i quali fu Averardo Serristori, già atuto ambasciatore presso Carlo V. nel 1537», e che rimase poi pel suo Duca in Roma fineoltre al 1546.

ne e con così bella maniera? Sappiate, che quella testa mi piace. Come è meglio quella cosa..., che si faccino...(1)..., delle antiche! e pur elle sono delle buone, che di loro...vegghino; e se queste finestre fussino loro di sopra, com'elle son loro di sotto, elle mostreriano tanto meglio, che (2) quel vostro ritratto fra queste tante bell' opere si farebbe un grand' onore. Subito partito che il detto Michelagnolo si fu di casa di detto Bindo, mi scrisse una piacevolissima lettera, la quale diceva così : Benvenuto mio, io vi ho conosciuto tant' anni per il maggior orefice, che mai ci sia stato notizia; ed pra vi conoscerò per iscultore simile. Sappiate; che Messer Bindo Altoviti mi meno a vedere una testa del suo ritratto, di bronzo, e mi disse , ch' ell' era di vostra mano: io n' ebbi molto piacere; ma mi seppe molto male; ch' ell' era messa a cattivo lume , che s' ell'avesse il suo ragionevole lume, la si mostrerebbe quella bell' opera, ch' ell' è. Questa lettera è piena delle più amorevoli parole e delle più favorevoli verso di

<sup>(1)</sup> Anche qui ci sono delle lacune - Faccine per facciono, e poco dopo veggino per veggano sono idioltimi; come il gli notato possano per possano e simili, con il lerbo mastrare, usato due volte in proposito delle opere raccolte dall'Altoviti, ha qui pure il significato di avere appariscensa; e questo che valo di mode che, così che.

VITA DI BENVENUTO me; che innanzi ch'io mi partissi per andare a Roma, l'avevo mostrata al Duca, il quale la lesse con molta affezione e mi disse : Benvenuto, se tu gli scrivi e facendogli venir voglia di tornare a Firenze, io lo farei de'Quarantotto (1). Cosi io gli scrissi una lettera tanto (2) amorevole, ed in essa gli dicevo da parte del Duca più l'un cento di quello ch'io avevo avuto la commissione ; e per non fare errore la mostrai al Duca in prima ch'io la suggellassi, e dissi a S. E.: Signore, io ho forse promessogli troppo. Ei rispose e disse: meritamente; ed egli merita più di quello che tu gli hai promesso, ed io glielo atterrò davvantaggio, A quella mia lettera Michelagnolo mai fece risposta; per la qual cosa il Duca si mostrò molto sdeguato seco.

Ora giunto ch' io fui a Roma, alloggiai a casa il detto Bindo Altoviti. Ei subito mi disse com' egli aveva mostro il

(2) Ecco un altro tanto in luogo di molto, quando però non fosse in luogo di altrettanto.

<sup>(1)</sup> Nella celebre riforma di Firenza del 133-2. colla quale Clemente VII. camplo in Ducato quella Repubblica a favore di Alexandro de Medici, fumos cresti in Firenza tre Consigli, i uno di 200-, che rappresentava in qualche modo il popolo, i altro di 48, mini del 180 de

suo ritratto di bronzo a Michelagnolo, e che l'aveva tanto lodato; così di questo ragionammo molto a lungo: ma perchè egli aveva iu mano di mio mille dugento scudi d'oro in oro, i quali detto Bindo me gli aveva tenuti insieme di cinque mila simili, che lui n'aveva prestati al Du-ca (che quattro mila ve n'era di sua (1), e in nome suo v'era li mia), e me ne dava quell'utile della parte mia che mi perveniva (2), quale fu la causa, ch' io mi messi a fare il detto ritratto; e perchè quando il detto Bindo lo vide di cera, ei mi mando a donare cinquanta scudi d'oro in oro per un suo Ser Giuliano Paccalli, notajo che stava seco, i quali danari io non volsi pigliare e per il medesimo li rimandai, e dipoi dissi al detto Bindo: a me basta, che quei mia danari voi me li tenghiate vivi (3) e che mi gua-

<sup>(1)</sup> Essendo certo, come vedereno, che i denari dal dal Cellin all'Altoviti ecno versamente scudi statodo, bisogna dire che o dall'autore o dall'amanuerise sisal qui sbaglian nella cifra, ponendosi ecoo. in luogo di 3800., u poco sopra seo. in luogo di 3200., come corregge il Sig. Nugent.

<sup>(</sup>a) La Crusca all'articolo percente non dà a quetie verbo il significato di appartence o pettare, ma poco coerente a sè stessa, dice poi all'articolo sentre che quest'ultimu verbo vale talvolta perseniere, appartence, laticamante pertiaere, spectare, debesi, recandone analoghi esempi

<sup>(3)</sup> Questa bellu metafora di tener vivi, cioè frussi-

dagnino qualche cosa: io m'avvidi, che egli aveva cattivo animo, perche in cambio di farmi carezze, che era il solito di farmi, egli mi si mostro rigido, e contuttochè ei mi tenesse in casa, mai si mostro chiaro (1), anzi stava ingrogasto: pure con poche parole la risolvemmo: io mi persi (2) la mia fattura del suo ritratto e il bronzo ancora, e ci convennamo (3), che quei mia danari egli tenesse a vita mia, a quindici per cento, durante naturale (4).

feri a guisa di pianta, i danari non è accennata nella Crusca fra i molti altri significati metaforici di quell'aggettivo.

<sup>(1)</sup> Non esser chiaro con uno vale esser grosso, aver collera seco. Così la Crusca senza citare esempio.

<sup>(</sup>a) Persi per perdei non è errore di lingua, trovandost quella voce in molti poeti, ed anche in prosu nella Commedia il Furto di Francesco d'Ambra: io la persi son quattro anni finiti,

<sup>(3)</sup> Convennamo è idiotismo come venname, già no-

tato a pag. 17.
(4) Bindo Altoviti, di cui non so se più sussista il busto fattogli dal Cellini, ma il cui ritratto sta dipinto, al dire del Conte Mazzucchelli, in nua volta della Galleria di Firenze, dove è rappresentata la liberalità verso la patria, è nominato dal Vasari per avere avuto in sua gioventù da Raffaello d'Urbino il bellissimo ritratto, che questi erasi fatto da sè medesimo, non meno che per avere usato delle sue grandi ricchezze anche a pro degli artisti col far lavorare il pittore Francesco de Salvisti, lo scultore Benedetto da Ravazzano ed il Vasari stesso, di cui era amicissimo. Il contratto vitalizio, di cui qui parlasi, fu stipulato in Roma alli 9. Aprile del 1552., e fu pel Cellini una causa di molte brighe, come si vede ne Ricordi da noi pubblicati alla fine di questo volume; poichè quando scoppiò nel 1554. la guerra di Siena, colla quale il Re di Francia Enri-

In prima ero stato a baciare il piede al Papa; e inmentre ch' io ragionavo col Papa, sopraggiunse Averardo Serristori, il quale era Ambasciator del nostro Duca : perchè io avevo mosso certi ragionamenti col Papa, con i quali io credevo, che facilmente io mi sarei convenuto seco (e volentieri sarei tornato a Roma per le gra: difficultà ch'io avevo in Firenze); ma (1) il detto Ambasciatore, io m'avveddi, ch'egli aveva operato in contrario. Andai a trovar Michelagnolo Buonarroti, e gli replicai quella lettera, che di Firenze io gli

re i suoi danari.

co II. aveva dichiarato di volere ristabilire l'antica Repubblica Fiorentina, eccitando alle armi ed alla libertà malcontenti e mandando loro 20. bandiere verdi nelle quali era il verso di Danie :

Libertà vo cercando, ch' è il cara : anche Bindo fu tra gli altri sedotto; ed avendo pagato in Roma molte somme per mandar leve all'esercito francese comandato da Pietro Strozzi, fu con più di o, altri gentiloomini dichiarato ribelle e confiscato dal Duca; i suoi beni di Toscana valutati a più di 50m., scudi furon dall al Generale imperiale Gian-Giacomo de Medici Marchese di Marignano, che militava contro lo stesso Strozzi; ed essendo egli morto poco dopo questa disgrazia lasciò esule da Firenze anche suo figlio Antonio, il quale benchè avesse avuto sin dal 1548. l'Arcivescovato di quella cillà, non potè andarvi che nel 1567., dopo essersi riconciliato col Duca: ed il

Cellini per conseguenza di tali disastri stentò a ripete-(1) Questo ma, che mal corrisponde in gramatica al perche precedente, deve altribuirsi a quella popolare prodigalità di particelle, per la quale il nostro antore dimenticando l'orditura de suoi periodi, li fa non di rado riuscir mozzati o confusi.

4.

avevo scritto da parte del Duca. Egli mi rispose, ch'egli era impiegato nella fabbrica di S. Pietro, e per cotal causs ei mon si poteva partire (1). Allora io gli dissi, che dappoiche s' cra risoluto al modello di detta fabbrica, che ci poteva lasciare il auo Urbioo, il quale ubbidirebbe benissimo a quanto egli gli ordinasse, e aggiunsi mole altre parole di promesse, dicendoglice da parte del Duca. Egli subito mi

<sup>(1)</sup> Che questo fosse veramente il motivo, per cui Michelagnolo non poteva arrendersi alle istanze del Duca Cosimo, al può vedere anche in una lettera dallo stesso Buomarroti diretta al Vasari, ed inserita fra le Pittoriche; la quale, quantunque senza data, pare al-l'Incirca contemporanea con questo viaggio del Cellini a Roma. Essa è come segue 

M. Giergio, amico caro, io chiamo Iddio in testimonio, come io fui contra mia voglia , con grandissima forza messo da Popa Paulo terno nella sabbrica di S. Pietro di Roma, dieci anni sono; a se si fuere seguitato fino a oggi di lavorare in detta fabbrica , come si faceva allora , io sarei ora a quello di detta fabbrica, che io desidererei tornarmi costà (a l'irepze). Ma per mancamento di danari ella i'è molto allentata, e allentasi quando ell' è giunta in più faticose e difficili parti; in modo che abbandonandola ora, non sarebhe altro, che con grandissima vergogna e peccato perdere il premio delle fatiche, che io ho durate in detti dieci anni per l'amor di Dio. Io el ho fatto questo discorso per risposta della vostra e perchè ho una lettera del Duca, che m' ha fatto molto maravigliare, che Sua Signoria si sia degnata a scrivere con tunta dolcezza. Ne ringrazio Dio e S. E. quanto so e posso. Io esco di proposito, perchè ho perduto la memoria e'l cervello, e lo scrivere m' è di grande affanno, perchè non è mia arte. La conclusione è questa di farvi intendere quel che segue dello abbandonare la sopraddetta fabbrica e partirsi di qua: la prima cosa contentrret parecchi ladri, e sarei cagione della sua rovina e forse ancora del serrarsi per sempre.

gnardo fisso, e sogghignando disse: e voi come state contento seco? Sebbene io dissi, che stavo contentissimo e ch'ero molto ben trattato, egli mostrò di sapere la maggior parte de' mia dispiaceri; e, così mi rispose, ch'e'gli sarebbe difficile il potersi partire. Allora io aggiunsi, ch' ei farebbe il meglio a tornare a casa, alla sua patria, la quale era governata da un Signore giustissimo e il più amatore delle virtu, che mai altro Signore nascesse al mondo. Siccome di sopra ho detto, egli aveva seco un suo garzone, che era da Urbino, il quale era stato seco molti anni e l'aveva servito più di ragazzo e di serva, che d'altro (e il perchè si vedeva; che il detto non aveva imparato nulla dell'arte), e perchè io avevo stretto Michelagnolo con tante buone ragioni, ch'ei non sapeva che dirsi, subito si volse al suo Urbino con un modo di domandarlo quello, che gliene pareva. Questo suo Urbino subito, con un suo villanesco medo, con molta gran voce così disse: io non mi voglio mai spiccare dal mio Messer Michelagnolo, insino o che io scorticherò lui, o ch'egli scorticherà me. A queste sciocche parole io fui sforzato a ridere ; e senza dirgli addio, colle spalle basse mi volsi, e partimmi (1).

<sup>(1)</sup> Quest' Uzbino era sì care a Michelangiolo, che

Dappoiche così male avevo fatto la mia faccenda con Bindo Altoviti, con perdere la testa di bronzo e dargli i mia danari a vita mia, io fui chiaro di che sorta e la fede de mercatanti, e così malcontento me ne tornai a Firenze. Andai a Palazzo a Sua Eccellenza Illustrissima, la quale si era a Castello, sopra il Ponte a Rifredi (1): trovai in Palazzo Messer Pierfrancesco Ricci, Majordomo, e volendomi accostare al detto per fare le usate cirimonie, e subito con una smisurata maraviglia disse : oh tu sei tornato! e colla medesima maraviglia, battendo le mani. disse : il Duca è a Castello : e voltomi le 11 Car 8 . 1

avendolo perduto dopo il 1554., scrisse al Vatari la seguente dolentissima lettera, anch'essa senza data ed inserita fra le Pittoriche = M. Giorgio mio caro. Io posso male scrivere, pur per risposta della vostra lettera dirè qualche cosa. Voi sapete come Urbino è morto; di che m' è stato granditsima grazia di Dio, ma con grave mio danno e infinito dolore, La grazia è stata, che dove in vita mi teneva vivo , morendo m' ha insegnato morire non con dispiocere, ma con desiderio della morte. In l' ho tenuto 16. anni et hollo travato rarissimo e fedele, ed ora che lo avevo fatto ricco, e che io l'aspettavo bastone e riposo della mia vecchiezza, mi è sparito, nè mi è rimasta altra speranza . che di rivederlo in Paradiso. E di questo m' ha mostrato segno lédio per la felicissima morte che ha fatto, che più assoi che'l morire, gli è incresciuto lasciarmi in questo mondo traditore con tanti affansi; benchè la maggior parte di me n'è ita seco, nè mi rimane altro che una infinita miseria E mi vi raccomando. Un figlio di Urbino era stato tenuto a bittestino dal Buonerroti nel 1554. e chiamossi Michelangiolo.

(s) Quasi a metà strada tra Firenze e Prato.

spalle , si parti ; ed io non potevo nè sapevo immaginarmi perchè quella bestia facesse cotali atti. Subito me n'andai an Castello, ed entrato nel giardino, dov'era il Duca, io lo vidi discusto, che, quando ei mi vide, fece segno di maravigliar-; si ; e mi fece intendere , ch' io me n' andassi. Io che mi ero promesso, che Sua: Eccellenza Illustrissima mi facesse le medesime carezze e maggiori ancora, ch' e' mi fece quando andai, or vedendo una tanta stravaganza, molto malcontento mia tornai a Firenze, e ripresi le mie faccende, sollecitando di tirare a fine la mia opera. Non mi potendo immaginare, imag tale accidente da quello che si potesse. procedere (1), se non che osservando in che modo mi guardava Messere Sforza ecerti altri di quegli stretti (2) al Duca, e' mi venne voglia di domandare a Messer Sforza che cosa voleva dir questo : il quale così sorridendo, disse: Benvenuto,

Inches | Carroll

<sup>(1)</sup> Cioè da qual cosa si potesse procedere, nello stesso modo che a pag. 211. si è veduto a quello che nel senso di a qual cosa.

<sup>(</sup>a) L'addiettivo stretto nel significato di latriareco o confidente è voce di Crusca ; ma negli esemp in esan recati sta sempre unito ai sostantiri attratti di amista, accogiiruza, cosa ec. e non direttamente con un postantivo personale. Il Caro pare anzi avere schivata questa immediata unione, dicendo: szadone ricerco da Masser Giulio Spiriti, com mia motto stretta e cara.

4.

attendete d'essere uomo dabbene e pon vi curate di altro. Poiche molti giorni appresso si degno di darmi comodità, che io parlai al Duca, ed ei mi fece molte carezze torbide e mi domandò quello che c'si faceva a Roma, e così il meglio ch'io seppi appiccai ragionamento e gli dissi di essa testa, ch' io avevo fatto di bronzo a Birdo Altoviti, con quello che era seguito: io m'avvidi, ch' egli mi stava a ascoltare con grandissima attenzione: e gli dissi similmente di Michelagnolo Buonarroti il tutto; il quale mostro alquanto slegno, e delle parole del suo Urbino (di quello scorticamento, ch' egli aveva detto) forte se ne rise, e poi mi disse : suo danno : ed io, facendogli riverenza, mi partii. Certo che quel Pierfrancesco, Majordomo, aveva fatto qualche male ufizio (1) contro a di me, il quale non gli riusci : che Iddio sempre amator della verità, siocome sempre insino a questa mia età di tanti smisurati pericoli e' m' ha scampato, io spero, ch' ei mi scamperà insino al fine di

<sup>(1)</sup> Male significa nuche tristo e maio o cattino, leg-gedori nia Gradá is 3. Giodomo cistai dalla Cruca ≡ male desiderio e male nome, e nelle Vize de SS. Pedri≡ male abore, male acquito, male amore, male istoto e simili. Prego percio il lettore o correggere male supromi assuro acquito, male supromi assuro acquito, del alerra nache ia corrispondente su vertenza nalta pag. xxxt; giacche la prima ediz. legge veramento male asguro e une può qui supporti errore di straupa.

questa mia, sebbene travagliata, vita : pure vo innanzi, solo per sua virtù, animosamente . ne mi spaventa nessun furore di fortuna o di perverse stelle : sol mi manten-

ga Iddio nella sua grazia.

Or senti un terribile accidente, piacevolissimo lettore. Con quella sollecitudine sapevo e potevo, attendevo a dar fine alla mia opera, e la sera me n'andavo a veglia nella guardaroba del Duca. sintando a quegli orefici, che vi lavoravano per Sua Eccellenza Illustrissima: che la maggior parte di quelle opene lera sotto i mia disegni: e perche io vedevo, che il Duca ne pigliava piacere, si del veder lavorare come del confabular meco aucora e' mi veniva a proposito l'andervi alcune volte di giorno. Essendo un giorno infra gli altri in detta guardaroba it Duca venne al suo solito (e più volentieri assai , saputo Sua Eccellenza Illustrissima ch' io vi ero), c subito cominció a ragionar meco di molte diverse piacevolissime cose, ed io gli rispondevo a proposito, c l'avevo di modo invaghito, ch' e' mi si mostrò più piacevole, che mai ei mi si fossi mostrato per lo passato; in un tratto e' comparse un de' sua segretarj, il quale parlando all' orecchio di Sua Eccellenza Illustrissima, per esser forse cosa di molta importanza, subito il Duoa si rizzò. el andossene in un'altra stanza col detto segretario. E perchè la Duchessa aveva

mandato a vedere quel che faceva Sua Eccellenza Illustrissima, disse il Paggio alla Duchessa: il Duca ragiona e ride con Beavenuto, ed è tutto in buona. Inteso questo la Duchessa subito venne in guardaroba, e non trovando il Duca, si mise a sedere appresso a noi; e veduto che ei ebbe un pezzo a lavorare, con gran piacevolezza si volse a me e mi mostro un vezzo di perle grosse, veramente rarissimo, e domandommi quello, che me ne pareva. lo gli dissi, ch' egli era cosa molto bella. Allora Sua Eccellenza Illustrissima disse: io voglio, che il Duca me lo compri; sicchè, Benvenuto mio, lodalo al Duca quanto tu sai e puoi al mondo. A queste parole io, con quanta riverenza seppi, mi scopersi alla Duchessa e dissi: io mi pensavo, che questo vezzo di perle fusse di V. E. Ill.; e perche la ragione non vuole, che si dica mai nessuna di quelle cose, che, saputole non essere di V. E. Ill., e'mi occorre dire, anzi e'm'è di necessità di dirle; sappi V. E. Ill., che per essere molto mia professione, io conosco iu queste perle moltissimi difetti, per i quali giammai vi consiglierei, che V. E. Ill. lo comprassi. A queste mie parole ella disse: il mercante me lo da per sei mila scudi, che se non avesse qualcuno di quei difetti, e' ne varrebbe più di dodici mila. Allora dissi: quando quel vezzo fussi d'infinita bontà, ch'io non

consiglierei mai persona, che aggiungessi (1) a cinque mila scudi; perchè le perle non son gioje: le perle sono un osso di pesce, ed in ispazio di tempo elle vengono manco; ma i diamanti, i rubini e gli smeraldi non invecchiano, ed i zaffiri; questi quattro sono gioje, e di queste si vuol comprare. A queste mie parole, alquanto sdegnosetta la Duchessa disse : ora io ho voglia di queste perle, lodale al Duca, che te ne prego; e se ti pare di dire qualche poco di bugie, dille per far servizio a me, che buon per te. lo che sono stato sempre amicissimo della verità e nemico delle bugie, ed essendomi di necessità di dirne non volendo perder la grazia di una tanto gran Principessa, così malcontento presi quelle maledette perle, ed andai con esse in quell' altra stanza, dove si era ritirato il Duca. Il quale, subito che mi vide, disse: Benveuuto, che vai facendo? lo scoperto il vezzo dissi : Signor mio, io vi vengo a mostrare un bellissimo vezzo di perle, rarissimo e veramente degno di V. E. Ill.; e per 80. perle io non credo, che mai e'se ne mettessi tanto insieme, che meglio si mostrassino in un vezzo; sicchè compratelo, Signore, che son miracolose. Subito il Duca disse: io non le voglio comprare, perchè le non son quelle per-

<sup>(1)</sup> Aggiungere vale anche arrivars V. Bocc. N. 13, Benv. Cellini Vol. II. 20

le di quella bontà, che tu di', e l' bo viste; elle non mi piacciono. Allora io dissi : perdonatemi , Signore , che queste perle avanzano di infinita bellezza tutte le perle, che per vezzo mai fussino ordinate. La Duchessa si era ritta (1), e stava dietro a una porta e sentiva tutto quello ch' io dicevo. Di modo che, quando io ehbi detto più di mille cose, più di quello ch' io scrivo, il Duca mi si volse con benigno aspetto e mi disse : o Benvenuto mio, io so, che tu te ne intendi bepissimo; e se coteste perle fussino con quelle virtù tanto rare, che tu apponi loro, a me non parrebbe fatica il comprarle, si per piacere alla Duchessa, e si per averle , perchè queste tali cose mi sono di necessità, non tanto per la Duchessa, quanto per l'altre mie faccende di mia figliuoli e figliuole. E io a queste sue parole, dappoiche avevo cominciato a dir le bugie con maggior audacia seguitavo di dirne, dando lore il maggior colore di verità, acciocche il Duca me le credessi; fidandomi della Duchessa, che a tempo ella mi dovesse ajutare. E perche e'mi perveniva più di dugento scudi, facendo un cotal mercato, e la Duchessa me ne aveva accennato, io me n'ero risoluto e disposto di non voler pigliare un soldo

<sup>(1)</sup> Gioè si era levota su e pertita.

solo, per mio scampo, acciocche il Duca mai non avesse pensato, ch'io lo facessi per avarizia. Di nuovo il Duca con piacevolissime parole mosse a dirmi : io so . che tu te ne intendi benissimo; imperciocchè (1) se tu sei quell' nomo dabbene. ch' io mi sono sempre pensato che tu sia, or dimmi il vero. Arrossiti allora li mia occhi ed alquanto divenuti umidi di lacrime, dissi : Signor mio , s' io dico il vero a V. E. Illustriss., la Duchessa diventa mia mortalissima nemica; per la qual cosa io saro necessitato andarmi con Dio, e l'onore del mio Perseo, quale ho promesso a questa nobilissima Scuola di V. E. III.. subito gli inimici mici vitupereramo: siechè mi raccomaudo a V. E. III. Il Duca avendo conosciuto, che quel (2) ch'io avevo detto, m'era stato fatto forza, e' disse: se hai fede in me , non dubiter di nulla al mondo. Di nuovo io gli dissi: oime, Signor mio, come potrà essere, che la Duchessa non lo sappia? A queste mie parole, il Duca alzò la fede (3) e dis-

Imperciocché sta qui in luogo di perciò o imperciò, sebbene quell'avverbio non abbia un tale significato nella Crusca.

<sup>(</sup>a) Forse des leggersi is quel o cosa simile; ma più probab:lmente è anche questo un errore di sintassi troppo naturale in uno scrittore, che non avçva fatto alcuno studio nella Gramatica.

<sup>(3)</sup> Alzar la fede è frase non acconnata ne Dizionari, ma bellissima, parmi, per esprimere una solenno

se : fa conto d'averle (1) sepolte in una cassettina di diamanti. A queste onorate parole . subito io dissi il vero di quanto intendevo di quelle perle, e che elle non valevano più di due mila sendi. Avendoci sentiti la Duchessa racchetare, perchè parlavamo, quanto dir si può, piano, ella venne innanzi e disse: Signor mio, di grazia V. E. mi compri questo vezzo di perle, perche io n'ho grandissima voglia, e il vostro Benvenuto ha detto, che mai non ha veduto il più bello. Allora il Duca disse : io uon lo voglio comprare. Perche. Signor mio, disse la Dachessa, non mi vuole V. E. contentare di comprar questo vezzo di perle? Rispose il Duca: perchè non mi piace gettar via i danari. La Duchessa di nuovo disse : oh come gettar via i danari, se il vostro Benvenuto, in cui avete tanta fede meritamente. m'ha detto. ch' egli è a buon mercato più di tre mila scudi ? Allora il Duca disse : Signora , il mio Benvenuto m' ha detto, che s'io lo compro, ch'io getterò via i mia danari :

promessa, giurata fors'enche in qualche modo, coll'alzar della mano.

<sup>(</sup>i) Questo pronome le indicante con poca esatezza gramillea le inome parole, ni indoce in soposte, che la lezione originale sia poco prima ≡ come parò ausre, che la Ducksus non suppia «sette me parole» I II. Doca atàò la fede co.; o veramente che, qui debba leggeri averto sepolto, "riferendosi il discorno alle precedenti parole ≡ rio dico il vero... La Ducksus non lo suppia,

perche queste perle non sono nè tonde ne eguali, e ce n'è assai delle vecchie : e che sia il vero, or vedete questa, or vedete quest'altra, e vedete qui e qua: sicchè le non sono al caso mio. A queste parole la Duchessa mi guardo con malissimo occhio. e minacciandomi col capo, si parti di quivi, di modo ch' io fui tutto tentato d' andarmi con Dio e dileguarmi d'Italia; ma perchè il mio Perseo si era quasi finito. io non volsi mancare di non lo trar fuora-Ora consideri ogni uomo in che grave travaglio io mi trovavo. Il Duca aveva dato ordine a' suoi portieri in mia presenza. che mi lasciassero sempre entrare per le camere e dove S. E. fosse; e la Duchessa aveva comandato a quei medesimi, che tutte le volte ch' io arrivavo a quel palazzo, eglino mi cacciassero via; di sorte che, come e' mi vedevano, subito e' si partivano da quelle parti e mi cacciavano via, ma si guardavano che il Duca non li vedesse, di sorte che se il Duca mi vedeva in prima che questi sciagurati, o egli mi chiamava o e mi faceva cenno ch'io entrassi. La Duchessa chiamò quel Bernardone, del quale ella s'era meco tanto doluta, della sua poltroneria e vil dappocaggine (1), ed a lui si raccomando, siccome ella aveva fatto a me;

<sup>(1)</sup> Vedi retro a pagine 214. e 241.

il quale disse : Signora mia , lasciate fare a me, Questo ribaldone andò innanzi al Duca con questo vezzo in mano. Il Duca. subito che lo vide, gli disse, che se gli levassi dinanzi. Allora il detto ribaldone con quella sua vociaccia, che ei la suonava per quel suo nasaccio d'asino, disse : deh. Signor mio, comprate questo vezzo a quella povera Signora, che se ne muor di voglia e non può viver senz' esso; e aggiugnendo molt'altre sue sciocche parolacce (1), ed essendo venuto a fastidio al Duca, gli disse: o tu mi ti levi dinanzi. o tu gonfia a un tratto (2). Questo ribaldaccio, che sapeva benissimo quello ch'egli faceva; perchè o per via del gonfiare o per cantare La bella Franceschina (3) ei poteva ottenere, che il Duca facessi quella compra, e si guadagnava la grazia della Duchessa e di più la sua sen-

<sup>(1)</sup> La Crusca citando questo passo alla voce Paros laccia, ommette l'addiettivo sciocche.

<sup>(</sup>x) Goujiare in acuso neutro vala directar goujio o rescere iagrazando per qualmen modo, e nol acuso attivo enfare od capir di flata. Qui ata a mio credere in quest ultimo significato, quantaques, per cilissi, sia appresso l'accusativo; battando probabilanches al Dara di dir goujia, percib lemarardona avvezzo agli achididado de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania d

<sup>(3)</sup> La bella Franceschina si è un'antica canzone popolare; e per antonomasia così chiamasi ancora in Toscana qualunque triviale cantilena.

seria, la quale montava a parecchie cen-tinaja di scudi; e così egli gonfiò. Il Duca gli dette parecchi ceffatoni in quelle sue gotacce, e per levarselo dinanzi e' gli dette un poco più sodo, che e'non soleva fare. A queste percosse forti in quelle sue gotacce, non tanto l' esser diventate troppo rosse, che ei ne venne giù le lacrime(1); e con quelle ei cominció a dire: ah! Signore . . . (2) . . un vostro fedel servitore . il quale cerca di far bene e si contenta di comportare ogni sorte di dispiacere purche quella povera Signora sia contenta. Essendo troppo venuto a fastidio al Duca quest' uomaccio, e per le gotate e per l'amore della Duchessa, la quale S. E. III. volse sempre contentare, subito disse: levamiti dinanzi col malanno, che Dio ti dia, va, fanne mercato, che son contento di far tutto quello che vuole la Signora Duchessa. Or quivi si conosce la rabbia. della mala fortuna inverso d'un pover'uomo, e la vituperosa fortuna a favore d'uno sciagurato: io mi persi tutta, la grazia della Duchessa, che fu buona causa di

<sup>(1)</sup> Nos testo vale nella Crusca nos tolemente; una qui perme it mio avvio il significato della preposito ne ottre, il quale nost è mentovato na Vocabolari, abbonche questo passo sia citato nella Crusca alla voce Gataccie
(2) Non soprei se nui siavi una lacuna, od una

Interruzione di discorso, naturalissima in chi proga piangende.

tormi ancora quella del Duca ; ed egli si guadagno quella grossa senseria e la grazia loro : sicchè e' non basta l'essere uomo dabbene e virtuoso, quando la fortuna vuol male.

In questo tempo si destò la guerra di Siena (1); e volendo il Duca affortificare

<sup>(1)</sup> Siena erettasi in repubblica popolare nel seccelo xi., arricchita assai dal commercio, e vittoriosa più volte dei Pisani e dei Fiorentini, essendosi sottratta nel 1515. ai Petrucci, che per 20. anni circa l'avevano signoreggiata, e formando tuttora uno Stato libero di circa 500m. abitanti, ebbe ia disgrazia di cadere poco dopo nelle più atroci intestine discordie, allora appunto che i piccioli Stati avevan bisogno della maggiore prudenza ed unione per conservarsi. Cario V., che mirava allora alla monarchia universale, e che conservava come Imperadore i diritti di protezione e di alte dominio su tutte le repubbliche d'italia, non ebbe quindi bisogno di molte arti per comandare in Siena; e di fatti invitato da un partito di Sanesi medesimi vi creò nel 1529. 840 Ministro un Sanese, già suo Generale, cioè il Duca Alfonso Piccolomini, da noi mentovato a pag. 24., e dopo di esso Don Gio. de Luna, i quali, avendo anche un presidio imperiale, reggevano a ioro senno quel Governo. Accortist però i Sanesi di avere percuta la loro indipendenza, da sè stessi si riconci-liarono, e nel 1846. scacci-rono a forza il de Luna co' suoi 200 Spagnooli ; ma essendo stata riguerdata questa violenza come una vera ribellione a Cesare, ontro un anno dovettero dopo molti trattati umiliarsi e ricevere una nuova Guardia imperiale sotto gli ordini d'un nuovo Ministro, Don Diego di Mendozzo, il quaie astutamente fece fabbricare in Siena stessa un castello, e credendosi quindi sicurissimo, trattò duramente e da vero padrone i Sanesi. Allora fu che questi più che mai malcontenti nun pensarono più ad altro che a liberarsi, e per meglio riuscirne si vulsero al nemico perpetuo di Carlo, cioè alla Francia. Ne vani furono i ricorsi presso quella Potenza, alla quale riusciva opportunissi-

Firenze, distribui le Porte infra i savi scultori e architettori: dove a me fu

mo di avere un possesso in Toscana; polche il Rè Enrico II, promise loro ogni cosa, a seppe susto bene concertar l'impresa, che nel 16. Luglio del 1552. 3m ummini da lui sasoftati di nascosto in Italia, trovaronsi improvvisamente alle porte di Siena, i Cesarrei ne furono per la seconda volta espalia dei il noro calle alla mantino prante del proposito del proposito del proterrara, lapolito da Esta, peditori dal Re Enrico.

Carlo V. impedito delle guerre di Germania ed essusto di danari e d'uomini in Italia, eccitò il Duca Cosimo a lul già devoto, a prendersi egli Il carico della guerra contro di Siena, promettendegli il frutto della vittoria : e questo Principe cautissimo non pareva ancora ben deciso, allorchè udi destinato dal Re Enrico ad essere in Toscana suo Luogot nente Generale Piero Strozzi, di cui ben conosceva i progetti, e si vide obbligato a prevenire I pericoli, incominciando la guerra, di cul qui parla il Cellini. Lo Strozzi giunse in Siena alli primi del 1554., ed il Duca spedì contro i Sanesi il Marchese Gian Giacomo de Medici di Marignano alli 26. Gennajo, dichiarando loro di volere li-berarli dal Francesi: l'esercito Ducale arrivò in poco tempo a circa 21m. uomini, e quello dello Strozzi, essendo soccorso replicat-mente per le vie di terra e di mare , salì presto anch' esso ad un numero poco inferiore : I-onde fu questa guerra per più mesi indecisa e terribile, venendo dai Ducali assediata quasi di continuo Siena, e dal Francesi devastato il Fiorentino e e minacciate più volte le città di Pisa, di Prato, di Arezzo, e quisi anche Fiorenza medesima. Finalmento alli : Agosto, nel giorno di S. Stefano Papa, lo Strozzi fu disfatto e ferito a Marciano; di modo che devette ritirarsi e l'asciare, che i vincitori assediassero stabilmente Siena. I Sinesi presidiati dal cel. Biagio di Montluo fecero una gloriosissima difesa fino alli 17. Aprile del 1555., nel qual giorno si arresero col patto di conservare, sotto la protezione di Cesare, la loro gepubblica; ma Carlo poco carandosi di questa capitoconsegnato la Porta al Prato e la Porticciuola d'Aroo, che va alle mulius (1), al Cavalier Bandinello la Porta a S. Friano; a Pasqualius d'ancona (2) la Porta a S. Pier Gattoliu; a Giuliano di Baccio d'Agnolo, legoajnolo (3), la Porta a S. Giorgio; al Particino, legoajnolo (4), la Porta a S. Niccolò: a Francesco da S. Gallo, soultore, detto il Margolla (5), fu da-

lazione, non meon

lazione, non meon che delle stesse sua promesse a Casimo, ingevia lutto del diminio di Siena suo figlio Fil lippo, e lasciò Costano defrandato delle grandi que spese e sperame son al 1857e, a del qual nano l'impo stessos gli accordo. Il Santes, eccettu-o-lone que soli posal fortificati, che furinzo, coi conoscusi sotto il nome di Presally, i qualti espairon quiodi la sorte del Regno di Napi. Medicet, e quiodi Cosimo, il memorità della Stati Medicet, e quiodi Cosimo, il memorità della Corlina militare, da lui fanolto ia Pira nel 1850, per tener guardate le coste loscape dai Coruri e dai Torchi.

(1) Anche Il Boccaccio usò mulina per muliai z una fontana, la quale due mulina volgeva. Glor 3. al principio.

(a) Non trovo nofizie di questo Pesqualino. Il Sernceni nelle sue Notiue Intoriche d'Ancona, ove hu nua lungu cerie-di illostri Anconinni, non ne fa parola; dei l'Lastri val suo Onervatore Fiorentice, parlan lo delle fortificazioni di Firenze, lo nomio senza piò, traserivendo quasi letteralmente queste parole del Cellini.

(3) Giuliano, figlio di Baccio d'Agnolo, fu intagliatore, falegname ed architetto valante, come suo padro. Vedi il Vasari.

(4) Antonio Particini è chiamato dal Vasari rare maestro di legamue, Vedi la lettera di quest'ultimo, in data del Maggio 1536, all'Aretino, inserita fra le Pittoriche.

' (5) Francesco da S, Gallo, scultore, da noi mento-

to alla Croce; ed a Giambatista, chiamato il Tasso (1), fu dato la Porta a' Pinti : e così certi altri bastioni e Porte a diversi ingegneri, i quali non mi sovviene (2) ne manco fanno al mio proposito. Il Duca, che veramente sempre è stato di buono ingegno, da per sè medesimo se n'ando intorno alla città; e quando S. E. Ill. ebbe bene esaminato, e resolutosi, chiamo Lattanzio Gorini, il quale si era un suo pagatore; e per dire (5), anche questo Lattanzio si dilettava alquanto di questa professione. S. E. Ill. lo fece disegnare tutt'i modi, che e' voleva, che si affortificasso la città e le dette Porte, e a ciascuno di noi mando disegnata la sua Porta: di modo che vedendo quella che toccava a me. e parendomi che il modo non fusse secondo la sua ragione (anzi egli si era scorrettissimo) subito con questo disegno in mano me n'andai a trovare il mio Duca; e volendo mostrare a S. E. III. i detti difetti

vato nel vol. I. a pag. 338., era figlio di quel Giuliano de Giamberti da S. Gallo, il quale insieme con suo fratello Antonio instruì in Roma nell'architettura il celeberrimo Antonio Picconi, dette anch'esso da S. Gallo.

<sup>(1)</sup> Vedi vol. 1. pag. 34., e vol. 11. pag. 38. e 198.
(2) Il neutro passivo sovemirsi, cioè ricordarsi, presso gli Serittori corretti regge sempre il genilivo: nè trovasi usato il verbo sovemire nel significato neutro assolute di escrie in mente o alla memoria.

<sup>(3)</sup> Cioè per dire il vero. Di Lattanzio Gorini poi si è parlato a pag. 196, ed in seguito.

di quel disegno datomi, non sì tosto ch'io ebbi cominciato a dire, il Duca infuriato mi si volse e disse : Benvenuto, del far benissimo le figure io cederò a te, ma di questa professione io voglio, che tu ceda a me ; sicchè osserva il disegno , ch' io t' ho dato. A queste brevi parole io risposi quanto benignamente io sapevo al mondo e dissi: ancora, Signor mio, del bel mode di far le figure l' ho imparato da V. E. Ill., imperò noi l'abbiamo sempre disputata qualche poco insieme; così di questo affortificare la vostra città, la qual cosa importa molto più che il far delle figure, prego V. E. Ill., che si degni d'ascoltarmi; e così ragionando con V. E., quella mi verrà meglio a mostrare il modo, ch' io l'ho da servire : di modo che, con queste mie piacevolissime parole, il Duca henignamente e'si messe a disputarla meco; e mostrando a S. E. Illustrissima con vive ragioni e chiare, che in quel modo, ch'ei m'aveva disegnato, e' non sarebbe stato bene, S. E. Ill. disse : oh va e fa un disegno tu, ed io vedrò s' egli mi piacerà. Così io feci due disegni secondo la ragione del vero modo d'affortificare quelle due Porte, e gnene portai; e conosciuto la verità dal falso, S. E. Ill. piacevolmente mi disse: oh va e fa a tuo modo, ch'io son contento. Allora con gran sollecitudine io cominciai.

Egli era alla guardia della Porta al

Prato un Capitan lombardo: questo si era un uomo di terribil forma, robusta, e con parole molto villane; ed era prosontuoso e ignorantissimo. Quest' uomo subito mi cominciò a dimandare quel ch' io volevo fare; al quale piacevolmente io gli mostrai li mia disegni, e con una estrema fatica gli davo ad intendere il modo, ch'io volevo tenere. Or questa villana bestia ora scuoteva il capo, e ora si volgeva in qua e ora in là, mutando spesso il mutar delle gambe, attorcigliandosi i mostacci (1) della barba, ch' egli avea grandissimi, e spesso si tirava le pieghe della berretta in su gli occhi, dicendo spesso mai (2): deh cancher! io non intendo questa tua fazzenda (3). Di modo (4), essendomi venuto

CELLINI.

Anche il Berni, al dir della Crusca Veronese, usò mostacci in luogo di mostacchi o mustacchi, ovo dice, Rime 1. 67.

Voi sol de l Turchi vedeste i mostacci.

Ma nou potrebbe egli dirsi, che con quel vocabolo si indicassero ivi i viu o ce/fi de Turchi, anzichè le sole loro basette? Quest'esempio del Cellini sarebbe dunque più decisivo, quando se ne creda originale la le-

<sup>(2)</sup> Spesso mai non è notato dal Vocabolario nè dal Cinonio. Io credo però, che il mai abbia qui la qualità di accrescer forza al precedente avverbio, come in sempre mai.

 <sup>(3)</sup> Fazzenda per faccenda è idiotismo lombardo antiquato.

<sup>(4)</sup> Di modo, per di modo che, è detto per ellissi, come di sorte, per di sorte che, quantunque non lo accenni il Vocabolario. Vedi retro a pag. 276.

a noja questa bestia, dissi: lasciatela dunque fare a me, che l'intendo: e voltandogli le spalle, gli feci alquanto rizzare la punta (r); e disse : ola , Maestro , tu vorrai , ch'io faccia quistione teco al sangue. Io me gli voltai con gran collera, perchè e'm'aveva fatto addirare, e dissi: e' mi sarà manco tedio il far quistione con esso teco, che il sar questo bastione a questa Posta. A un tratto tutt'a due mettemmo mano in sulle nostre spade, e non le sfoderammo affatto, che subito si mosse una quantità d'uomini dabbene, sì e de' nostri Fiorentini, e altri, cortigiani (2); e la maggior parte sgridarono lui, dicendogli; ch'egli aveva il torto, e ch' io ero nomo da rendergli buon conto, e che se il Duca lo sapessi, che guai a lui. Così egli andò al fatto suo (3); e cominciai il mio

<sup>(1)</sup> Risser la punta munca nel Vocabolario; ma parenti frase siños a quella di voltare le punse, la qualo ivi spiegasi per farsi conterio, sull'esempio del Gecchi rivi spiegasi per farsi conterio, sull'esempio del Gecchi con la conterio del conterio del conterio del conterio del conterio del conterio del conterio contenio del conterio del puntar le spade, che fanno dae combattenti, I non contro l'a non contro l'accompanio del combattenti.

<sup>(3)</sup> Si e de notre ne. e aleri ne. è modo populare, nel quale io credo che il si e veglia così bere, con i pure, o simili, ed il secondo e abbis forza di come o quanto. La buona sintassi però vorrebbe, che si leggesse d'altri, corrigignat; ciub e di forentieri, aderenti alla Corta.

(3) Il Voroboloriro nono andare per fusti mei, ed as-

<sup>(3)</sup> Il Vocabolario pone andare pe fatti suoi, ed andare a fare i fatti suoi.

bastione. E come io ebbi dato l'ordine al detto bastione, andai all'altra Porticeinola d'Arno, dove io trovai un Capitano da Cesena, il più gentile uomo che mai io conoscessi di tal professione : ei dimostrava d'essere una gentil donzelletta, ed al bisogno egli si era de' più bravi uomini, e più micidiale che immaginar si possa. Questo galantuomo mi osservova tauto, che molte volte mi faceva pensare: e'desiderava d'intendere, ed io piacevolmente gli mostrava (1): basta che noi facevamo a chi si faceva maggior carezze l'un l'altro, di sorte ch' io feci meglio questo bastione, che quello, assai. Avendo appresso finiti li mia bastioni, per aver dato una scorreria le genti di Piero Strozzi (2). e' si era tanto spaventato il Contado di Prato, che tutto ei si sgombrava, e per queste cagioni tutte le carra di quel Contado venivano cariche, portando ognuno le sue robe nella città; e perchè le carra si toccavano l'un l'altro (3), le quali

Land In Lan

<sup>(1)</sup> Anche qui come a pag. 433. il verbo mostrue valle, far refere o lar intrader, cou contraisone neutra.

(2) Dare una scorerra nei sraso di faria è frans amoneate nel Vocabolario. Di errol le scorrorie dello Bitozzi nel territorio di Prato seguirono verso la metà di Giogno dei 1344, allorebi il medeimo al era portuna.

(3) La l. edia: el lent. leggono fun fishira; ciò se mi parre errore di scrittura.

## 320 VITA DI BENVENUTO

erano un' infinità grandissima, vedendo un tal disordine, io dissi alle Guardie delle Porte, che avvertissero, che a quella Porta e' non accadessi un disordine, come avvenne alle Porte di Turino, che bisognando l'aversi a servire della saracinesca, ella non potria fare l'ufizio suo. perch' ella resterebbe sospesa in sur un di quei carri (1). Sentendo quel bestione di quel Capitano queste mie parole, mi si volse con ingiuriose parole, ed io gli risposi altrettanto; di modo che noi avemmo a fare multo peggio di quella prima volta : imperò noi fummo divisi ; e avendo io finiti i mia bastioni, toccai di molti scudi inaspettatamente (che e'me (2)

<sup>(1)</sup> Nel mese di Febbrajo del 18;33, essendo la città di Tolino in mano de Francest, il Capitano imperiale Cesare Majo di Napoli, d'accordo con un b'argeneriale Cesare Majo di Napoli, d'accordo con un b'argeneria e la companio della guernigione, specia du superio della guernigione, specia della guernigione della periodi della combana della combana della periodi della periodi della combana della periodi della periodi

<sup>(2)</sup> Il verbo giovare è qui preso nel senso neutro, e valle proveur comado o vantaggio. (03) il Boccacio s mangiando egli lietamente, e del lingo solitario giovandagli; ed il Pulci: lu mi solletichi èppunte dove me ne giova.

ne giovò ), e volentieri me ne tornai a finire il mio Perseo.

Essendosi in questi giorni trovate certe anticaglie nel Contado d'Arezzo (infra le quali si era la Chimera, ch'è quel lione di bronzo, il quale si vede nelle camere circonvicine alla gran sala del Palazzo; ed insieme colla detta Chimera s'ertrovato una quantità di statuette, pur di bronzo (1), le quali erano coperte di terra e di ruggiue, ed a ciascuna di esse maricava o la testa o le mani o i piedi, c'il Duca si pigliava piacere di rinettarsele da

<sup>(1)</sup> Anche il Vasari nel Proemio delle Vite e ne' suoi Ragionamenti racconta, che nel 1554., mentre in Arezzo si edificava il castello, e se ne scavavano le fosse, trovaronsi le anticaglie di bronzo qui indicate i aggiumgendo, che le medesime pel loro stile non meno che per una iscrizione etrusca, la quale scorgesi sovra una gamba della Chimera, furono giudicate opere etrusche antichissime. La detta Chimera, la quale vedesi nella Galleria di Firenze e che fu incisa e pubblicata netta Etruria Regale del Dempstero, si è una figura lunga 4 palmi romani, metr. 0,894, senza la coda serpentina, la quale fn trovata infranta ; ed è fusa e interiormente vota, come sono le opere di brenzo greche e romane meno antiche di questa; e vien supposta aver fatto parte di un gruppe, in cui fosse anche Bellerofonie, poiche quel mostro, che corrispende appunto al ritratto fattogli da Omero,

Πρόσθε λέον, όπιθεν δε δράπον, μέσση δε χίμαιρα,

si vede in più luoghi ferito e si mostra con evidente espressione addolorato e fremente. Benv. Cellini Vol. 11. 21

per se medesimo (1) con certi cesellini da orefici); egli avvenne, che mi occorse di parlare a S. E. Ill. : e inmentre ch'io ragionavo seco, e' mi porse un piccolo martellino, con il quale io percuotevo quei cesellini, che il Duca teneva iu mano, e in auel medo le dette figurine si scoprivano dalla terra e dalla ruggioe: così passando innanzi parecchi sere (2), il Duca mi messe in opera (3), dove io cominciai a rifare quei membri, che mancavano alle dette figurine: e pigliandosi tanto piacere S. E. di quel poco di quelle ceselline (4), egli mi faceva lavorare ancora di giorno, e se io tardavo all'andarvi, S. E. Ill. mandava per me. Più volte feci intendere a

<sup>(1)</sup> La I. cdiz. legge pricole statue, mente noi col un Luar. leggiono qui statuette la stessa legge el destrona di esta ore uni correggiono de edurandi esta, che de la colora de la colora de la colora de la colora Doce; e fondimenta la Crucca sila voce Ozellino legge; pellano piecore, «da sè, ove noi colla I. cdiz, e col un leggiono si refision piecore, «da per sè, la parola forte stata qui cambiata, (3) Vedi vol, 1. pag. 3».

<sup>(3)</sup> Mettere in opera nel significato di adoperare alcuna persona manca nella Crusca.

<sup>(4)</sup> Cetelline por cetellini è idiolismo derivato dalla inclinazione, che ha la notra lingua di dare a molti sostantivi maschili la desinenza famminile nel numero plurale. Così il Cellini stesso nel 1 v.01. a pag. 157, usò ossicina per ossicini, a pag. 333, avellette per aneltett, e nella Oreficeria a pag. 33. di questa nostra edizione, alcane legattie, ed a pag. 40. picciole legattie, ed

S. E., ch'io mi sviavo dintorno al Perseo. e che ne seguirebbe parecchi inconvenien. ti; e il primo, che più mi spaventava, ei era, che il gran tempo, ch' io vedevo che ne portava la mia opera, non fusse causa di venire a noja a S. E. Ill., siccome poi m'avvenne; l'altro (1) si era, ch' io avevo parecchi lavoranti, e quando io non ero alla presenza, facevano due notabili inconvenienti, e il primo si era, ch' e' mi guastavano la mia opera, e l'altro, ch'eglino lavoravano poco al possibile; di modo che il Duca si era contento, ch'io v' andassi solamente dalle ventiquattr' ore in là: e perchè io m'avevo indolcito si maravigliosamente S. E. Ill., che (2) la sera ch' io arrivavo da lui , sempre e' mi cresceva le carezze. In questi giorni e si murava quelle stanze nuove inverso i lioni, di modo che, volendo S. E. ritirarsi in parte (3) più segrete, e'si era fatto acconciare un certo stanzino in queste stanze fatte nuovamente, ed a me aveva ordinato, ch'io me n'andassi per la sua guardaroba, dove io passavo segretamente sopra il palco

(3) Ecco un altro che pleonastico ed inopportuno. Vedi la nota (i) a pag. 297.

La (, ediz. legge l'altra, il che mi pare erroro li stampa.

<sup>(3)</sup> Parte per parti è come vite per viti, rene per reni, carcere per carceri, notte per notti ec. Vedi retro.

della gran sala, e per certi bugigatoli me n'andavo al detto stauzino segretissimamente: dove che (1) in ispazio di pochi giorni la Duchessa me ne privò, facendo serrare tutte quelle mie comodità; di modo che ogni sera, chi io arrivavo in Palazzo, io avevo ad aspettare un pezzo per amor che la Duchessa si stava in quelle anticamere, dove io avevo da passare, al. le sue comodità; e per essere infetta (2), io non arrivavo mai volta, chi o non la scomodassi. Ora per questa e per altra

<sup>(1)</sup> Qui pure vedesi, che il nostro autore dà all'avverbio dove o dove che anche un significato generalissimo, come se dicesse nella quale circostanza, o cosa simile. Vedi retro a pag. 156. e 194.

<sup>(2)</sup> L'aggiunto infetto, anche solo, si riferisce dai Toscani alla salute, e vale ammalaticcio o abitualmente malsano, come, parlandosi di salute, l'aggiunto netto nel dialetto fiorentino vale sano. Così il Davanzati traduce le parole di Tacito: cum primores civitatis . . . Lentulus senectutis extremae, Tubero defecto corpore, tumultus hostilis et turbandae Reip. arcesserentur 🗂 i primi della città, Lentulo decrepito., Tuberone insetto, sossero accusati di tumulti, guerra ec.; ed il Duca Cosimo I. in una lettera a suo figlio Francesco, riportata dal Galluzzi, dice z dopo l'essere quell'angelo di Don Garzia, tuo fratello, stato malato venti giorni, e dir li medici, che qualche volsa (cioè finalmente) pareva lor netto, e stando per uscir di letto, gli ricominciò una febbre vehemente ec. Altronde egli è certo, che la Duchessa Eleonora si era veramente di poca salute; giacchè, come riferisce il Galluzzi, essa mort alli 18. Dicembre del 1562., da molto tempo indisposta e malsana, ed essendo stata sottoposta alla tosse ed a sebbri frequenti, le fu trovato guasto il polmon e.

causa ella mi si era tanto recato a noja (1), che per verso nessuno ella non poteva patire di vedermi: e con tutto questo mio gran disagio e infinito dispiacere, pazientemente io seguitavo d'andarvi, e il Duca aveva di sorte fatti espressi comandamenti, che subito ch' io picchiavo a quelle porte, e' m' era aperto, e senza dirmi nulla mi lasciavano entrare per tutto; di modo che egli avvenne talvolta, ch' io entrando quietamente, così inaspettatamente per quelle camere, ch'io (2) trovavo la Duchessa alle sue comodità; la quale subito si crucciava con tanto arrabbiato furore meco, ch' io mi spaveutavo; e sempre mi diceva : quando averai tu mai finito di racconciare queste piccole figurine? perchè oramai questo tuo venire m'è venuto troppo a fastidio. Alla quale io benignamente rispondevo: Signora, mia unica padrona, io non desidero altro, se non con fede e con estrema ubbidienza servirla; e perchè quest'opere, che m'ha ordinato il Duca, dureranno di molti mesi, dicami V. E. Ill. s'ella non vuole, ch'io ci venga più, io non ci verrò più in modo alcuno, e chiami chi vuole; e sebbene mi chiamerà il Duca, io dirò, che mi sento male, e in modo nessuno

(2) Questo che non parmi corrispondente al così, ma piuttosto al verbo asvenne.

<sup>(1)</sup> Cioè si era tanto annojata di me, dovendosi riguardare come accusativo il pronome mi.

mai non ci capiterò. A queste mie parole, ella diceva: io non dico, che tu non ci renga, e non dico, che tu non ubbidisca al Duca; ma c'mi par bene, che queste tue opere le non abbiano mai fine. O che il Duca n'avesse avuto qualche sentore, o in altro modo ch' ella fussi, S. E. ricominciò, come si appressava alle ventiquattr'ore, ei mi mandava a chiamare; e quello che veniva a chiamarmi, sempre mi diceva: avvertisci di non mancar di venire, che il Duca t'aspetta: e così continuai, con queste medesime difficultà, parecchi serate. E una sera infra l'altre, entrando al mio solito, il Duca, che dovea ragionare colla Duchessa di cose forse segrete, mi si volse col maggior furore del mondo, ed io, alquanto spaventato, volendo presto ritirarmi, in un subito mi disse : entra, Benvenuto mio, e va là alle tue faccende, ed io starò poco a venirmi a star teco. Inmentre ch'io passavo, e' mi prese per la cappa il Signor Don Garzia, fanciullino di poco tempo, e mi faceva le più piacevoli baiuzze (1), che possa fare un tal bambino; dove il Duca maravigliandosi, disse: oh, che piacevole amicizia è questa, che i miei figlinoli hanno teco!

Inmentre ch'io lavoravo in queste baie di poco momento, il Principe, D. Giovan-

<sup>(1)</sup> La Crusca alla voce Beinzza legge ei mi facerea

ni e D. Arnando e D. Garzia (1) tutta sera mi stavano addosso, e ascosamente dal Duca e' mi punzecchiavano : dove io li pregavo di grazia, ch'egli stessiu fermi. Eglino mi rispondevano, dicendomi : noi non possiamo. Ed io dissi loro: quel che non si può, non si vuole; or fate , via (2): a un tratto il Duca e la Duchessa si cacciarono a ridere. Un' altra sera, avendo finito quelle quattro figurette di bronzo, che sono nella base commesse, quali sono Giove, Mercurio e Minerva, e Danae madre di Perseo col suo Perseino a sedere a' sua piedi, avendole io fatte portare nella detta stanza, dove io lavoravo la sera. io le messi in fila, elevate un poco dalla vista, di sorte ch' elle facevano un bellissimo vedere. Avendolo inteso il Duca, e' se ne venne alquanto prima che il sno solito; e perchè quella tal persona (3) gliene dovette mettere molto più di quel-

<sup>(3)</sup> Gioè quella persona, da cui il Duca aveva inteso ec.

lo (1) ch'ell'erano (perch'ei gli disse : meglio che gli antichi: e cotai simili cose) il mio Duca se ne veniva insieme colla Duchessa lietamente, ragionando pur della mia opera; ed io subito rizzatomi, mi feci incontro. Il quale con quelle sue ducali e belle accoglienze alzò la man dritta, nella quale ei teneva (2) una pera bronca più grande che si possa vedere e bellissima: e disse: toi , Benvenuto mio , poni questa pera nell'orto della tua casa. A quelle parole, io piacevolmente risposi, dicendo: o Signor mio, dice da dovero V. E. Ill., che la ponga nell'orto della mia casa? Di nuovo disse il Duca: nell'orto della casa, ch'è tua; haimi tu inteso? Allora io ringraziai S. E. e il simile la Duchessa, con quelle meglio cirimonie, ch'io sapevo fare al mondo. Di poi ei si posono a sedere ambidui (3) a riscontro di dette figurine, e per più di due ore non ragionarono mai d'altro che delle belle figurine; di sorte che n'era venuta una voglia

<sup>(1)</sup> Mettere ad alcuso nel senso di mettere in capo, o dare ad intendere, od esporre è frase mancante ne' vocabolari, ma tratta forse da quella di metter troppa mazase, il a quale, come si è veduto a pag. 206, di vol. 1., si dice di chi oltrepassa favellando il convenevole.

<sup>(</sup>a) La I. ediz, e il ma, leggono nella quale tenera; ma la Crusca all'articolo Pera ≡ ci tenera, ed all'art, bronco ≡ egli teneva.

<sup>(3)</sup> La I. ediz. legge: dappoi ci si pòsorno a sedero ambedue. Noi qui seguiamo il ms. Laur.

tanto smisurata alla Duchessa, che allora ella mi disse : io non voglio, che queste belle figurine si vadino a perdere in quella base giù in la Piazza (1), dov' elle porteriano pericolo d'essere guaste; anzi voglio, che tu me l'acconci in una mia stanza , dov'elle sarauno benissimo tenute , con quella reverenza, che merita la loro rarissima virtude. A queste parole, io mi contrapposi con molte infinite ragioni; e veduto ch' ella s' era risoluta, ch' io non le mettessi nella basa, dov' elle sono, aspettai il giorno seguente, me n'andai in Palazzo alle ventidue ore, e trovando che il Duca e la Duchessa erano cavalcati (2), avendo di già messo in ordine la mia basa, feci portar giù le dette figurine, e subito le impiombai, com' elle avevano a stare. Or quando la Duchessa lo intese, gli crebbe tanto la stizza, che se non fussi stato il Duca, che virtuosamente m'ajutò, io l'avrei fatta molto male (3); e per quella stizza del vezzo di perle e per questo, ella operò tanto, che'l Duca si

Dr. 2016 Categor

<sup>(1)</sup> Cost il ms., ma la I. ediz. legge: in quella basa giù la piazza.

<sup>(3)</sup> Gioè erano andati a cavallo. Anche il Boccaccio nella Nov. (3. usò = nè furono guari più di due miglia cavalcati, che essi ec., e poco dopo = i abbattè ad un sentieruolo, per lo qual messasi ec., poschè più di due miglia fu cavalcata ec.

<sup>(3)</sup> La l. ediz legge lo averei fatto, il ms. Laur. lo avrei fatta, ed io correggo l' avrei ec.

levò da quel poco del piacere, la qual cosa fu causa ch' io non v'ebbi più andare, e subito mi ritornai in quelle medesime difficoltà di prima, quanto all'en-

trare per il Palazzo.

Tornai ad alloggiare dove di già avevo condotto il Perseo, e me l'andavo finendo colle difficoltà già dette, cioè senza danari, e con tanti altri accidenti, che la metà di quelli avriano fatto sbigottire un uomo armato di diamanti : pure seguitando via al mio solito, una mattina infra l'altre, avendo udito messa in S. Piero Scheraggio, e'm'entrò innanzi (1) Bernardone, sensale orafaccio, che per boutà del Duca era provveditore alla zecca: e subito che appena e' fu fuora della porta della chiesa, il porcaccio lasciò andare quattro corregge, le quali si dovettono sentire da S. Miniato; al quale io dissi : ahi porco, poltrone, asino, cotesto è il suono delle tue sporche virtudi? e corsi per un bastone : il quale presto si ritirò nella zecca, ed io stetti al fesso della mia porta, e fuori tenevo un mio fanciullino, il quale mi facesse segno quando questo porco usciva di zecca. Ora vednto d'ave-

<sup>(</sup>i) Estrare issanti ad uso propriamente vale oltrepasardo camainando. Il Cecchi nella Dote scrisce: me a andava ratto per entrargti innvast; ed il Borcuccio No. 5-7, essendo già tauto entrati innanti alla donna ed agli altri, che appuna si vedevano, averane co.

re aspettato un gran pezzo, e veneadomi, a noja e avendo preso luogo quel poco della stizza (1), considerato, che i colpi non si danno a patti, dove e ne poteva uscire qualche inconveniente; io mi risolsi a far le mie vendette in un altro modo; e perche questo caso fi intorno alle feste del nostro. S. Giovanni, vicino un di o due, io gli feci questi qualtro versi, e gli appiccai nel cantone della chiesa, dove e si pisciava e cacava, e dicevano così:

## Manca il M. S. (2)

Il caso e i versi andarono per il Palazzo, e il Duca e la Duchessa se ne rise; e innanzi ch' egli se n' avvedesse, e' vi si era fermo molta quantità di popolo, e facevano le maggiori risa del modo se perchè e' guardavano inverso la zecca, e affissavano gli occhi a Bernardone, avvedendosene il suo figlio Maestro Baccio (3),

<sup>(</sup>i) Prender luogo nel significato di dar luogo o casser è frasa mucante nella Crusca; ed io la credo qui usata nel suo valor letterale di andare a luogo, come se la tisza, che agitava l'autore, avesse cessoto di girargii pel capo, e si fosse ritirata nella sua sede ordinaria.

<sup>(2)</sup> Anche il ms. Laur, ha questa lacuna,

<sup>(3)</sup> Non è questi quel Baccio Baldini, orefice fio-

Quando il Duca intese, che la mia opera del Perseo si poteva mostrare come finita, un giorno la venne a vedere, e mostrò per molti segni evidenti, che ella gli piaceva grandemente; e voltosi a certi Signori, che erano con Sua Eccellenza ll-lustrissima, disse: contuttochè quell'opera ci paja molto hella, ella deve piacere anche a popoli; sicchè, Benvenuto mo, innanzi che tu gli dia l'ultima sua fine,

più naturale la lezione Laur. da me qui seguita.

rentino, il quale fu dei primi in Italia ad intagliare in rame : poiche il medesimo lavorava co disegni di Sandro Botticello verso l'anno 1500., come narrano il Vasari e il Baldinucci: ma piuttosto questi è il famoso Baccio Baldini, scrittore di molte opere, il quale fu medico, Lettore in Pisa, e quindi Prefetto della Laurenziana, ed Archiatro e gran familiare di Cosimo I.; il quale essendo morto poco dopo il 1585, riesce appunto contemporaneo all'epoca, in cui qui parlasi; ed essendo medico viene qui giustamente chiamato Macstro, come allora usavasi, e come fa sempre il Cellini coi medici o chirurghi da sè nominati. Anche Filippo Valori nel suo libro de Termini ec. lo nomina Maestro Baccio Baldini , più tempo Lettore in Pisa , pratico ne' testi greci ec; mu essendo egli stato nobilitato da tante cospicue cariche venne poi chiamato più conunemente Messere. Vedi l'Ammirato Famiglie Fiorentine, le Notizie dell'Accademia Fiorentina, stampate in Firenze nel 1700. ed il Negri e il Conte Mazzuchelli, i quali tutti per altro non accennano di chi Beccio fosse figlio (1) La L. ediz. legge = ed io feci ec.; ma parvemi

io vorrei, che per amor mio tu aprissi questa porta dinanzi, per un mezzo giorno. alla mia Piazza, per vedere quel che ne dice il popolo; perchè e' non è dubbio, che a vederla a questo modo ristretta, e a vederla a campo aperto, ella mostrerà un diverso modo da quello, ch'ella si mostra così ristretta. A quelle parole, io dissi umilmente a Sua Éccellenza Illustrissima : sappiate , Signor mio , ch' ella mostrerà meglio la metà; oh! come non si ricorda Vostra Eccellenza Illustrissima d'averla veduta nell' orto della casa mia? nel quale ella si mostrava (1) in tanta gran largura, tanto bene che per l'orto degl'Innocenti (2), l'è venuta a vedere il Bandinello, e con tutta la sua mala e pessima natura, la l'ha sforzato; ed ei n'ha detto bene, che mai non disse bene di persona a' sua di: io m'avveggio, che Vostra Eccellenza Illustrissima gli crede troppo (3). A queste mie parole, sogghignando un poco isdegnosetto, pur con molte piacevoli parole disse : fallo , Benvenuto

del Perseo.

<sup>(1)</sup> La I. ediz. legge mostrerà, ed io la correggo anche senza l'autorità di alcuna variante.

<sup>(</sup>a) Dai Ricordi del Cellini rilevasi, che la casa con orto data a lui dal Duca in Firenze, per fabbricarvi il Perseo, era situata fra Orbatello e la Nunziata nella Via del Rossio, in correnza apponto coll' Orto degl' Inaccetti, (3) Il Bandanelli al principio parlava bene, ed alla fine, come vedremo, pattava poco vantaggiosamente.

mio, per un poco di mia satisfazione. E partitosi, io cominciai a dar ordine di scoprire: e perchè e' mi mancava certo poco d'oro, e certe vernice ed altre cotai roselline, che si appartengono alla fine dell'opera, sdegnosamente borbottavo e mi dolevo, bestemmiando quel maladetto giorno, che fu causa a condurmi in Firenze; perchè di già io vedevo la grandissima e certa perdita, ch' io avevo fatto a partirmi di Francia, e non vedevo nè conoscevo ancora che modo io dovevo sperare di bene con questo mio Signore in Firenze; perchè dal principio al mezzo alla fine, tutto quello, ch'io avevo fatto, si era fatto con molto mio dannoso disavvantaggio; e così malcontento il giorno dipoi la scopersi. Or siccome piacque a Iddio, subito ch'ella fu veduta, si levò un grido tanto smisurato di lode della detta opera, la qual cosa fu causa di consolarmi alquanto: e non restavano i popoli continuamente ad appiccare i sonetti alle spallo della porta, che teneva un poco di parato (1). Inmentreche io le davo la sua fine, io dico, che il giorno medesimo ch'ella si tenne parecchi ore scoperta, e' vi fu appiccato più di venti sonetti in lode smi-

<sup>(1)</sup> Cinè la qual parta pareva in certo modo parata; poichè tenere di qualche cosa vale aver qualche sembianza o qualità della modesina, ed il sostantivo parato vale adiorbamento, paramento ec.

suratissima della mia opera; e dappoichè io la riconersi, ognidi mi v'era appiecati quantità di sonetti, di versi latini e versi greci, perch' egli era vacanza allo Studio di Pisa, e tutti quelli eccellentissimi Dotti e gli scolari facevano a gara (1): ma quello che mi dava maggior contento con isperanza di maggior mia salute in verso il mio Duca, si era, che quelli dell'arte, cioè scultori e pittori, ancor ei facevano a gara chi meglio diceva; e infra gli altri, quale io stimavo più, si era il valente pittere Jacopo da Puntormo (2), e più di lui il suo eccellente Bronzino, pittore, che non gli bastò il farvene appiccar parecchi, ch'egli me ne mandò per il suo Sandrino in-

<sup>(</sup>i) Alcuni di quenti versi în lode del Perseo, ai possono vedere alla fine del seguente volume, e da intrimolti, di rimatori però poco noti, si ritrovano is un codice manoscritto dei Trattati del Cellini, il quale dalla Libreria Nani passò alla Marciana di Venezia, come pubblicò il dottissimo sig. Cav. Jacopo Morelli.

<sup>(</sup>u.) Jacopo da Poutormo, cont deitu dal posce, in ci trasportosi suo podes, il quale era fonentino e chiamavasi Bartolommeo Carucci, fu discepato di Lionardo da Vincii, di Andrea del Sarto ed i altri gran nario da Vincii, di Andrea del Sarto ed i altri gran el controlome del controlome del

fino a casa mia (1), i quali dicevano tanto bene, con quel suo bel modo, che è rarissimo, che questo fu causa di consolarmi alquanto: e così io la ricopersi e mi sollecitai di finirla. Il mio Duca, contuttochè Sua Eccellenza avesse sentito questo favore di quel poco della vista di questa eccellentissima Scuola, disse: io n'ho gran piacere, che Benvenuto abbia avuto questo poco di contento, il quale sarà cagione, che più presto e con più diligenza ei le darà la sua desiderata fine; ma non pensi poi, che quando ella si vedrà tutta scoperta, e ch'ella si potrà vedere tutta all'intorno, che i popoli abbiano a dire a questo modo; anzi gli sarà scoperto tutti i difetti, che vi sono, ed apposti di molti di quelli, che non vi sono: sicchè armisi di pazienza. Ora queste parole del Bandinelli dette al Duca (2), colle quali

senso di tutti gli intelligenti distrutta, come stranissima e cattiva. Egli morì di 65, anni nel 1558,

<sup>(1)</sup> Qui son nominati Angelo ed Alessandro, zio e nipote, Allori sopranominani ambedue Bronzini, ed ambedue valenti in Pitura ed in Poesia Bernesca. Il primo, che fi discepolo di Raffaellino del Garbo e poi del Postorano, mort di 63- anni nel 1571; ed il secondo, che si formò nella secolo dello zio, mort di 72anni nel 1607. La vità di essi può vedersi epilogata nel chiarissimo Mazzochelli.

<sup>(2)</sup> Parmi, che qui siaci qualche ommissione o cambiamento nel testo; giacche dovrebbesi leggere: ora queste parole erano quelle del Bandinello, dette al Duca ec., o cosa simile.

egli allegò dell'opere d'Andrea del Verrocchio, che fece quel bel Cristo e San
Tommaso, di brouzo, che si vede nella
facciata d'Orsaumichele (1); ed allegò molte altre opere, infino il mirabil Davitte
del divino Michelagnolo Buonarroti, dicendo, ch' ei non si mostrava bene se non per
veduta dinanzi; e dipoi disse del suo Ercole, ed anco gl'infiniti e vituperosi sonetti, che ve gli fur appiecati, e diceva
male di questo popolo. Il mio Duca, che
gli credeva assai bene, l' aveva mosso a
dire quelle parole (2), e pensava per certo,
ch' ella dovesse finire in gran parte a quel
modo, perchè quell'invidioso del Bandi-

<sup>(1)</sup> Andrea del Verrocchio, orefice forentino, mercod is 58 nnti nel 1485, fi diacepolo di Donatello ed uno de più grandi artiati del ano secolo. Guusal Tuso d'allore gli colitivo da ni tempo, felicemente, la Scultura, i a Pittura, i arti d'intagliare, i a Prospettiva, i a Pittura, i arti d'intagliare, i a Prospettiva, la accio per quanto dicesi la Pittura allorche, avendo per iscolaro Lionardo da Vinci ancor giovinetto, si vide a esso di gran hurga superato con una figurima bellistima da lui fatta in un opera del maestro. Andrea dando si interamente alla Scultura del all'arti que face un gli altri un bellissimo granpo rappresentanto ricci, il quale tip posto ed armomirast tuti ora in una delle nicchie cateriori della chiesa detta in Firenzo Grasmiche, cateriori della chiesa detta in Firenzo Grasmiche, ciocò Oro. S. Micche ossis S. Micche (1762).

<sup>(3)</sup> Gioè il mio Duca col suo creder troppo al Baudinello gli aveva dato luogo o coraggio a dire le precedenti core; poichè se si parlasse delle parole peco prima dette dal Duca stesso, come pare indicato dal pronome quelle, farebbe d'uopo leggere si era mosso o simile,

nello non restava di dir male, e una vol.
ta infra molt' altre, trovandosi alla presenza quel manigoldo di Bernardone, sensale,
per far buone le parole del Bandinello, disse al Duca: sappiate, Signore, che il fare le figure grandi l'è un altra minestra,
che il farle piccoline (2); io non vo' dire
(che le figurine (2) piccole egli l'ha fatte assai bene), ma voi vedrete, ch'ella
non vi riuscirà: e con queste parolacoe
mescolò molt'altre, facendo la sua arte
della spia, nella quale ci mescolava molte
bugie di bugie.

Or come piacque al mio glorioso Signore ed immortale Iddio, io la finii del tutto, e un giovedi mattina io la scopersi tutta (3). Subito, che non era chiaro giorno, vi si raguno tanta quantità di popoli,

La Crusca alla voce minestra legge: ell' è un'altra minestra che il farle piccole.
 Cioè (quando credasi incorrotto il testo) io non

voglio dir altro, ie non soglio dirlo; peichè le figuriae ec. ma voi vedrete ec.

<sup>(3)</sup> Il dottissimo Cav. Custodi, il 'quale alconi ami sono pensava anch'egii ad illustrare la Vita del Cellini e ne andava raccogliendo le notizie opportune, mi saciora di sure trovato in qualche seritura suotorevole, che il Perso la resperto ia Peazse, nel largo della Logisti, il 37. Aprile del 1554;, e di l'Cellini stesso ciò conferma in parte in una sua lettera, da noi posta a pag. 347. del letzo volume, ove dice di aver dopo nove anni di lavoro lascista finita questa sua oppera nel detto more di muno. E però da notarsi, fa quanto all'anono, che ul caldinari sud varenchi; e di a quanto all'anno, che il Caldinari sud varenchi; e di a quanto all'anno, che il Caldinari sud.

che saria impossibile il dirlo; e tutti a una voce facevano a gara a chi meglio ne diceva. Il Duca stava a una finestra bassa del Palazzo, la quale si era sopra la porta e così dentro alla finestra mezzo ascoso, sentiva tutto quello, che di detta opera si diceva. Dipoi ch'egli ebbe sentito parecchi ore, ei si levò con tanta baldanza e tanto contento, che voltosi al suo Messer Sforza (1), gli disse così : Sforza. va e trova Benvenuto, e digli da mia parte, ch' egli m'ha contento più di quello ch' io mi aspettavo, e digli, ch' io contenterò lui di modo che io lo farò maravigliare; sicchè digli, che stia di buona voglia. Così il detto Messer Sforza mi fece la gloriosa imbasciata, la quale mi confortò tanto: e quel giorno per questa buona nuova e perchè i popoli mi mostravano con il dito a questo e a quello, come cosa maravigliosa e nuova, infra gli altri (2) furono due gentiluomini, i quali erano mandati dal Vicerè di Sicilia (3) al nostro Duca per loro faccende. Ora questi

vol. I. a pag. 392, asserisce, che il Perseo fu crette nella Loggia nel 1553.: ciò che per altro risulta erroneo per molte ragioni.

<sup>(1)</sup> Vedi retro a pag. 249. e 301.

<sup>(2)</sup> Cioè infra gli altri, ai quali giunse la buona nuova datami da Messere Sforza, ed a cui fui mostro a dito furanvi ec.

<sup>(3)</sup> Dal 1547. al 1557. fu Vicerè di Sicilia Don Gio. de Vega, Spagnuolo, e buon soldato di mare.

dua piacevoli uomini mi affrontarono in Piazza, che io fui mostro loro così passando ; di modo che con furia e' mi aggiunsero, e subito, colle loro berrette in mano. una, la più cirimoniosa, orazione mi feciono (1), la quale saria stata troppa a un Papa: io pure, quanto potevo, mi umiliavo; ma ei mi sopraffacevano tanto, ch'io mi cominciai a raccomandare a loro. che di grazia d'accordo e' s' uscisse di Piazza, perche i popoli si fermavano a guardar me più fiso, ch'e' non facevano al nostro Perseo: e infra queste cirimonie ei furono tanti arditi (2), che e' mi chiesero all'andare in Sicilia (3), e che e' mi farebbono un tal patto, ch'io mi contenterei; e mi dissono come Frate Giovanangiolo de' Servi aveva fatto loro una fontana, piena e adorna di molte figure, ma ch' elle non erano di quella eccellenza, che e'vedevano (4) il Perseo, e che l'avevano fatto ricco (5). lo non li lasciai

<sup>(1)</sup> Così il nostro ms.; ma la Crusca alla voce Cerimonioso legge: mi feccro la più cerimoniosa orazione.

<sup>(2)</sup> Cloè tanto arditi. Vedi più sopra a pag. 46. non troppi buoni, a pag. 202. un poca di presunzione, e simibi.
(3) Probabilmente dee leggersi d'andare, o per elissi deve intendersi mi ricercarono intorno all'andare io in Sicilia.

<sup>(4)</sup> Sottinlendi evere.

<sup>(5)</sup> Agnolo da Montorsoli, di cui può vedersi la Vita nel lomo XIII. della nostra edizione [del Vasari,

finir di dire tutto quello ch'essi avrebbon voluto dire, che io dissi loro: molto mi maraviglio di voi, che voi mi richiedia-

dopo aver appresa la Scultura nelle cave di Fiesole presso cui nacque, ed averla con lode esercitata anche a confronto del Buonarroti, si invogliò nel 1527. di entrare in qualche Congregazione religiosa, ed essendosi provato successivamente a Camaldoli, alla Vernia e presso gli Ingesuati di Fiorenza, si dedico da ultimo all' Ordine dei Serviti in Fiorenza stessa, chiamandosa Frà Gio. Angelo e ricevendo nel 1530. il Sacerdozio. Malgrado questo però il Montorsoli non rinunciò allo scarpello; poichè avendolo ripigliato alla prima pe suot Religiosi e per Papa Clemente VII., ritorno quindi più che mai al mestiere, e deposta ben anco la tonaca se ne andò dovunque fu chiamato, lavorando con molto sno guadagno e con gloria grandissima nell'arte. Fu egli perciò in Francia al servizio del Re Francesco, a quindi in Arezzo, in Firenze, in Napoli ed in Geno-va per lavori multiplici, finchè nel 1547, fu invitato a Messina, allora Capitale della Sicilia, dove fece, ultre molte altre opere di Scultura e di Architettura, due fontane bellissime, l'una davanti a quel Duomo e l'altra in faccia alla Dogana : se non che avendo Paolo IV. ordinato nel 1557., che tutti i Frati sfratati si restituissero ai loro convitti, anche Fra Gio. Angelo fu obbediente, e ritorno da Messina a Firenze, non istaccandosi più dal convento che nna sola volta per fare un altare ai Serviti di Bologna; ed in vece trovandosi allora assai ricco e tranquillo, non meno che sempre amantissimo delle belle arti, si accinse con altri insigni professori a far rivivere, e a beneficare co' suoi guadagni la Compagnia del Disegno stata già erejta in Fiorenza fin dal tempo di Giotto; la quale fu poi singolarmente protetta dal Duca Cosimo, e che per ordina dello stesso si radunò in seguito nella Sagrestia Nuova di S. Lorenzo: ma il buon Frate Gio. Agnolo non godè molto di così bella istituzione, poiche mori di 56. anni nel 1563.

te (1), ch' io lasci un tanto Signore, amatore delle virtù più che altro Principe che mai nascesse, e di più trovandomi nella patria mia, scuola di tutte le maggiori virtù : oh se io avessi appetito di (2) gran guadagno, io mi potevo restare in Francia al servizio di quel gran Re Francesco, il quale mi dava mille scudi d'oro pel mio piatto, e di più mi pagava le fatture di tutte le mie opere, di sorte che ogni anno io m'avevo avanzato più di quattro mila scudi d'oro; e avevo lasciato in Parigi le fatiche di quattro anni passati. Con queste ed altre parole io tagliai le cirimonie, e li ringraziai della grau lode, ch'eglino mi avevano dato, la quale si era il maggior premio, che si potesse dare a chi fatica virtuosamente; e ch'eglino mi avevano fatto tanto crescere la volontà di far bene, ch' io speravo, in brevi anni avvenire, di mostrare un'altr'opera, colla quale io speravo di piacere all'ammirabile Scuola fiorentina molto più di quella (3). Li due gentiluomini avrebbono voluto rappiccare il filo alle cirimonie : dove io con una sberrettata, con gran riverenza dissi loro addio.

<sup>(1)</sup> Il ms. Magliabechiano ricerchiate.

<sup>(2)</sup> Il ma. suddetto legge al gran guadagno; ma non trovo, che il verbo appetire si costruisca col terzo caso. (3) Cioè più che con quella.

Dappoiche io ebbi lasciato passar due giorni, e veduto che la gran lode andava sempre crescendo, allora io mi disposi d'andarmi a mostrare al mio Signor Duca; il quale con gran piacevolezza mi disse : Benvenuto mio, tu hai soddisfatto e contento me e tutto il popolo; ma io t'ho promesso, che contenterò te di sorte, ch' io ti farò maravigliare; e più ti dico, ch' io non voglio che passi quel giorno, di domani (1). A queste mirabili promesse subito io voltai tutte le mie maggiori virtù e dell'anima mia e del corpo in un momento a Dio, e ringraziandolo in verità ; e nel medesimo stante m'accostai al mio Duca e, così mezzo lacrimando d'allegrezza, gli baciai la vesta; dipoi aggiunsi, dicendo: o glorioso mio Signore, vero liberalissimo delle virtù (2) e di quegli uomini, che in esse s'affaticano, io prego V. E. Illustriss., che mi faccia grazia di lasciarmi prima andare per otto giorni a ringraziare Iddio; perchè io so bene la smisurata mia gran fatica, e conosco, che la mia buona fede ha mosso Iddio al mio ajuto; per questo e per ogni altro mira-

<sup>(1)</sup> Sottintendi per una doppia elissi: non roglio che, passi quel giorno, in cui ti voglio premiare, al di là di domani.

<sup>(2)</sup> Pare che quest'addiettivo liberalissimo sia qui prevo sostantivamente; o per lo meno gli si sottiatende premiatore, remuneratore o simile.

coloso socoorso, voglio andare per otto giorni pellegrinando, sempre ringraziando il mio immortale Iddio, il quale sempre ajuta chi in verità lo chiama. Allora mi domandò il Duca dove io volevo andare; al quale io dissi : domattina mi partirò e me n'andrò a Vallombrosa, dipoi a Camaldoli ed all'Eremo, e me n'andrò insino a' Bagni di S. Maria e forse infino a Sestile, perchè io intendo, che vi sia di belle anticaglie; dipoi ritornerò da S. Francesco della Vernia, e riperaziando Iddio sempre, contento ritornerò a servirla (1). Subito il Duca lietamente mi disse : va e torna, che tu veramente mi piaci; ma lasciami due versi di memoria, e lascia fare a me. Subito io feci quattro versi , ne' quali ringraziava S. E. Illustrissima, e li detti a Messer Sforza, il quale li dette in mano al Duca da mia parte; il quale li prese e dipoi li dette in mano a detto

<sup>(</sup>t) Vallombrosa, Camaldoli, l' Eremo, i Bagni di S. Maria delle Grazie, Bagno e S. Francesco della Vernia o Alvernia trovansi tutti al Nord Est di Fiorenza, verso quella parte degli Appennini, che divide la Toscana dai Dipartimenti del Rubicone e del Metauro : ma non trovandosi in que contorni alcuna terra col nome di Sestile, io son d'avviso, che il Cellini abbia qui dettato Sestino, essendo appunto questa terra al di là delle pre-cedenti, verso le sorgenti dell'antico Pissuro, ora Foglia, ed essendo essa altresi antichissima, come municipio dei Sestinati mentovati in Plinio ed in molte romane iscrizioni.

Messer Sforza e gli disse: fa che ogni di tu me li metta dinanzi, perchò, se Benventuto tornasse e trovasse, ch'io non l'avessi spedilo, io credo, che m'ammazzarebbe: e così ridendo, S. E. disse, che gliene ricordasse. Queste formate parole mi disse la sera: Enevrentuo, il Duca ha detto, ch'io gli ricordi di te: con tutto il resto. Me le disse, dico, Messer Sforza, ridendo ed anche maravigliandosi del gran favore, che mi faceva il Duca; e piacevolmente mi disse: va, Benyenuto, e tor-

na, che te n'ho invidia.

Nel nome d'Iddio mi parti' di Firenze, sempre cantando salmi e orazioni in nome e gloria di Dio per tutto quel viaggio, nel quale io ebbi grandissimo piacere, perchè la stagione era bellissima, di state, e il viaggio del paese, dove io non ero mai più stato, mi parve tanto bello. che ne restai maravigliato e centento: e perchè egli era venuto per mia guida un giovane mio lavoratore, il quale era dal Bagno, che si chiamava Cesare, io sui molto accarezzato da suo padre e da tutti della Casa sua; infra i quali si era un vecchione di più di settant' anni, piacevolissimo uomo: questo era zio del detto Cesare, e faceva professione di Medico Cerusico, e pizzicava alquanto d'Alchimista. Questo buon uomo mi mostro come quel Bagno aveva miniera d'oro e d'argento, e mi fece vedere molte bellissime cose di

quel paese; di sorte che io ebbi di gran piaceri, che avessi mai. Essendosi domesticato a suo modo meco, un giorno fra gli altri mi disse: io non voglio mancare di non vi dire un mio pensicro, al quale se S. E. ci prestasse l'occhio, io credo che sarebbe cosa molto utile; e questo si è, che intorno a Camaldoli e'ci si vede un passo tanto scoperto, che Pietro Strozzi potria non tanto passare sicuramente, ma gli potrebbe rubar Poppi senza contrasto alcuno (1): e con questo, non tanto l'avermelo mostro con parole, che (2) si cavo un foglio della scarsella, nel quale questo buon vecchio aveva disegnato tutto quel paese in tal modo, che benissimo si vedeva ed evidentemente si conosceva il gran pericolo esser vero. Io presi il disegno e subito mi parti' dal Bagno e, quanto più presto potetti, tornandomene per la via di Prato Magno e da S. Francesco della Vernia, mi ritornai a Firenze, e senza fermarmi, sol trattomi gli stivali, andai a Palazzo: e quando io fui dalla Badia (3).

<sup>(1)</sup> Pietro Strozzi dopo II 14, Lugllo 1554, accampava nella Valdioliana e scorreva fino ad Arezzo e a Laterias, laonde avrebbe potuto sorprendere il castello di Poppi il quale trovasi sovra di un colle nel Casentino, o Cinsentino, ao miglia circa al N. O, di Arezzo, in riva sil' Arno.

(2) Intorno a questo non tanto. . . . . che, preso nel tenso di oltre, vedi retro a pg. 31.

<sup>(3)</sup> Cioè verso la Badia, nello stesso modo che nel-

io mi scontrai nel mio Duca, che se ne veniva dal palagio del Podestà; il quale. subito che mi vedde, e' mi fece una grandissima accoglienza, insieme con un poca di maraviglia dicendo: ch perchè sei tu tornato così presto; ch' io non t' aspettavo ancora di questi (1) otto giorni? Al quale io dissi : per servizio di V. E. Illustriss. son tornato; volentieri io sarei stato parecchi giorni a spasso per quei bei paesi-E che buone faccende, disse il Duca, t'hanno fatto tornare? Al quale io risposi: Signore, egli è di necessità, ch'io vi dica e vi mostri cose di grand' importanza. Così me n'andai seco a Palazzo. Giunto a Palazzo, ei mi meno in camera segretamente , dove noi eravamo soli : allora io gli dissi il tutto, e gli mostrai quel poco di disegno. E' mostro d' averlo gratissimo; e dicendo a S. E., ch' era di necessità il rimediare a una cotal cosa presto, il Duca stette così un poco sopra di sè, e poi mi disse: sappi, che nei siamo d'accordo col Duca d'Urbino, il quale n'ha da aver cura lui; ma stia in te (2). Con molta

CELLINI.

(1) Questi se n'è andato a Melano, e non tornerà di questi sei mesi. Roccaccio p. 3. p 5. (2) Duca d'Urbino si va allora Guidubaldo della

(2) Duca d' Urbino si ra allora Guidubaldo della Bovere, che fu Capitano i encrele de' Veneziani, e che nel 1554, comandava le trupi e pontificie. Egli fu pure

la Novella del Grasso Legnajuolo si legge: ed io verra poi colà dalle cinque ore, e saremo il resto.

gran dimostrazione di sua grazia io mi ritornai a casa mia.

L'altro giorno io mi feci vedere, e il Duca dopo un poco di ragionamento, lietamente mi disse: domani senza fallo voglio spedire la tua faccenda ; sicchè sta di buona voglia. lo che me lo tenevo per certissimo, con gran desiderio aspettavo l' altro giorno. Venuto il desiderato giorno, me n'andai a Palazzo. Siocome per usanza par sempre che avvenga, che le male nuove si diano con più diligenza che non fanno le buone, Messer Iacopo Guidi, Segretario di S. E. Illustrissima (1), mi chiamò con una sua bocca ritorta e con voce altera, e ritiratosi tutto in sè, colla persona tutta incamatita (2) come intirizzata, cominciò in questo modo a dire: dice il Duca, che vuol sapere da te quel che tu dimandi del tuo Perseo. lo rimasi smarrito e maravigliato, e subito risposi, come io non ero mai per dimandar prezzo delle

al soldo di Filippo II., da cui ebbe il toson d'oro, e mort di 60. anni nel 1574.

<sup>(1)</sup> Che questo Segretario Ducale, il quale era da Volterra, non fosse punto favorevole a Benvenuto si può arguire anche dalle lettere scrittegli dal Bandinelli ed inserite fra le Pittoriche, nelle quali senza alcun riguardo si calpetar la fama del Cellini, che vi è chias mato persino pensino montro di natura.

<sup>(2)</sup> Camato dicesi una bacchella nodosa, per lo più di corniolo; laonde incamatito vale diritto e difficile a piegarii, come si è un bastone nodoso.

mie fatiche, e che questo non era quello che mi aveva promesso S. E. due giorni sono. Subito quest'uomo con maggior voce mi disse: io ti comando espressamente da parte del Duca, che dichi quello che ne vnoi, sotto pena dell'intera disgrazia di S. E. Illustriss. Io che m'ero promesso (1) non tanto d'aver guadagnato qualche cosa delle gran carezze fattemi da S. E. Ill., anzi maggiormente m'ero promesso d'aver guadagnato tutta la grazia del Duca (perchè io non lo richiedevo mai d'altra maggior cosa, che solo della sua buona grazia ), ora questo modo, inaspettato da me, mi fece venire in tanto forore: e maggiormente porgermela a quel modo, che faceva quel velenoso rospo (2). lo dissi, che quando il Duca mi dasse (3) dieci mila scudi , e' non me la pagherebbe ; e che, se io avessi mai pensato di venire a questi meriti, io non mi ci sarei mai fermo. Subito questo dispettoso mi disse una gran quantità di parole ingiuriose; ed io il simile feci a lui (4). L'altro giorno ap-

<sup>(1)</sup> Io che m'ero promesso, giusta lo stile popolare Celliniano, vale essendomi io promesso.

<sup>(2)</sup> La Crusea alla voce Rospo legge: e maggiormente per porgermela in quel modo.

<sup>(3)</sup> Dasse, per desse e dessi, è idiotismo schivato generalmente anche dal Cellini, onde può supporsi errore di scrittura o di stampa.

<sup>(4)</sup> Il Cellini fece la sua domanda, di diecimila du-

presso, facendo io riverenza al Duca, S. E. m'accennò: dove io m'accostai; ed egli in collera mi disse: le città e i gran palazzi di Principi e Re si fanno con dieci mila ducati: al quale io, inchinando il capo, subito risposi, come S. E. troverebbe infiniti uomini, che gli saprieno fare delle città e de palazzi; ma che de' Persei ei uon troverebbe forse uomo al mondo, che gliene sapesse fare un tale : e subito mi parti' senza dire o fare altro. Certi pochi giorni appresso, la Duchessa mando per me e mi disse, che la differenza, ch' io avevo col Duca, io la rimettessi in lei, perchè ella si vantava di far cosa, ch' io sarei contento. A queste benigne parole io risposi, come io non avevo mai chiesto altro maggior premio delle mie fatiche, che la buona grazia del Duca, e che S. E. Illustriss. me l'aveva promessa; e ch' e' non faceva di bisogno, ch' io rimettessi in loro Eccellenze, per me, quello, che da' primi giorni, ch' io li cominciai a servire, tutto liberamente io avevo rimesso; e di più aggiunsi, che se S. E. Ill. mi desse solo una crazia, che vale cinque quattrini, in premio delle mie fatiche, io

cati d'oro, anche in iscritto con una lettera probabilmente diretta al Guili medesimo, la quale vien da noi collocata nel terzo tomo alla pag. 241.

michiamerei soddisfuto e contento (1), purchè S.E Ill. non mi privasse della sua buona grazia. A queste mie parole. la Duchessa alquanto sorridendo, disse: Benvenuto, tu faresti il tuo meglio a far quello ch'io ti dico: e voltomi le spalle, subito si levò da me.

Io che pensai di fare il mio meglio (2), per usare quelle cotali umili parole avvenne, ch' e' ne risultò il mio peggio; perobè, con tutto ch' ella avesse avuto meco qualche poco di stizza, ell'aveva poi in se un certo modo di fare, il quale era buono. In questo tempo io, ero molto domestico di Girolamo degli Albizi, il quale era Commissario delle bande di S. E. (3),

<sup>(1)</sup> La Crusca alla voce Crazia 

z se S. E. mi detse solo una crazia, che vale cinque quattrini, delle mie fatiche, mi chiamerei contento.

<sup>(3)</sup> Io che pessai, cioè aerado io pessato.

(3) Girolamo di Luca degli Albiti o Albitzi, annoversio fin dal 15-3, tra i più culdi fautori de Merlic, e quindi nuo dei 48. Senatori o Consiglieri del Diura Alexandro, concipio del Mandama Maria Salvini, madres del perche questi veniuse chiamato al principato, e gli fu poi a affesionato, che si disse aver egli savelennio li Sorice Francesco Guicciardini, già uo amiessimo, perchè i mottrasse malconiento di quel Principe. Che che alsa perdi tale accusa, qeli ferocto, che Girolamo servi sempre con grande zelo il suo Dura, specifimente nella recono del Constanti del Con

e un giorno infra gli altri egli mi disse : o Benvenuto, e'sarebbe pur bene il por qualche sesto a quel poco di disparere. che tu hai col Duca; e ti dico, che se tu avessi fede in me, che e'mi darebbe il cuore d'acconciarla, perchè io so quello ch' io mi dico: come il Duca s'addira poi daddovero, tu ne farai molto male: bastiti questo; io non ti posso dire ogni cosa. E perchè e' m' era stato detto da uno, forse tristerello, dipoi che la Duchessa mi aveva parlato, il quale disse, che aveva sentito dire per non so che poca d'occasione datagli . . (1) . . disse : per manco di due quattrini io gittero via il Perseo, e così si finiranno tutte le differenze: ora per que. sta gelosia io dissi a Girolamo degli Albizi, ch'io rimettevo in lui il tutto, e che quello ch'egli faceva, io di tutto sarei contentissimo; purchè io restassi in grazia del Duca. Questo galantuomo, che s' intendeva benissimo dell' arte del soldato, massimamente di quei delle bande, che sono tutti villani, ma dell'arte del

d'accordo col Marchese di Marignano, che aveva allora il supremo comando nel campo. Egli avera spostata Cottanza de Rossi di Parma, e mori senza prole nel 2555, in casa di Girolamo degli Albizzi trovavansi, al dir del Vasari, qualtro cartoni di Michelagnolo, condonti di Francia da Benvenuto Cellini.

<sup>(1)</sup> Qui mancano certamente alcune parole, per esempio, che il Daca co.

fare la Scultura egli non se ne dilettava. e però non se n' intendeva punto, di sorte che (1) parlando col Duca disse : Signore. Benvenuto si è rimesso in me, e m'ha pregato, ch' io lo raccomandi a Vostra Eccellenza Illustriss. Allora il Duca disse: ed ancora io mi rimetto in voi, e starò contento a tutto quello che giudicherete: di modo che il detto Girolamo fece una lettera molto ingegnosa e in mio gran favore, e giudicò, che il Duca mi desse tremila e cinquecento scudi d'oro in oro, i quali bastassino non per premio d'una cotal bell'opera, ma solo per un poco di mio trattenimento; basta (2), ch' io mi contentavo; con molte altre parole, le quali in tutto concludevano il detto prezzo. Il Duca la sottoscrisse molto volentieri, tanto quanto io ne fui malcontento. Come la Duchessa lo intese, ella disse : gli era molto meglio per quel pover uomo, che l'avesse rimessa in me, che gli avrei fatto dare cinque mila scudi d'oro: e un giorno, ch' io ero ito a Palazzo, la Duchessa mi disse le medesime parole alla

 Ecco ancora l'avverbio di sorte che pleonastico, come si è veduto usato altre volte.

<sup>(2)</sup> Basta, e basta che valgono anche is somma, come se sì dicesse basta dire, o basta dire che. Vedi più sotto a carte 363. e 365., e nel Malmantile z. 13. Basta ch'ei battè'i ceffe.

presenza di Messer Alamanno Salviati (1), e mi derise, dicendomi, ch' e' mi stava bene tutto il male, ch' io avero. Il Duca ordinò, che mi fussi pagato cento sculd' oro in oro il mese, insino alla detta somma, e così si andò seguitando qualche mese; dipoi Messer Antonio de Nobili, che avera avuta la commissione detta, cominciò a darmene cinquanta, e dipoi quando me ne dava venticinque e quando non me li dava (2); di sorte che, ve-

<sup>(1)</sup> Alamanno Salvial, figilo di quel Jacopo, di coi si è patale più volte nel tomo 1., vice mento-vato dal Varchi, sotto 1 anno 133,, come giovate di gentificantia, che sacompagnatoro e Napoli il luca Alesandro de Medici. Egli spoto Madonna Cottanza del Gio. Serristori, era zio matenno del Data Cosimo I., ed e più volte monino dal Vasari Data Cosimo I., ed e più volte monino dal Vasari por 1356.

<sup>(2)</sup> Ouesto Antonio de' Nobill, ch' io non saprei se fosse consanguineo di quell'Antonio, che fu dei Dieci di Balta in Firenze nel 1485., o di quell'altro Antonio detto il Moro, che nel 1518. vien detto dal Mecatti carissimo a Lorenzo de Medici, Duca d'Urbino, per essere molto faceto e mangiatore straordinario, o finalmente di Vincenzo de Nobili da Montepulciano, che fu nipote di Papa Giulio III., e che nel 1554, appunto era uno de primi Capitani del Duca Cosimo, mi pare quell'Antonio de Nobili soprannominato lo Schiacoa, che dal Varchi viene annoverato tra i partigiani de Medici stati dichiarati ribelli nel 1529., ed è senza dubbio quello stesso, di cui dice il Vasari nella sua propria Vita: Feci ancora a Antonio de Nobili, generale depositario di Sua Eccellenza (il Duca Cosimo I.) e molto mio affezionato, oltre a un suo ritratto, sforzato contro alla

dutosi (1) così prolungare, amorevolmente dissi al detto Messer Antonio, pregandolo, ch'e' mi dicesse la cagione, perchè e' non mi finiva di pagare. Ancora egli benignamente mi rispose : nella qual risposta e'mi parve, ch'e's'allargasse un poco troppo, perche (giudichilo chi intende) in prima dissemi, che la causa, perchè egli non continuava il mio pagamento, si era la troppa strettezza, che aveva il Palazzo, di danari, ma ch'egli mi prometteva, che come gli venisse danari, che mi pagherebbe; ed aggiunse dicendomi: oime! se io non ti pagassi, io sarei un gran ribaldo. Io mi maravigliai in sentirgli dire una cotal parola, e per quella mi promesse (2), che, quando e potessi, mi pagherebbe. Per la qual cosa (3) e'ne segui tutto il contrario, di modo che, vedendomi straziare, io m'addirai seco, e gli dissi molte ardite e collorose parole, e gli ricordai tutto quello che egli m'aveva

natura mia di farne, una testa di Gesti Cristo ec. Re parla il Cellini anche ne' Ricordi.

<sup>(1)</sup> Permi che si debba leggere vedutomi.

<sup>(3)</sup> Più probabilmente deve leggersi mi promessi. 30 Per la qual cora mon deve qui prendersi econo ordinario significato di laonde, ma più largemente come avverblo pleonastico, indicante una qualunque siasi connessione fra le propositioni del discorso, o leteralmente come se dicesse per la detta cosa, cioè per rispetto o per riguardo alla qual cosa.

detto che farebbe (1). Imperciocche egli si mori, io restai e ancora resto creditore di cinquecento scudi d'oro in oro, insino ad ora, che siamo vicin alla fine dell'anno 1566. (2). Allora ancor io restavo d' avere un resto di mia salari, il quale mi pareva, che non si facesse più conto di pagarmeli, perch'egli eran passati incirca tre anni; ma egli avvenne una pericolosa infermità al Duca, ch'egli stette quarantott'ore senza potere orinare, e conosciuto, che i rimedi de' medici non gli giovavano, forse ei ricorse a Iddio, e per questo volle, che ognuno fussi pagato delle sue provvisioni decorse, ed ancora io fui pa-

<sup>(1)</sup> Il Cellini privo d'ogni sussidio ricercò al Duca in quel tempo, che gli venissero almeno pagati 30. 0 40. siorini al mese: e con Rescritto 7. Febbrajo 1554. (cioè 1555. giusta l'era nostra a nativitate) fu ordinato ad Antonio de Nobili, che gliene pagasse 40. al mese. Vedi fra i Ricordi la Supplica del Cellini, che comincia: Avendo per melte suppliche ec. Il Piorino poi, il Ducato e lo Scudo erano allora in Fiorenza una stessa moneta d'oro del valore di lire 7. e mezza circa, e la lira fiorentina

conteneva circa 90. grani d'argento.
(2) Avendo il Cellini incominciato a serivere la sua Vita negli ultimi mesi del 1558., ben si vede, che egli compì quasi del tutto quest' opera in otto anni circa; ma una gran parte almeno ne dovette egli aver gia fatta dopo i primi cinque o sei mesi di lavoro, pot-che alli 2. Maggio del 1559, aveva già mostrato al Varchi un discorso della Vita sua, cioè quest'opera mede-sima, che andò poi sempro continuando ed ampliando. Vedi il vol. I. p. XXV., r. e 8.

gato; ma non fui pagato già del mio resto del Perseo.

Quasi che (1) io m'ero mezzo dispesto di non dir più nulla dello sfortunato mio Perseo; ma per essere un' occasione alquanto notabile, che mi sforza, imperò io rappiccherò il filo un poco, tornando alquanto addietro. lo pensai di fare ilmio meglio, quando io dissi alla Duchessa, ch' io non potevo più fare compromesso di quello, che non era in mio potere. perchè io avevo detto al Duca, ch' io mi contentavo di tutto quello che S. E. Ill. mi volesse dare : e questo lo dissi, pensando di gratuirmi alquanto, e con quel poco dell'umiltà cercavo ogni opportuno rimedio per placare alquanto il Duca. perchè certi pochi giorni in prima ch'e' si venisse all'accordo dell'Albizi, il Duca si era molto dimostrato d'essersi crucciato: meco; e la causa fu, che dolendomi con S. E. di certi assassinamenti bruttissimi . che mi facevano Messer Alfonso Ouistello (2) e Messer Jacopo Polverino, Fisca-

0100 101 5000

<sup>(1)</sup> Quari che vale anche quari, e poco mencò che Il Boccaccio n. 89: ed essendo giú quasi che tuite parsate, per ventura v' ebbe un maio, il quale adominò : ed altrove: Filocolo tutto supefatto tirò indietro la mano, e quari che non cadde.

<sup>(3)</sup> Alfouso Quistello, della Mirandola, fu padre di Miadonna Lucrezia Quistella, pittrice lodata dal Vaagri come allieva di Agnolo Allori detto Il Brazino, la quale poi si maritò col Caute Clemente Pietra.

le (1), e più di tutti Ser Giambatista Bandini , Volterrano , così dicendo con qualche dimostrazione di passione queste mie ragioni, io veddi venire il Duca in tanta stizza, quanto mai e'si possa immaginare, e perche S. E. Illustriss, era venuta in questo gran furore, e' mi disse : questo caso si è come quello del tuo Perseo, che tu ne hai chiesto dieci mila sendi; tu ti lasci vincere troppo dal tuo interesse; io lo voglio fare istimare e te ne daro tutto quello ch'e' mi sarà giudicato. A queste parole io risposi un poco troppo ardito e mezzo addirato, cosa la quale non è conveniente usarla co' gran Signori, e dissi : oh come è egli possibile, che la mia opera mi sia stimata il suo prezzo. non essendo oggi uomo in Firenze, che la sapessi fare? Allora il Duca crebbe in maggior furcre e disse di molte parole addirate, infra le quali disse: in Firenze si è uomo oggi, che ne saprebbe fare un come quello, e però benissimo e' lo saprà giudicare : e' volse dire del Bandinello, Ca-

<sup>(1)</sup> Jacopo Polverini, de Pesto, fu tra i Ministri di Cosimo il più odisio dai Fiorentini, polchè, come dice il Segui, dopo essere stato velle Bieresie per Guidite, em evento in gran conto presso il Dosa, foccado ogsi gorno quelche legra, onde si proaccaina tulle di denari al Principale sutore della legge intomana erague, pubblicatia in Fiorenzo nel 1548 contro i direcadenti de rei di Stato, la quale per ciò fu detta Poterina.

valiere di S. Jacopo (1). Allora io dissi: Signor mio, V. E. Illustriss, mi ha dato facultà, che io ho fatto nella maggior scuola del mondo una grande e difficilissima opera, la quale mi è stata lodata più che opera, che mai si sia scoperta in questa divinissima scuola; e quello che più mi fa baldanzoso si è stato, che quegli eccellentissimi uomini, che conoscono e sono dell'arte, com'è il Bronzino, pittore (2): quest' uomo si è affaticato e mi ha fatto quattro sonetti, dicendo le più nobili e gloriose parole, che sia possibile di dire; e per questa causa, di questo mirabil uomo, che (3) s'è mosso tutta la Città a così gran romore : ed io dico hene, che s' egli attendesse alla Scultura, siccome ei fa alla Pittura, egli forse la potria supere ben fare. E di più dico a V. E. Illustriss., che il mio maestro, Michelagnolo Buonarroti, si bene e'ne arrebbe fatta una così, quando egli era più giovane, ma e'non avreb-

<sup>(1)</sup> Il Bandinelli fit creato da Clemente VII. Caraliere di S. Pietro, e da Carlo V. Cavaliere e Commendatore dell'Ordine di S. Jacopo di Compostella.

<sup>(2)</sup> Bisogna dire, che qui sinci qualche lacuna o errore di lezione, mancando il verbo agli accellentissimi uomini, che formano il soggetto della proposizione. Forse in luogo di si è stato, che deve leggersi si è stata la lode di, o cosa simile.

<sup>(3)</sup> Anche questo che si è pleonastico ed inopportuno, o veramente deve leggersi poco sopra: è per questa causa ec.

be durato manco fatiche, ch' io m'abbia fatto; ma ora ch'egli è vecchissimo (1), egli non la farebbe per cosa certa: di modo che io non credo, che oggi ci sia notizia d'uomo, che la sapessi condurre. Sicchè la mia opera ha avuto il maggior premio, ch'io sapessi desiderare al mondo; e maggiormente, che V. E. Illustriss. non tanto (2) si è chiamata contenta dell'opera mia, anzi più d'ogni altro uomo quella me l' ha lodata. Oh che maggiore e più onorato premio si può egli desiderare? lo dico per certissimo, che V. E. non mi poteva pagare di più gloriosa moneta, ne con qualsivoglia tesoro, perchè certissimo e non si può agguagliare a questo; sicchè io ne son troppo pagato e ne ringrazio a V. E. Illustriss. con tutto il cuore (3). A queste parole e' rispose ,

<sup>(1)</sup> Nel 1554. il Buonarroti aveva 80. anul. (2) Il ms. Magliabecchiano legge: non tanto che la si

sia. E quando si volesse preferire questa lezione, vedansi intorno al non tanto che le pagine 3:1: e 346.

(3) Ringraziare costruito col terzo caso, come lo è

Se non col cuore alla paterna festa: poichè, malgrado il P. Lombardi, il quale vuole, che questo Dativo stia in luogo del Genitivo e che per conseguenza sottintendasi l'Accurativa te, riesce a mio av-

il Duca, e disse: anzi tu non pensi, che abbia tanto ch' io te la possa pagare; ed io dico, che te la pagherò molto più ch'ella non vale. Allora io dissi : io non m'immaginavo d'aver altro premio da V. E.; ma io mi chiamo pagatissimo di quel premio (1), che mi ha dato la Scuola, e con questo, adesso adesso io mi voglio ir con Dio, senza mai più tornare a quella casa, che V. E. Illustriss. mi dono, nè mai più mi voglio curare di riveder Firenze. Noi eravamo appunto da S. Felicita, e S. E. si ritornava a Palazzo. A queste mie collorose parole il Duca con grand' ira subito mi si volse e mi disse : non ti partire , e guarda bene, che tu non ti parta: di modo che io mezzo spaventato l'accompagnai a Palazzo. Giunto che S. E. fu a Palazzo, ei chiamò il Vescovo de' Bartolini , ch' era Arcivescovo di Pisa (2), e chiamò Messer

viso più naturale a più pastica I esposizione di Bentrento da Imale, ai Daniello di Lucca e della edizione Nidobastica, colla quale i ringraziamenti del posta con immedia mente riferti alla pattran fetta, esca al-cun biespao del procome te, non movemdosi dabbio, che ai verbo regraziare si possa dere il Dativo in sece del Taccusativo. K nanto è vero, che dagli antichi questo la colle il partico del procome del partico del procome del partico del procondi de

<sup>(1)</sup> La Crusca alla voce Pagatitimo legge primo.
(2) Noferi, cioè Onufrio, Bartolini, Nobile fiorentino, fu da Leone X, destinato Arcivescovo di Pisa

Pandolo della Stufa (1), e disse loro, che dicessino a Baccio Bandinelli da sua parte, che considerasse bene quella mia opera del Perseo, e che la stimasse, perohi il Duca me la voleva pagare il giusto suo prezzo. Questi due nomini dabbene subito trovarono il detto Bandinello, e fattogli l'imbasciata, egli disse loro, che quell'opera ci l'aveva benissimo considerata, e che sapeva troppo bene quel ch'ella valeva, ma per essere in discordia meco per altre faccende passate, egli non voleva impacciarsi de'casi mia in modo nesano. Allora questi due gentiluomini agsano.

nel 1518., mentre aucora non avera che circa 17, anin, o fa quiadi sempre deditissimo alla Casa de Mediçi,
poichè nel 1527, fa assediato in Castel S. Angiolo con
Papa Clemente VII., e fa assu uno degli ottaggi dati
in mano agli Imperiali da quel Ponteñec; nel 1529,
fi dichiavot nebele alla patria per la sun devotione
fin dichiavot nebele alla patria per la sun devotione
mini fiorentici, che accompagnarono a Napoli il Deca
mini fiorentici, che accompagnarono a Napoli il Deca
l'Imperadare Carlo V. Questo Prelato mont nel 1556.,
lateriando funsa di mella probbit à pradonaza.

(i) Pandolfo della Sufa era sulo più anni in Francia Oppirer di Caterina de Medici, quandi era nacor Delfini; ma essendo stato accusato di avere avvisato il Duce Cosimo della gorra, che il lie Francesco pretende della gorra, che il lie Francesco pretende della gorra, città di cateria della propositi di cateria della propositi di cateria della propositi di cateria della propositi di cateria presenta di periodi di propositi di cateria della propositi di cateria di cateria della propositi di cateria della propositi di cateria di cateria di cateria di cateria della propositi di cateria di c

giunsono e dissono: il Duca ci ha detto, che sotto pena della disgrazia sua, che vi comanda che voi gli diate prezzo, e se voi volete due o tre giorni di tempo a. considerarla bene, ve li pigliate, dipoi dite a noi quel che vi pare, che quella fatica meriti. Il detto rispose, che l'aveva benissimo considerato, e ch' e' non poteva mancare a' comandamenti del Duca, e che quell'opera era riuscita molto ricca e bella, di modo che gli pareva, che la montasse a sedici mila scudi d'oro e davvantaggio. Subito i buoni gentiluomini lo riferirono al Duca, il quale si addirò malamente; e similmente lo ridissero a me. Ai quali io risposi, che in modo nessuno non velevo accettar le ledi del Bandinello, avvengache questo mal uomo dice mal d'ogrupo. Queste mie parole furono ridette al Duca, e per questo la Duchessa voleva, ch' io mi rimettessi in lei. Tutto questo è la pura verità: basta ch'io facevo il mio meglio a lasciarmi giudicare alla Di chessa, perchè io sarei stato in breve pogato, e averei avuto quel più premio.

Il Duca mi fece intendere per Messer Lelio Torelli, suo Auditore (1), che vo-

<sup>(1)</sup> Lelio Torelli, da l'ano, dopo essere stato con molta sua lode ora Giudice ed ora Governatore di varie città pontificie, ed essere stato chiamato dal Duca

leva, ch' io facesi certe storie, di basoriliero di bronzo, intorno al coro di Santa Maria del Fiore, e per essere il detto coro impresa del Bandinello, io non voleva arricchire le sue operacce con le fatiche mie; e contuttochè il detto coro non fusse suo disegno, perebè egli non intendera nulla al mondo d'Architettura (il disegno si era di Giuliano, di Baccio d'Agnolo, legnajuolo, che gaussto (1) la cupola),

Alessandro de Medici alla Ruota Fiorentina, fu da Cosimo creato suo primo Auditore nel 1539., e quindi nel 1546, suo primo Segretario, ossia Gran Cancelliere. Pieno di dottrina e di prudenza, il Torelli fu quegli, che ristabili la ginstizia e il bnon ordine nei Tribunali di Cosimo, e che insieme col celebre Francesco Campana formò lo spirito di Cosimo stesso alla Politica. Egli pubblico molte opere legali, e tra le altre le Pandette nuovamente riscontrate e corrette sull'antico Codice Pisano, le quali, dopo 10. anni di lavoro, uscirono nel 1553. come opera di suo figlio Francesco, dai torchi del Torrentino: e scrisse inoltre assai felicemente sovra altri argomenti di amena letteratura, ed anco in poesia ita-liana e latina, per lo che fu Consolo dell'Accademia Fiorentina nel 1557. Quest'uomo, come lo chiama il Tiraboschi, per probità di costumi, per amabilità di maniere, per senno, per religione e per sapere stimatissimo fu conservato nelle sue dignità anche dal Gran Duca Francesco I., e morì di 87. soni nel 1576.

(i) Quegli che gussió la cupola di S. Maria del Fiore, cicò del Dumon di Firenze, rimasta imperfetta alla morte del celebre suo autore. Filippo di Se Brandelsco Laja, seguita nel 14c, fi B'eccle d'Agnolo e nellecco Laja, seguita nel 14c, fi B'eccle d'Agnolo e deris per l'equivoco della frase giucchè essendosi siabilito verso il 15cs. di fare alla detta empola il ballato-jo, cicò quel portico, che unol farti d'intorno alle cupole sogni il tembure, dove comiacia la volta, a eè più

hasta ch' c' non vi è virtù nessuna; e per l'una e per l'altra causa io non volevo in modo nessuno far tal opera, ma umanamente sempre dicero al Duca, che farei tutto quello che mi comandasse S. E. Illustriss: di modo che S. E. commesse agli Operai di S. Maria del Fiorè (, che fussin d'accordo meco, e che S. E. mi darebbe solo la mia provvisione delli dugento scudi l'anno (2), e che ad ogni altra cosa voleva, che i detti Operai supplissino di quello della detta Opera. Di

trovandosi i disegul di Filippo, Baccio d'Agnolo, allora architento di S. Maria del Fiore, interprese di na invenzione quella, fabbrica, e tagliando le morte, ladojo corrispondente alla messati di quell'edificio, ne aveva già finita un'ottava parte, con regolare, ma roppo meschina architettura, quando ospregiguino da Roma il Boosarroti, fece tanto romere contro di Lorda. Roma il Boosarroti, fece tanto romere contro di mangho del proposito del Roma il Boosarroti, fece tanto romere contro di mangho del proposito del Roma il Boosarroti, fece tanto romere contro di sun anche contro di sun alla proposito del Roma il Boosarroti, fece tanto romene contro di sala, se con officio Giuliano da noi menorova o cara 3.1.4, e che me , visse fino al 1555. Vedi il Vasari della edizione di Milano, vol. X. a car. 14.5. e abbrove.

(1) Operal si dicono in Toscana quelli che apprantendono alla fabbrica o al governo di Chiese, Monasteri o simili: ed Opera dicesi tanto il corpo, e Magistrato di questi stessi operaj od amministratori, come anche il luogo materiale, dove i medesimi si radunano, e la stessa sustanza, che vien da loro governata. Vedi retro a car. 107, e 252.

(a) Vedi più sopra a c. 204., e la Supplica poc an-

modo che (1) io comparsi dinanzi alli detti Operai, i quali mi dissono tutto l'ordine che eglino avevano dal Duca : e perchè con loro e' mi pareva molto più sicuramente poter dire le mie ragioni, cominciai a mostrar loro, che taute istorie di bronzo sariano d'una grandissima spesa, la quale si era tutta gittata via; a dissi tutte le cagioni , per le quali eglino ne furono capacissimi. La prima si era. che quell'ordine di coro era tutto scorretto ed era fatto senza nessuna ragione . nè vi si vedeva nè arte ne comodità nè grazia nè disegno; l'altra si era, che le dette storie andavano tanto poste basse . ch'elle venivano troppo inferiori alla vista, e ch' elle sarebbono un pisciatojo da cani, e continuamente starebbono piene d'ogni bruttura, e che per le dette cagioni io in modo nessuno non le volevo fare (2):

<sup>(1)</sup> L'avverbio di modo che o di sorte che viene usato spesso dal Cellini anche nel significato assoluto di così, quindi, in tal modo e simili. Vedi a car. 279-290. e 306.

<sup>(3)</sup> Anche il coro di S. Maria del Fiore era sato diseguato de Fiilippo di ser Brunellenco, il quale avevalo fatto costruire di iegno, con intenzione di poi ma non essendosi mai ciò fatto nel decorso di un secolo, il Duca Cosimo I. nel 1547, aveva afidata questi opera a Guilaton di Baccio per la parte architetorica, per la contra di propositi di propositi

solo per non gittar via il resto de' mia migliori anni e non servire S. E. Illustriss.,

na, coll'aggiongervi una eccessiva ricchezza di ornamenti e di risulti, cosicche il loro toggitto risucì di mella opera e langa fatica, ma di poce grazia. Il fregio del detto coro e ostetuno da piri colonne, o nell'imbasamento di esse, nella parte esterna del coro stesso, si dovevan porrei lurozoz (come poi fur postri in marmo dal Bendinelli e da altri) i bassi rilievi, dei quali qui parlasi.

Non è per altro da credersi, che soltanto dopo finito il Perseo, cioè nel 1554, si fosse per tali opere pensato al Cellini, benchè il medesimo ne parli qui per la prima volta; giacchè il Bandatelli in una sua lettera scritta in aprile del 1549., asserisce, che il Cellini vantavasi di aver avuto la metà delle opere del coro, e protesta, che egli non voleva in modo alcuno guerreggiar con Benvenuto, ne aver per emulo questo crudelissimo uomo; ed in un'altra, diretta al Majordomo Pierfrancesco Ricci, la quale, benchè senza data, pare anteriore allo scoprimento del Perseo, dice in proposito delle storie di bronzo del detto coro : ho risposto , che liberamente le faccia tutte Benvenuto, e non si guardi più da me i soggiungendo per altro con molta malignità ed ingiustizia: ma sappia certo V. S., che Benvenuto è molto più atto a rinettare simili istorie, che a farle da sè, come in verità si vede per le sue figure, che posto sieno piccole, usa farle piene d'errori, ed enne causa il non avere alcun disegno ec. Le storie poi che dovevansi rappresentare nei detti bassi rilievi erano per testimonianza del Va-sari tutti i fatti principali dell'Antico Testamento, nel numero di 21., e veramente il Cellini, sebbene qui nol dica, ne aveva incominciata qualcuna ; poiche lascio morendo tra le cose sue anche una storia di un Adamo ed Eva, in bassorilievo di cera, in un quadro di pietra morta, come si vedrà nella Prefazione as Due Trattatio nel tomo 3. c. xt.ii.; e nella Supplica al Duca, la quale comincia: Sono costretto dalla disgrazia mia: che vien da noi pubblicata fra i Ricordi, dice apertamente, che aveva messo mano al quadro dell'Adamo per l' Opera.

alla quale io desideravo tanto di piacere e servire, imperò se S. E. si voleva servire delle fatiche mie, quella mi lasciassi fare la porta di mezzo di S. Maria del Fiore, la quale sarebbe opera, che sarebbe veduta, e sarebbe molto più gloria di S. E. Ill.; ed io m' obbligherei per contratto, che se io non la facessi meglio di quella, ch'è più bella delle porte di S. Giovanni, non volevo nulla delle mie fatiche; ma se io la conducevo a fine secondo la mia promessa, io mi contentavo, ch'ella si facesse stimare, e dappoi mi dessino mille scudi di manco di quello. che dagli nomini dell'arte ella fusse stimata. A questi Operai molto piacque questo, ch' io avevo proposto, e andarono a parlare al Duca, e, infra gli altri, Piero Salviati (1) pensando di dire al Duca cosa

<sup>(1)</sup> Tre Salviati col nome di Fishre si trovano mesonal dagli Storici Forentini nella prima medi del senolo XVI. Piero di Jacopo, zio masterno del Dace Comonto Stati Piero di Jacopo, zio masterno del Dace Comonto di Sirve, mon Priore di Roma nel 1531. Piero di
Leonardo, il quale si maritò nel 1531. Con Cassandra
Abornit, e nel 1332. fa celetto nel Consiglio dei 200. 1
e Piero, figlio di Alamanano d'Arceardo Salviati, vii
e Piero, figlio di Alamanano d'Arceardo Salviati, vii
e Piero, figlio di Alamanano d'Arceardo Salviati, vii
e letto Sessatoro, quantanopa nel 1536. Jone satto alla testa della giovento forentina per escludare i Mediti del principato. Di quast' silvino io ceedo che Intendano pralare il Cellini, il Vasari e gli steri scrittori di
indicazione.

CELLINI. 3

che gli fussi gratissima, ella si fu tutto al contrario; e disse, ch' io volevo far tutto il contrario di quello, che gli piaceva ch' io facessi. Senz' altra conclusione il

detto Piero si parti dal Duca.

Quando io intesi questo, subito me n' andai a trovare il Duca, il quale mi si mostrò alquanto sdegnato meco; il quale io pregai, che si degnasse di ascoltarmi, ed ei così mi promesse : di modo che io cominciai da un capo, e con tante e belle ragioni gli detti ad intendere la verità di tal cosa, mostrando a S. E., ch'ell'era una grande spesa gittata via, di sorte che io l'avevo addolcito molto, con dirgli, che se a S. E. Illustriss. non piaceva che si facesse quella porta, ch'egli era di necessità di fare a quel coro due pergami, e che quelle sarebbero due grand'opere, e sarebbero gloria di S. E. Ill., e ch' io vi farei una gran quantità di storie di bronzo, di basso rilievo, con molti ornamenti: così io l'ammorbidai (1), e mi commesse, ch' io facessi i modelli, lo feci più modelli, e durai grandissime fatiche: infra gli altri ne feci uno a otto facce . con molto maggiore studio ch' io non ave-

<sup>(1)</sup> Anche il Boccaccio usò: Egli non è alcun si forbito, al quale io non ardicca di dire ciò che bisogna, nò 11 duro o zotico, che io non ammorbidisca bene e rechilo a ciò che io vorrè. Nov. So.

VITA DI BENVENUTO

370 vo fatto gli altri, e mi pareva, che fussi molto più comodo al servizio, ch' egli aveva a fare : e perchè io gli avevo portati più volte a Palazzo, S. E. mi fece intendere per Messer Cesare, Guardaroba, ch' io li lasciassi. Dappoichè il Duca gli aveva veduti, vidi che S. E. aveva scelto il manco bello. Un giorno S. E. mi fece chiamare, e nel ragionare di questi detti modelli io gli mostrai con molte ragioni, che quello a otto facce saria stato il più comodo a cotal servizio, e molto più bello da vedere. Il Duca mi rispose, che voleva, ch' io lo facessi quadro, perche gli piaceva molto più in quel modo; e così molto piacevolmente ragionò un gran pezzo meco, lo non mancai di dir tutto quello che mi occorreva in difensione dell'arte: o che il Duca conoscesse ch'io dicevo il vero, o pur volesse fare a suo modo, e'si stette di molto tempo, ch' e'non mi fu detto nulla (1).

<sup>(1)</sup> Quantunque la prima ediz. legga: e pur volesse, nè siavi a mia notizia alcuna variante in contrario, io mi sono indotto a correggere = o pur volesse, per non lasciare imperfetta l'evidente alternativa, che qui si procone. Per quanto poi riguarda i due pergami di S. Maria del Fiore, giova qui rammentare, che nella prefazione del Due Trattati del Celius, ristampati in Firenze nel 1731, (vedi il nostro vol. 3. a car. XLIV.) si registrano fra le cose l'asciate morendo dal Cellini in sua casa due o tre modelli del pergamo di S. Maria del Fiore, di cartone, e si aggiungono le seguenti parole: Volca

In questo tempo il gran marmo del Nettunno si era stato portato per il fume d'Arno, e poi condotto per la Greve in sulla strada del Poggio a Cajano, per poterlo poi meglio condurre a Firenze per quella strada piana (1): dove io l'andai a

il Duca Cosimo, che Benvenuto facesse il pergamo di questa chiesa, di basso riliovo di bronzo, e perciò egli ne fece i modelli; ma, qualunque se ne fosse la cagione, quest' opera non ebbe effetto. Probabilmente non fu eseguito quel lavoro per le solite secrete pratiche del Bandinello, il quale, come narra il Vasari, aveva pensato fin dal principlo di fare egli stesso anche i pergaml, ed anzi , dopo fatte le figure grandi pel detto coro e per l'altare, li cercò espressamente in una sua lettera, la quale fu pubblicata fra le Pittoriche senza data e senza l'indicazione della persona, a cui fu scritta, ma che dall' editore vuolsi diretta a Jacopo Guidi. In essa dice Baccio colla sua solita modestia: se piacesse a 5. E. risolverni i due pergami, l'arei molto caro, perchè io perdo di gran tempo; perchè e sa, che nella vernata, per l'età, io non posso istare tra marmi, e di questi tempi mi farei in casa le storie di bronzo e cere, e la state farei di marmo, e così mi varrei del tempo e della vertù, che Iddio mi ha dato, in onore del secolo e dell' Ill. Sig. Duca e della patria, con più eccellenzia, che mai abbia fatto; perchè i sto in continuo timore, che non mi nasca qualche accidente di malattia, che mi tolga le forze, che pel Duca ne per altri io non possa mai più fare nulla, e meco perisca tante belle invenzioni, che io so certo, che farei.

<sup>(1)</sup> Vedremo in seguito, che il tempo, nel quale ficondotto a l'itenate questo marmo, che servi per la staina gigantesca di Nettono, collocata nella funtana della Pizzza Ducale, dovette essere verso il principio del 155p., e che quindi il Cellini poco o nulla ci ha narato della sua vita negli anni 1555, 1555, 1575, e 1538. Il già detto marmo, al dir del Vasarti, era alto dieto tracco, e largo cinque; lonode non potera reconsegnata.

e trovandoli tutti a tavola, il Duca colla Duchessa mangiava ritirato, di modo che io mi posi a trattenere il Principe: e avendolo trattenuto un gran pezzo, il Duca, ch' era in una stanza ivi vicino . mi sentiva, e con molto favore e' mi fece chiamare; e giunto ch' io mi fui alla presenza di loro Eccellenze, con molte piacevoli parole la Duchessa cominciò a ragionar meco; col qual ragionamento a poco a poco io cominciai a ragionare di quel bellissimo marmo, ch'io avevo veduto, e cominciai a dire, come la loro nobilissima Scuola i loro Antichi l'avevan fatta così virtuosissima, solo per fare a gara tutti i Virtuosi nella lor professione; e in quel virtuoso modo e's'era fatto la mirabil cupola, le bellissime (1) porte di S. Giovanni, e tant'altri be' tempi, e statue, le quali facevano una corona di tante virtù alla lor città, la quale dagli Antichi in qua la non aveva avuto pari (2). Subito la

<sup>(1)</sup> La I. ediz. legge cupela, e bellissime porte: l' e in le fu da me corretto.

<sup>(3)</sup> Le due più belle porte di S. Gia, e la cupola del Duomo di Firezze futoro veramente fatte col più solenne e libero concorso degli artisti di que' lempi. Per quanto riguarda le prime, dice il Vasari, che dopo cessata in Fiverenza la petto del 1400, essendosi fare di bronzo lo due porte che manoravono nila chiesa di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intredere a tunti di S. Gio, fiu ordinato, che si facesse intr

Duchessa con istiza mi disse, che benissimo sapera tutto quello chi o volevo dire, e disse, che alla presenza sua io mai più parlassi di quel marmo, perchè io gli facevo dispiacere. Dunque vi fo, io dissi, dispiacere, per valer esser procuratore di Vosire Ecc., facendo egni opera, perch' elle sieno servite meglio? Considerate, Signora mia, se Vostre Ecc. Illustr. si contentano, che eguuno faccia un modello d'un Nettunno (sebbene vio siste risoluti, che

Fiorenza per fare esperimento di loro; che tra i molti concorrenti ne furono prescelti sette, al quali fu assegnata una provvisione di danari, perchè dentro un anno presentassero tutti il Sacrificio d'Isacco, gittato in una storia di bronzo, simile a quelle, che Andrea Pisano aveva poste nella prima portu di detto tempio verso il 1340., nella quale intervenissero l'intero, il mezzo ed il basso rilievo; e che pel giudizio di 34. persone, tut-te peritissime in qualcuna delle arti dei disegno, fu pro-scelto Lorenzo Ghiberti, il quale, quantunque non avesse che circa 23. anni , ebbe il carico di quel lavoro , che costò ben 22m. fiorini d'oro, e che fu sempre am-mirato come un capo d'opera. Circa la cupola pol fu Io stesso Filippo di Ser Brunellesco, che indusse gli Operai del Duomo ed i Consoli dell'Arte della lana ad invitare per quella gran fabbrica gli architetti italiani non solo, ma ben anche gli oltramontani, essendosi dato ordine ai mercanti fiorentini, che dimoravano in anto orante ai mercanti ante di minori van Francia, in Alemagna, in Inghilterra ed in Ispagna, di spendere ogni somma di danari per ottenere da que Principi e mandare a Firenze i più esperimentati o valenti Ingegni, che fossero in quelle regioni; e l'anno 1420. trovaronsi per ciò ragunati in Fiorenza i più eelebri Maestri di quel secolo, sui quali tutti trionfo Filippo colla teorica e poi co' fatti. Vedi il Vasari ediz. di Mil. vol. IV. a car. 214,

l'abbia il Bandinello), questo sarà causa. che il Bandinello per onor suo si metterà con maggiore studio a fare un bel modello, che non farà, sapendo di non aver concorrenti: e in questo modo voi, Signori, sarete molto meglio serviti e non torrete l'animo alla virtuosa Scuola e vedrete chi si desta al bene, io dico al bel modo di questa mirabil arte, e voi, Signori, mostrerete di dilettarvene e d'intendervene. La Duchessa con gran collera mi disse, ch' io l'avevo fradicia, e che voleva, che quel marmo fusse del Bandinello, e disse: dimandane il Duca, che anche S. E. vuole, che sia del Bandinello. Detto ch' ebbe la Duchessa, il Duca, ch' era stato sempre cheto, disse : egli è vent'anni ch'io feci cavare quel bel marmo apposta (1) per il Bandinello, e così io voglio, che il Bandinello l'abbia, e sia suo. Subito io mi volsi al Duca, e dissi: Signor mio, io prego V. E. III., che mi faccia grazia, ch' io dica a V. E. quattro parole per suo servizio. Il Duca mi disse, ch'io dicessi tutto quello, ch'io volevo, e che mi ascolterebbe. Allora io dissi: sappiate, Signor mio, che quel marmo, di che il Bandinello fece Ercole e Caco, fu cavato per quel mirabil Mi-

<sup>(1)</sup> La Crusca scrive a posta.

chelagnolo Buonarroti, il quale aveva fatto un modello d'un Sansone con quattro figure, il quale saria stato la più bell'opera del mondo, e il vostro Bandinello ne cavò due figure sole, malfatte e tutte rattoppate; il perchè la virtuosa Scuola ancor grida del gran torto, che si fece a quel bel marmo : io credo, che vi fu appiccato più di mille sonetti, in vitunerio di codesta operaccia, ed io so, che V. E. benissimo se ne ricorda: e però, valoroso mio Signore, se quegli uomini, che avevano cotal cura , furono tanto insapienti , ch'egli tolsono quel bel marmo a Michelagnolo per lui, e lo dettono al Bandinello. il quale lo guastò, come si vede (1), oh comporterete mai, che questo ancora molto più bellissimo marmo, sebbene egli è del Bandinello, il quale lo guasterebbe, di non lo dare (2) ad un altro valentuomo, che ve lo acconci ? Fate, Signor mio,

<sup>(1)</sup> Intorno a questo gruppo d' Ercole e Caco vedi più sopra e car. 155, 156. e 337, non che il Vasari di Milano vol. xt. a car. 272, dove narrasi, che Papa Clemento diede a Baccio quel marno per opera del suo agento Domenico Bonintegni, il quale secretuccio facera guerra al Bonarroti per non averbo potenti della contra della

<sup>(2)</sup> Essendosi detto di sopra 

oh comporterete che,
dovrebbe in buona sintassi qui dirai son renga dato, o
cosa simile, usandesi il Modo Soggiuntivo e non l'Infinito.

che ognuno, che vuole, faccia il modello, e dipoi tutti si scuoprano alla Scuola, e V. E. Ill. sentirà quel che la Scuola dice; e V. E. con quel suo buon giudizio saprà scerne il meglio, e in questo modo voi non getterete via i vostri danari. nè manco torrete l'animo virtuoso a una tanto mirabile Scuola, la quale si è oggi unica al mondo, che è tutto gloria di V. E. Ill. Ascoltato che il Duca m'ebbe benignissimamente, subito si levò da tavola, e voltomisi, disse : va . Benvenuto mio . e fa un bel modello, e guadagnati quel bel marmo, perchè tu mi di'il vero. ed io lo conosco. La Duchessa minacciandomi col capo, isdegnata disse, borbottando. non so che; ed io feci lor riverenza, e me ne tornai a Firenze, che me ne pareva mill'anni di metter mani nel detto modello.

Come il Duca venue a Firenze, senza farmi iutendere nulla, e' se ne venne a casa mia, dove io gli mostrai due modelletti diversi l'uno dall'altro; e schbene egli me il lodo, tutavia e' mi disse, che uno gli piaceva più dell'altro, e ch'io finissi bere quello che gli piaceva, che buon per ne: e perché S. E. aveva veduto quello, the aveva fatto il Bandinello, e anco degli altrı, S. E. lodo molto più il mio, di gran luupa; che così mi fu detto da molti de'sua Cortigiani, che l'avevano sentito. Infra l'altre notabili memo-

rie, da farne conto grandissimo, si fu. ch' essendo venuto a Firenze il Cardinal di Santa Fiora, e menandolo il Duca al Poggio a Cajano, nel passare, per il viaggio, vedendo il detto marmo il Cardinale, lo lodò grandemente, e poi domandò a chi S. E. l' aveva dedicato, che lo lavorasse (1). Il Duca subito disse: al mio Benvenuto, il quale n' ha fatto un bellissimo modello. È questo mi fu ridetto da uomini di fede: e per questo io me n'andai a trovar la Duchessa, e le portai alcune piacevoli cosette dell'arte mia, le quali S. E. III. l'ebbe molto care; dipoi ella mi domando quello ch'io lavoravo, alla quale io dissi: Signora mia, io mi son preso per piacere di fare una delle più faticose opere, che mai si sia fatte al mondo, e questo si è un Crocifisso, di marmo, bian-

<sup>(1)</sup> Essendo stato assunte al trono pontificio il Card. (6). Angelo de Medici, minence, cho si chiamo Pro IV., nella vigilia di Naisle del 1559., ed amando Pro IV., nella vigilia di Naisle del 1559., ed amando cardina del medica del

chissimo in sur una croce, di marmo. nerissima (1); ed è grande quanto un grand' uomo vivo. Subito ella mi domando quello, ch'io ne volevo fare. lo le dissi : sappiate, Signora mia, ch' io non lo darei a chi me ne dessi due mila ducati d'oro in oro; perchè una cotal opera (2) nessun uomo s'è messo mai a una cotale estrema fatica, ne manco io mi sarei obbligato a farlo per qualsivoglia Signore, per paura di non restarne in vergogna : io mi sono comprato i marmi di mia danari, e ho tenuto un giovane in circa a due anni , che mi ha ajutato, e infra'marmi e' ferramenti , in su ch'egli è fermo , e i salari e' mi costa più di trecento scudi; a tale, che io non lo darei per due mila scudi d'oro: ma se V. E. Illustriss, mi vuol fare una lecitissima grazia, io gliene farò volentieri un libero presente; solo prego V. E. Ill., che quella non mi sfavorisca nè manco mi favorisca nelli modelli, che S. E. Ill. ha commesso, che si facciano del Nettunno per il gran marmo. Ella disse con molto sdegno: adunque tu non istimi punto i mia ajuti o i mia disajuti? lo risposi : anzi, Signora mia, li

Forse dovrebbe qui leggersi 

un Crecifisso di
marmo bionchissmo in sur ura eroce di marmo nerissmo.
 Pare, che qui debba leggersi 

per una cotal
spera.

4.5.504

stimo: oh perchè vi offro io di donarvi quello ch' io stimo due mila ducati? Ma io mi fido tanto delli mia faticosi e disciplinati studi, ch'io mi prometto di guadagnarmi la palma, sebbene e'cı fusse quel gran Michelagnolo Buonarroti, dal quale, e non mai da altri, ho imparato tutto quello ch'io so; e mi sarebbe molto più caro, che facesse un modello lui, che sa tanto, che questi altri, che sanno poco; perche con quel mio gran maestro io potrei guadagnare assai, dove con questi altri non si può guadagnare. Detto le mie parole, ella mezzo sdegnata si levò, ed io ritornai al mio lavoro, sollecitando il mio modello quanto più potevo. E finito ch'io l'ebbi, il Duca lo venne a vedere, ed erano seco due Imbasciatori , quello del Duca di Ferrara e quello della Signoria di Lucca ; e così ei piacque grandemente, e'l Duca disse a quei Signori : Benvenuto veramente lo merita. Allora li detti mi favorirono grandemente tutti a due, e più lo imbasciatore di Lucca, ch'era persona letterata, e Dottore (1). lo mi ero scosta-

<sup>(</sup>c) II Duca di Perrara Ercole II. da Este, come alleato e Luogottenate del Re di Francia in Italia, fi lungo tempo nemico del Re di Spagne e del Duca Cosimo I.; ma nel 1558, avendo egli mandato in Toscana di Gavaliera del Sango. Alessando Fisschi, concluiuse col Unica e per opera di esso suche col lie di Spagna, la pace, fissando in oltre il matrimonio di suo figlio

to alquanto, perchè e' potessin dire tutto quello che parera loro; seutendomi favorire, subito m' accostai, e voltomi al Duca, dissi: Signor mio, V. E. III. dovrebe fare ancora un'altra mirabil diligenza, comandar, che chi vuole faccia un modello di terra, della granderza appunto ch'egli esce di quel marmo; ed a quel modo V. E. III. vedrà molto meglio chi lo merita; e vi dico, che, se V. E. III. lo darà a chi non lo merita, quella non farà totto a chi lo merita, agui farà un gran

Cara poi l'ambasi-listre inceniese; mi par certo, che fosse Giovanni Lucchesini, laggendosi negli considerate di Bartolominos Bervinic, che conservanti, manuscritti, che conservanti, che conservanti, particolomina di Sensi di Caralletti, qui apud Comuna Florestinorum et Sensi iuli Regulum notem muner (Oratorio Ordinarii) fungebatur, in trennium refereus est. Non trovo però mentovato altrove come letterato questo Lucchesini.

torto a sè medesima, perchè essa ne acquisterà gran danno e vergogna; dove, facendo il contrario, col darlo a chi lo merita, in prima ella n'acquisterà gloria grandissima e spenderà bene il suo tesoro. e le persone virtuose allora crederanno, che quella se ne diletti e se n' intenda. Subito ch'io ebbi dette queste parole, il Duca si ristrinse nelle spalle, e, avviatosi per andarsene, lo Imbasciatore di Lucca disse al Duca: Signore, questo vostro Benvenuto si è un terribil uomo. Il Duca disse: egli è molto più terribile, che voi non dite, e buon per lui se non fussi stato così terribile, perchè egli avrebbe avuto a quest' ora delle cose, ch' egli non ha avute. Queste formate parole me le ridisse il medesimo Imbasciatore, quasi riprendendomi, ch' io non dovessi far così. Al quale io dissi, ch' io volevo bene al mio Signore, come suo amorevole e fedel servo, e non sapevo fare l'adulatore.

Dopo parecchi settimane passate il Bandinello si mori (1); e si credette, che

<sup>(</sup>i) Il Vasari, il Baldinucci e lo stesso epitafo del Bandinelli nell'Annuzzista di Firenze, dicono, ch' egit mort nel 1559, senza indicazione di mese; ma da quesito passo del Cellini sembra, che ciò fosse nogli ultimi mesi di quell'anno fiorentino, cioè dal febbrajo fino si 15. di Marzo del 1550. romano.

In proposito poi di quest'ultima gara fra Baccio e il Cellini, ed insieme di lutta la storia della fontana di

oltre ai suoi disordini, che questo dispiacere, vedutosi perdere il marmo, ne fus-

piazza e del marmo del Nettuno, piacemi di qui soggiungere le altre otizie, che se ne hanno dalle lettre dello stesso Bandinelli, pubblicate fra le Pittoriche, non che dal Vasari, in ciò quasi letteralmente copiato dal Baldinucci, tanto più non essendo le notizie medesime in molti punti d'accordo col racconto del Celliui.

In quanto alle lettere, si parla in esse più volte della fontana, con cui volle il Duca ornare la sua piazza; poiche avendo la Duchessa Eleonora ordinato a Baccio di fara tra le altre cose nna fontana nel palazzo Pitti, comperato da suo marito nel 1549., il medesimo Baccio così scrisse al Segretario Ducale, Jacopo Guidi, nel giorno 11. Febbrajo del 1551. florentino. Ho osservato lo spazio del prato (nel detto palazzo) deve vuol far la foate, e faronne qualche invenzione, come m' ha comandato la nostra Illustrissima Sig. Duchessa; ed avendomi a disporre a trovare invenzione di fontane, farò ancora qualche disegno della fontana di Piazza, come mi comando l' Ill. Duca, acciocche possa deliberare a suo piacimento. Pochi di appresso, cioè alli 23 l'ebbrajo replicò allo stesso: lo sottecito i disegni della fontana; e certamente, come ne ho scritto a Luca Martini, è necessario, secondo che io li fo, che li vegga al paragone. Ed alli 15. Marzo dello stesso anno (poiche per le cose antecedenti risulta spagliata la data del 1550., che si trova apposta a questa lettera), avendo terminati i suddetti disegni, scrisse al medesimo Guidi: Si degni notare i disegni, che io gli ho mandati, delle fonti, perchè S. E. più volte mi ha detto, che vuole che superino tutte le altre; e, per ubbidirlo, V. S. gli dica, come io ho diligentemente investigato e ricerco de Maestri, che hanno lavorato sopra le fonti di Messina, e trovo, che sono magnifiche, e che sono fatte senza alcuno risparmio; però il Maestro non ha guardato a fatica ed ha fatto ec. . . . . ; ma io prometto a S. E., se le mie fatiche gli piaceranno, fargli una fontana, che non solo supererà tutte quelle, che oggi si veggono sopra la Terra, ma io veglio, che i Greci e i Romani non abbiano mai avuto una simile fontana; e se gli altri Signori hanno speso dieci, darò tali ordini briese buona cagione. Il detto Bandinello aveva inteso, come io avevo fatto quel Cro-

vi, che S. E. non ispendred ciaque; e di quato ha di mevo estembo. Anti volteva il Bandinelli fat tatato tut tutta quell' opera, che pretese di somministrare eggi atesvo anche l'acqua mecessaria, avendo scritto a Luca Martini in una lottera, che non ha alcuna data: Quando el viviere condo, assain in recommendi alta mia Signamino potere di Firole, crotto degna di farea uno eterno di letto in una la Passa Divacile a tutta le sitia, che con tanto clemato, in cierno facesse venerare i susi angelici fingilicoli.

Ognuno vede, che parlandosi in tutte queste lettere dei disegni della fontana di Piazza, ordinata dal Duca, non si fa mai alcun cenno del Nettuno : e che quindi parrebbe posteriore alle medesime il pensiero di far quella statua: ed anzi parrebbe, che neppure il gran marmo di dieci braccia e mezzo non fosse noto a Baccio se non dopo cominciato il 1553. dell'era comune, poiche in un altra sua lettera al Guidi, del giorno 15. Marzo del 1552. fiorentino, parlando egli di un altro marmo di Carrara, di braccia 6. (col quale, al dir del Vasari, egli fece due anni almeno prima di morire, la sua statua del Dio Padre, pel Duomo) si serve dei termini seguenti, come se quel marmo fosse allora senza pari: V. S. si compiaccia dire a S. E., come qui è stato il Francione di Carrara, ed ho ricercato al Provveditore . . . acciocchè il marmo del Din Padre non ci esca di mano, che è uno marmo sì grande e saldo e bello, che passa eli anni innanzi che si trovi un simile.

Finalmente in data del 15. Aprile del 1558, scrive Baccio al Guidi una lettera per essere posto in libertà nell'Opera, ove lavorava, e poter andáre a Carrara, la quale parini veramente relativa al gran marmo del Nettuno. Essa è come segue: Presentai la lettera di 5. E. al Provveitore dell'Opera, Averardo Zail, pestando di aver brove ispelicione, il quale con promeste e parole di nella proposita del opera de quale con promeste e parole dito mi ha intertatento parecchi di, e quando penso estre spedito mi ha detto, che non vuoi lar nulla, se non ha su al-ro ovvivia da 5. E.; percò i degra ircodrare a quella,

cifisso, ch' io ho detto di sopra; egli subito messe mano in un poco di marmo.

che'i tempo di agrossar quel marmo e tiverto alla marina o trora, perche ti giorni sono lunghi con frecto, e passato Maggio son caldi si modo, che in quell'alpe son si pub titere, ali nomini ab basi passino alavarse pred la napili. El con estendo il Dica in Frenze) per aver une tetra a Luca Marinis, che i tever di canapi, e se altro biognatus, che ha costimato altra volta, e appresso una tetera al Luca Marinis, che i tever di canapi, e se altro biognatus, che ha costimato altra volta, e appresso una eletera al Signori di Carrara, al favore, nella forma che dive volte 3. E. mi hatto, quendo altre volte mi ha con che l'umon ha birogno, on manacator e analezio.

Malgrado però tutte le conghietture, che risultano dalle accennate lettere, abbiamo visto, che il Cellini fa dire al Duca, che già da vent' auni egli aveva fatto cavare quel marmo pel Bandinelli; ed il Vasari suppone anzi, che il pensiero di far la fontana di Piazza naacesse dall'opportunità di avere trovato quello stesso marmo, col dire, che, essendo Il medesimo stato cavato a Carrara molti anni prima del 1559. (e il Baldinucci dice 1557. , Baccio, avendone avuto notizia, cavalcò tosto colà, ed avendolo acquistato (cred io pel Duca), dando 50. scudi per arra al padrone, fu tanto intorno al Duca, che per messo della Duchessa ottenne di farne un gigante, il quale dovesse mettersi in Piazza, sul canto dove era il Lione, nel quale luogo si facesse una gran fonte, che gittasse acqua , nella mezzo della quale fusse Nettuno sopra il suo carro tirato da cavalli marini, e dovesse cavarsi questa figura di questo marmo; ma che per altro, doo aver Baccio presentati più disegni, si ando tanto indugiando in quell' impresa, che il padrone del marmo non mai pagato, nel 1559, venne a Firenze per restituir l'arra e sciogliere il contratto, e che allora finalmente ordinò il Duca al Vasari medesimo di pagare il marmo, che restava sempre a Carrara. Questo rac-conto del Vasari, poco conforme alle lettere sovraccitate, continua quin li diversamente da quanto ci ha narrato il nostro autore, dicendosi, che il Cellini e l'Ammannato, avendo inteso, che il marmo era stato pagato, e e fece quella Pietà, che si vede nella chiesa della Nunziata (1). E perchè io

che il Duca non l'aveva per anco dato liberamente al Bandinello, pregarogo il Duca di poter concorrere a quell' opera, presentando anch' essi de' modelli; che il detto Principe non negò loro tal grazia, anche per incitar Baccio a far meglio , ma che però questi, avendo fatti de' nnovi disegni ed ottenuto per opera della Dnchessa di andare a Carrara per dar ordine che il marmo si conducesse a Firenze, lo fece ivi scemare giusta il suo proprio modello, di modo che lo riduse molto meschino, togliendo a sè ed agli altri l'occasione di farne un opera molto bella e magnifica; che di clò appunto fu presso il Daca incolpato da Benvenuto, ma che ciò non ostante ebbe il marmo; e che finalmente venendo condotto questo per l'Arno fino a Signa, ed avendo Baccio avuta dal Duca la licenza di fare un modello in grande, ed avendo per ciò fatto murare una stanza nella Loggia di Piazza, non da altro se non che dalla morte fu impedito di eseguire quel gran lavoro.

Non asprei se al Cellini o al Vasari si debba oredere per rispetto all' essere da ultimo sitas dastinata dal
Duca pioritotto all' uno che all' altro quell' opera; ma
per rispetto alle cose antecedeni, il redere che il Cellini dice apertamenta di aver cercato quel marmo dolini dice apertamenta di aver cercato quel marmo doda al no rivale la tuccia di averlo guato a Carrara,
mi fa sospettare, che il Vasari, troppo spesso guidato
to non doveva dirsi che dell'Ammannato, volendo così
tavorire questo uno amico, al qualo particolari strosi strovire questo uno amico, al qualo particolari esto
tornava bene di fra credere, che anche il Celini seco lui
graggiase in di pilicio di conceptato gli accensto
e guasto da altri, per così scusari di non averne cavata quell' opera magnifica, che se n'a spettari di

(i) Pietà, cioè cosa per eccellenza compassionevole, dicesi dal Vasari, dal Cellini e dal Baldinneci l'immagine di Nostro Signore Gesù Cristo deposto dalla avevo dedicato il mio Crocifisso a S. Maria Novella, e di già io avevo ivi appiccati gli arpioni per metterrelo, solo domandai di far sotto i piedi del mio Crocifisso, in terra, un poco di cassoncino per entrarvi dipoi ch' io sia morto. I detti Frati (1) mi dissono, ch' o' non mi potevano concedere tal cosa, senza il domandar licenza a' loro Operai; a' quali io dissi: o Frati, perchè non domandate voi in prima agli Operai di dar luogo al detto Crocifiso; che senza lor licenza voi mi avete lasciato mettere gli arpioni e l'altre cose? E per questa cagione io non volsi dar più

croce, benchè nella Crusca non siasi ancora aggiunte questo significato. La Pietà, di cui qui parla il Cellini, rappresenta il corpo di G. C. sostenuto da Niccodemo, ed era stata incominciata da un figlio di Baccio, chiamato Clemente, il quale essendo stato costretto dalle stranezze del padre a ritirarsi da Firenze, quantunque assai bene lo ajutasse nell'arte, era morto in Roma già da qualche anno, Il Vasari asserisce , che Baccio volle finire quel lavoro di suo figlio per gareggiare col Buonarroti, il quale faceva allora in Roma per la sepoltura, che voleva prepararsi in Santa Maria Maggiore, quel gruppo di Cristo morto, nel quale entrano cinque figure, che, quantunque non terminato per un difetto trovatosi nel marmo, fu poi nel 1722. collocato per ordine di Cosimo III., dietro al coro di Santa Maria del Fiore, nel luogo ov erano l'Adamo e l'Eva del Bandinello, altrove trasportate per la loro nudità. Ed il Borghini ci avvisa, che Baccio fece nel viso di Niccodemo il proprio ritratto.

(1) Questi Frati di Senta Maria Novella erano Domenicani, e quelli dell'Annunziata Serviti.

alla detta chiesa di Santa Maria Novella le mie tanto estreme fatiche, sebbene dappoi mi vennero a trovare quegli Operai, e me ne pregarono. Subito mi volsi alla chiesa della Nunziata, e ragionando di darlo a quel modo, ch' io volevo a Santa Maria Novella, quelli virtuosi Frati di detta Nunziata tutti d'accordo mi dissono. ch' io lo mettessi nella loro chiesa, e che io vi facessi la mia sepoltura in tutti quei modi, che a me pareva e piaceva. Avendo presentito questo il Bandinello, e'si messe con gran sollecitudine a finir la sua Pietà, e chiese alla Duchessa, che gli facesse aver quella cappella, ch' era de' Pazzi, la quale ebbe con gran difficultà; e subito ch'ei l'ebbe, con molta prestezza ei mise su la sua opera, la quale non era finita del tutto, ch'egli si morì (1). La Duchessa disse, che ella l'aveva sjutato in vita, e che l'ajuterebbe ancora in morte, e che sebbene egli era morto, ch'io

<sup>(1)</sup> Per opera della Duchessa i Pazzi concedettero a Baccio, seaza spodestaria del padronsto, che egli facesse nella loro cappella dell'Annuncista nu altare di marmo per porvi sopra le use statue, e da pidel la sepolitera. E Baccio avendo troppo afferisto que l'avori, e di gli collocate colle peropir mani nel delto sepolore le ossa gli collocate colle peropir mani nel delto sepolore le ossa altrove, accellerò lorse cost la sua morte, e cesto di altrove, accellerò lorse cost la sua morte, e cesto di vivree dopo un'improvvisa malatti di soli otto girni, in ctì di y1, anni, mentre prima aveva sempre goduto di una salute robustissima.

non facessi mai disegno d'aver quel marmo: dove Bernardone, sensale, mi disse un giorno, incontrandoci in villa, che la Duchessa aveva dato il marmo; al quale io dissi: oh sventurato marmo! certo che alle mani del Baudinello egli era capitato male, ma alle mani dell'Ammanuato egli è capitato cento volte peggio (1). lo ave-

<sup>(1)</sup> Bartolommeo d'Antonio Ammsnrati, nato nel 1511. in Settignano presso Firenze, apprese da fancinilo i principi del Disegno dal Bendinelli, e la Scultura da Jacopo del Sansovino in Venezia. Ritornato in patria fece tanto profitto sulle statue della Sagrestia Nuova di S. Lorenzo, che, malgrado l'invidia del Bandinello, fu chiesto per molti lavori in Urbino , in Venezia, in Padova, ed in Fiorenza medesima, e nel \$550. fu scelto per marito della famosa Laura di Gio. Antonio Battiferri da Urbino, la quale era erede di una ricca sostanza, e godeva di una gran riputazione in Italia per molte sue belle qualità e particolarmente per la felice sua vena poetica, come pnò vedersi dalle rime, che stampò in Firenze nel 1560, e nelle lettere, che il Caro le scrisse. Bartolommeo allora si portò a Roma, dove diedesi quasi del tutto allo studio degli antichi monumenti ed all'Architettura; sulla quale arte compose anche un Trattato, fin' ora inedito, in cui si propongono i disegni per ogni sorta di edifici d'una intera città. Egli per mezzo del Vasari si riconciliò quivi col Buonarroti, col quale aveva avuta in sua gioventù qualche briga, e lavorò molto nella Vigna di Papa Ginlio III.; ma non credutosi abbastanza ricompensato, ritornò a Firenze nel 1555., e per opera del Vasari si acconciò col Duca Cosimo I. per servirlo in molte opere d'Architettura e di Scultura, Accaduta in Firenze nel Settembre del 1557, la terribile piena dell'Arno, di cul parlano tutte le storie di que tempi, l'Ammannato, creato Ingegnere Ducale, ebbe largo campo da poter segnalarsi col ripsrare alle infinite rovine fatte

vo avuto ordine dal Duca di fare il modello di terra, della graudezza ch' egli esciva dal marmo, e m' aveva fatto provvedere di legni e terra, e mi fece fare un poca di parata nella Loggia (1), dov' è

dalle acque, restituendo il tutto in uno stato assai più solido e più grandioso di prima, e rifabbricando, tra le altre cose, il Popte di Santa Trinita in modo, che fu giudicato il più bello di quanti fino a que tempi na fossero stati fatti dai moderni. Nei 1559, gareggiò, come si è già detto, col Bandiuelli e col Ceilini pel marmo del Nettuno, el'ottenne dopo la morte del primo, perche di età più florida, e perche, al dir del Vasa-ri e del Baldinucci, fu stimato dal Duca scuitore di marmi plù sperimentato, che il suo rivale, non meno che pei buoni ufici del Vasari e dello stesso Buonarroti, a cui mandò un modeltino in legno del suo pensiero neil occasione che il Vasari accompagnò a Roma il Card. Gio. de' Medici, nel Marzo del 1560. dell' era comune ; e perchè anche , al dir degli stessi scrittori , il suo modello in grande piacque di più al Duca di quel-lo del Cellini. Egil fini quindi quella statua nel 1563., e venendo scoperta tutta la fontana nel 1575., si disso fin d'aliora dallo stesso Vasari, che il Bandinelli sarebbe meglio riuscito in quel lavoro, quantunque venisse accusato, come si è detto, di avere guasto quel marmo. L'Ammannato impiego il resto de suoi giorni in molte opere di Architettura, particolarmen-te nel palazzo Pitti, ed avendo sempre tanto egli quanto la moglie convertite negli usi più cristiani le loro ricchezze, ne lasciarono in fine eredi i Gestiti di Firenze, essendo morta Laura nel 1589., e Bartolommeo nel 1592.

(1) Parata dicesi propriamente un riparo, che si fa dinanzi a che che sia per difesa. Piacemi pol di qui avvetire, che al dir dei Vasari, Benvenuto ottenne di poter lavorare sotto un arco della Loggia di Piazza dopo che l'Ammannato ne aveva già avuto no altro ed era già attato quasi assicurate dal Duca di aver egli

il mio Perseo, e mi pagava un manuale. lo messi mano con tutta sollecitudine ch'io potevo, e feci l'ossatura di legno colla mia buona regola, e felicemente lo tiravo al suo fine , non mi curando di farlo di marmo, perchè io conoscevo, che la Duchessa s'era disposta ch'io non l'avessi; e per questo non me ne curavo : solo mi piaceva di durar quella fatica, colla quale io mi promettevo, che finito io l'avessi, la Duchessa, ch' era pure persona d'ingegno, avvengache ella l'avesse dipoi veduto, io mi promettevo, che le sarebbe incresciuto d'aver fatto al marmo e a sè stessa un tanto smisurato torto. E' ne faceva uno Giovanni Fiammingo (1) ne' chio-

quell'opera, per la raccomandazione del Vasari stesso e del Buonarroti. Ciò fu dunque dopo il Marzo del 1560.

<sup>(1)</sup> Gio. Bologna, di Dovsy in Fiandra, malgrado suo padre, che voleva farlo Nota jo, si diede all'arte del Disegno sotto Jacopo Beuch, scultore ed ingegnere, suo compatriota, ed essendo stato a Roma due anni per istudiarvi e modellarvi i capi d'opera degli antichi, nel passare per Firenze con animo di restituirsi in patria, vi fu conosciuto per quel valente giovane che era, e vi fu trattenuto da Bernardo Vecchietti in sua propria casa, affinche potesse a suo bell'agio perfezionarsi sulle opere del Buonarroti. Giovanni per tal modo si affezionò tanto a Firenze, che la riguardo quindi come sua patria, e non l'abbandonò più finchè visse. Quando concorse pel marmo del Nettuno non aveva che circa 34 anni, e non era ancor noto abbastanza per opere in marmo; il suo modello fu per ciò, al dir del Vasari, neppur veduto dal Duca, quantunque, giu-

stri di S. Croce, e uno ne faceva Vincenzio Danti, perugino (1), in casa Messer

sta lo stesso scrittore, fosse migliore di tutti gli altri-Egli però fu presto collocato al servizio della Core te ed ebbe in seguito occasioni frequenti di render celebre il suo nome con opere di marmo e di bronzo non meno grandiose di quella del Nettuno. Sono famosissime tra le medesime il gruppo di marmo, che rappresenta il ratto delle Sabine, il quale sta presso al Perseo del Cellini, sotto un arco della Loggia di Piazza in Firenze, e che ha nella base varie storie di bronzo bellissime; il colosso chiamato l'Appennino, che sta nella villa già Gran Ducale di Pratolino; la statua equestre di Cosimo I., la quale sta nella piazza di Firenze e che · fu gittata di bronzo nel 1591. per ordine del Gran Duca Ferdinando I.; e la bellissima fontana della piazza di S. Petroule in Bologna, oltre infinite altre opere in bronze e in marmo, che dal Bologna furono lavorate in Firenze, in Lucca, in Genova ed altrove, le quali quasi tutte sono meritamente ammirate come eccellenti. Egli mort di 84. anni in Firenze nel 14. Agosto del 1608. (4) Vincenzo Danti (Il cui avolo paterno, chiama-

(\*) Viacento Danti (Il cui avolo paterno, chiamse to Viacento Risnaldi, dilettandosi molto della poesia italiana, e cercando singolarmente di mitare la situationa della pessa italiana, e cercando singolarmente di mitare la situationa di situationa di situationa di situationa di situationa di consume, che passo à suoi discendenti) atteste da giovanente all'orefece; poi, datosi alla Scultura ed all'Architettara, gettò di bronzo nel 1555., in testi di 53. anni, in situati di Giulio Ill., alta quattro braccia, ita anni, in situationa di Giulio Ill., alta quattro braccia, ita anni para dell'aret; e nel 1558, restituti con nuovi condotti ingegnosiasmi alla celebre fontana della sumominata sua patri ita corpus, che parera irreparabilmente smarrita. Venuto poscia Vincenzo a Firenze lavorò molto sua parti ita corpusa di peri alti, e si fice conoscere mon tolo come arittas eccellegate, ma ben anche come stributo restituto del possia, e si singenco democre mon tolo come arittas cecellegate, ma ben anche come stributo restituto in para della est simpanolò vin del 1557, un Trattato ratle ceritate proporzioni, che al presente di viercono caristamo. Per ciò fi de gli dal Duca prescotte.

393

Ottaviano de' Medici (1), un altro ne cominciò il figliuolo del Moschino a Pisa (2),

a fare i diegai dell'Escuriale pell Re di Spogna, e questi piacquer tuno a Rilippo II., che da Jul venne invitato alla sua Corto per farti espoire. Ma Vincento non al serse a tale istanza polche de la regiona con al serse a tale istanza polche de la regionale de la compania del con la compania del con la compania del con la regionale del con la compania para del con la compania del consenia del con la compania del contra del cont

(1) Il Vasari dice nelle case di M. Alessandro di M.

Ottaviano de' Medici.

(s) Simone Mosca, famosissimo scultor fiorentino, di cui si può vedere la Vita nel Vasari, morì di 58. anui nel 1554., e lasció un figlio, anch' esso scultor valente, ed architetto, chiamato francesco e per sopran-nome il Moschino, il quale, avendo già lavorato assai felicemente col padre in Orvieto ed in Roma, fu ammesso nell'Accademia del Disegno in Firenze, e fu dal Duca Cosimo impiegato più volte, e particolarmente nella fabbrica di due cappelle del Duomo di Pisa , dove si acquistò molto nome ed onore. Non trovo, che il detto Moschino avesse alcun figlio, che attendesse al Disegno, ed anzi parmi impossibile, che, quand'an-che l'avesse avuto, fosse questi in età ed in istato di concorrere pel Nettuno nel 1559.; polche lo stesso Francesco in quest' epoca non aveva che circa 3o. anni, dicendo il Vasari, che quando lavorava in Orvieto col padre, al tempo di Paolo III., ne aveva solamente 15. Parmi quindi, che il Cellini abbia qui shagliato, intendendo per Meschino il vacchio Simona.

e un altro ne faceva Bartolommeo Ammannati nella Loggia, che ce l'avevamo divisa. Quando io l'ebbi tutto bene bozzato, e volevo cominciare a finir la testa (di già io gli avevo dato un poco di prima mano), il Duca era sceso di Palazzo con Giorgetto, pittore (1), il quale lo avevo menato alle stanze dello Ammannato, per fagli (2) vedere il Nettuno, in sul quale il detto Giorgetto aveva lavorato di sua mano di molte giornate, insieme col detto Ammannato con tutti i sua lavoranti. Inmentrechè il Duca lo vedeva, e' mi fu detto, ch' e' se ne sadisfaceva (3) molto poco: e sebbene il detto Giorgio lo voleva empire di quelle sue cicalate, il Duca scuoteva il capo, e voltosi al suo Messer Gio, Stefauo (4), disse : va a dimandare

<sup>(1)</sup> Giorgio Vasari.

<sup>(</sup>a) Fagii per fargii è idiotismo romano da schivarsi, come avverte anche il Rossaco nel suo Rimario, accennando le voci pregagii, esortagii ec. poste in inogo di pregarii, esortarii ec.

<sup>(3)</sup> Sadisfare e sadisfazione sono usati anche da Vincenzio Borghini e da Frà Domenico Cavalca.

vincentar norganica en au franciscimo Lalli, probabilmenti (200 che patri a la celebre Giorau Baista Lalli), il quale vien nominato nelle più citate tattere del Cardinale (60. de Medici come uno de'più favoriti camerieri del Duca Cosimo I., e che, avendo accompagnato a Roma il detto Cardinale, se n'era tornato a Firenzo nel Maggio del 1560. Un figlio del medesimo Lalli in tennuto a battesimo dal Cardinale suddetto nell'Ottobre del 1560.; ed un altro, chiamato Lelio, il qual era persona di Chiesa, ed crasi protato a

a Benvenuto se il suo gigante è di sorte innanzi, ch' e' si contentasse darmene un po' di vista. Il detto Messer Gio. Stefano molto accortamente e benignamente mi fece l'imbasciata da parte del Duca, e di più mi disse, che se l'opera mia non mi pareva, ch'ella fussi ancora da mostrarsi, che liberamente lo dicessi, perchè il Duca conosceva benissimo, ch' io avevo avuto pochi ajuti a una cosi grand'impresa. lo dissi, che venisse in grazia, e che, sebbene la mia opera era poco innanzi, lo ingegno di Sua Eccellenza Illustrissima era tale, che benissimo giudicherebbe quel che potesse riuscir finito (1). Così il detto gentiluomo fece l'imbasciata al Duca, il quale venne volentieri: e subito che Sua Eccellenza entrò nella stanza, gittato gli occhi alla mia opera, e' mostrò d'averne molta sadisfazione; dipoi gli girò tutti all' intorno (2), fermatosi al-

Rome nel 1561, per tratture la rinunzia di alcuni Bepefici, fu pure favorito dal medesimo Card, con una commendatizia all' ambasciador fiorentino , Averardo Serristori, nella quale egli si dichiarò di sua natura alieno da quella sorta di negozi, ma pure conchiuse col dire: ad un servitore antico e di quel merito, che è il detto M. Stefano, non è parso a S. E. e a noi di poter mancare.

<sup>(1)</sup> Forse deve leggersi finita.

<sup>(1)</sup> Credo, che debba leggersi gli girò tutt' all' intor-no, cioè intarno all' opera; e quindi fotse fermandosi, in luogo di fermatori.

le quattro vedute, che non altrimenti averebbe fatto uno che fuses stato pertitssimo dell'arte; dipoi fece molti gran segni e atti di dimostrazione di pincergli, e disse solamente: Benvenuto, tu gli bai da dare l' ultima pelle: poi si volse a quelli, ch'erano con Sua Eccellenza, e disse molto bene della mia opera, dicendo: il modello piccolo, ch' io vidi in casa sua, mi piacque assai, ma questa sua opera si ha trapassato la bonti del modello (1).

Siccome piacque a Dio, che ogni cosa fa per il nostro meglio (io dioo di
quelli, che lo riconoscono e che gli credono; sempre Iddio li difende) in questi
giorni (3) mi capitò inunazi un certo ribaldo da Vicchio, chiamato Piermaria da
Anterigoli (3), e per soprannome lo Sbieta
ta: l' arte di costui si era il pecorajo, e
perchè egli era parente di Messer Guido
Guidi, medico, ch'è oggi Proposto di
Pescia (4), io gli prestai orecchi. Costui

<sup>(1)</sup> Questa preferenza data dal Dues al modello del Cellini, in confronto di quello dell'Ammannati, è negata espressamente dal Vasvri e dal Baldinucci, come si è già accennato poco sopra.

 <sup>(</sup>a) Cioè verso il principio dell'anno 1560., come
 si arguisce dalle cose, che si dicono in seguito.
 (3) Nei Ricordi del Cellini colesto ribaldo vien

<sup>(3)</sup> Nei Ricordi del Cellini colesto ribaldo vien detto Pier Maria di Ser Vespasiano Danterigoli. Vedi i Ricordi del 1566.

<sup>(4)</sup> Vedi retro a car. 97. e seg.

m' offerse di vendermi un suo podere a vita mia naturale: il quale podere io non volsi vedere, perchè io avevo desiderio di finire il modello del gigante Nettuno, e ancora perchè e' non faceva di bisogno. ch' io lo vedessi, perchè egli me lo vendeva per entrata; la quale il detto mi aveva data in nota di tante moggia di grano, e di vino e d'olio e biade e marroni e vantaggi, i quali io facevo il mio conto, che al tempo che noi eravamo, le dette rebe valevano molto più di cento scudi d'oro in oro; ed io gli davo sei cento cinquanta scudi (1), contaudo le gabelle : di modo che, avendomi lasciato scritto di di sua mano, che mi voleva sempre, per tanto quanto io vivevo, mantenere le dette entrate, io non mi curai d'andare a vedere il detto podere; ma sì bene, il meglio ch'io potetti, m'informai, se il detto Sbietta e Ser Filippo, suo fratello carnale, erano in modo henestanti, ch'io fussi sicuro; così da molte persone diverse, che li conoscevano, mi fu detto, ch'io ero sicurissimo. Noi chiamammo d' accordo Ser Pierfrancesco Bertoldi , Notajo alla Mercanzia; e la prima cosa, ch'io gli

<sup>(1)</sup> Cost il ms. Magliabec.; ma la prima ediz. legge cento sessanta scudi.

detti in mano (1), tutto quello che'l detto Shietta mi voleva mantenere, pensando, la detta scritta si avesse a nominare nel contratto: di modo che il detto Notajo, che la rogò, attese a ventidue confini, che gli diceva il detto Sbietta, e secondo me, nou si ricordò includere nel detto contratto quello, che il detto venditore m'aveva offerto; ed io, inmentrechè il Notajo scriveva, lavoravo: e perchè e' pensò (4) parecchi ore a scrivere, feci un gran brano della testa del detto Nettunno. Così avendo finito il detto contratto, lo Shietta mi comincio a fare le maggiori carezze del mondo, ed io facevo il simile a lui: egli mi presentava cavretti, caci, capponi, ricotte (3) e molte frutte, di modo che io mi cominciai mezzo mezzo (4) a vergognare; e per queste amorevolezze io lo levavo, ogni volta ch'egli veniva a Firenze, d'in su l'osteria; e molte volte egli era con qualcuno de' suoi parenti, i quali ancora loro venivano : e con piacevoli modi mi comiuciò a dire, ch'e-

 <sup>(</sup>i) Parmi, che qui sia stato dagli amanuensi omnesso il verbo fu, o cosa simile.

<sup>(2)</sup> Il ms. Magliabec. legge penò.

<sup>(3)</sup> Recotta vale fior di latte cavato dal siero per esso del funco.

<sup>(4)</sup> Questo potrebbe giovare, perchè tra Uguccione e la vedova è cominciato mezzo mezzo a esser garbuglio. Firenzuola, Trisuzia.

gli era una vergogna, ch'io avessi compro un podere e, che oramai egli era passato tante settimane, ch'io non mi risolvessi lasciare un poco per tre di le mie faccende a' mia lavoranti, e andassilo a vedere. Costui potette tanto col suo lusingarmi, ch' io pure in mia malora l'andai a vedere; e il detto Sbietta mi ricevè a casa sua con tante carezze e con tanto onore, ch' ei non poteva far più a un Duca; e la sua moglie mi faceva più carezze di lui : e in questo modo noi durammo un pezzo, tantochè gli venne fatto tutto quello ch' egli avevano disegnato di fare, lui e il suo fratello Ser Filippo. Io non mancavo di sollecitare il mio lavoro del Nettunno, e di già l'avevo tutto bozzato, siccome io dissi di sopra, con buonissima regola, la quale non l'ha mai usata ne saputa nessuno innanzi a me; di modo che, sebbene io ero certo di non avere il marmo per le cause dette di sopra, io mi credevo presto di averlo finito e lasciarlo vedere alla Piazza per mia soddisfazione. La stagione si era calda e piacevole, di modo che, essendo tanto carezzato da questi dua ribaldi, io mi mossi un mercoledì, ch' era due feste (1),

<sup>(1)</sup> Nell'estate del 1560. non cadde altra festa in mercoledi fuorche quella di S. Agostino, la quale allora si celebrava solennemente, per precetto della Chiesa,

400 di villa mia a Trespiano (1), e avevo fatto

buona colazione quando io arrivai a Vicchio (2), e subito trovai il Ser Filippo alla porta di Vicchio, il quale pareva, che sapesse, come io v'andavo : tante carezze ei mi fece, e menatomi a casa dello Sbietta, dov'era la sua impudica moglie, ancor ella mi fece carezze smisurate; alla quale io donai un cappello di paglia finissimo; perchè ella disse di uon aver mai veduto il più bello (3): allora e'non v'era lo Sbietta. Appressandoci alla sera, noi cenammo tutt' iusieme molto piacevolmente; dipoi mi fu dato un'ouorevol camera, dove io mi riposai in un pulitissimo letto: e a duc mia servitori fu dato

nel giorno 18. Agosto, e che veniva appunto seguita da un altro giorno egualmente festivo, cioè da quello della Decoliazione di S. Giovanni. Anche dalle altre circostanze, che qui si accennano dall' autore, mi pare certo, che questa gita a Trespiano ed a Vicchio venisse falla dal medesimo dopo mollo innoltrata l'estate, dicendosi già raccolta le biade.

<sup>(1)</sup> Vedrassi in un Ricordo del Cellini, in data delli 26. Ottobre del 1558., che nel detto giorno egli comperò, pel tempo della sua vita, da Cristofano Buontalenti un podere a Trespiano; la quale villa è simata al Nord Est di Firenze, in distanza di 7. miglia

<sup>(2)</sup> Vicchio è sulla riva sinistra dell'Arno, 7. miglia circa all' Est di Firenze, e quasi 6. al Sud di

<sup>(3)</sup> Perchè per laonde vien usato anche ne Fioretti di S. Francesco, leggendovisi: il tale commise il tale peccato : perchè gli furono cavati gli oochi.

loro il simile, secondo il grado loro. La mattina, quand' io mi levai, e' mi fu fatto le medesime carezze: andai a vedere il mio podere, il quale mi piacque; e mi fu consegnato tanto grano ed altre biade; è dopo tornatomene a Vicchio, il Prete Ser Filippo mi disse: Benvenuto, non dubitate; che sebbene voi non vi avessi trovato tutto lo intero di quello, che vi è stato promesso, state di buona voglia, perché e' vi sarà attenuto davvantaggio, perchè voi vi siete impacciato con persone dabbene; e sappiate, che, codesto lavoratore, noi gli abbiamo dato licenza, perchè egli è un tristo. Questo lavoratore si chiamava Mariano Rosselli, il quale più volte mi disse : guardate bene a' fatti vostri, che alla fine conoscerete chi sarà di noi maggior tristo. Questo villano, quando mi diceva queste parole, egli sogghignava in un certo mal modo, dimenando il capo, come dire: va pur là, che tu te n'avvedrai. Io feci un po'di mal giudizio, ma io non m'ingannavo nulla di quello, che m'avvenne. Ritornato dal podere, il quale si è dua miglia discosto da Vicchio, in verso l'Alpe, trovai il detto Prete, che colle sue solite carezze m'aspettava; così andammo a far colazione tutti insieme: questo non fu desinare, ma fu buona colazione. Dipoi andatomi a spasso per Vicchio (di già egli era cominciato il mer-Benv. Cellini Vol. II.

cato) io mi vedevo guardare da tutti quelli di Vicchio come cosa disusa da vedersi, e più che ogni altro da un uomo dabbene, che si sta, di molti anni sono, in Vicchio, e la sua moglie fa del pane a vendere, e quivi egli ha, presso a un miglio, certe sue buone possessioni. Perchè si contenta di stare a quel modo, quest' uomo dabbene abita una mia casa , la quale si è in Vicchio, che mi fu conseguata col detto podere, qual si domanda il poder della Fonte; e mi disse: io sono in casa vostrà, ed al suo tempo io vi darò la vostra pigione; o vorretela innanzi, in tutti i modi, che vorrete, faro; basta che meco voi sarete sempre d'accordo. Ed inmentreché noi ragionavamo, io vedevo, che quest' uomo m'aftissava gli occhi addosso (1), di modo che io, sforzato da tal cosa, gli dissi : deh ditemi, Giovanni mio caro (z), perchè voi più volte m'avete guardato tanto fisso? Quest' unmo dabbene mi disse : io ve lo dirò volentieri , se voi, da quell' uomo che voi siete, mi promettete di non dire, ch'io ve l'abbia detto, lo così gli promessi. Allora e' mi disse : sappiate, che quel Pretaccio di Ser Filippo.

<sup>(</sup>t) Affissare od affisare nella Crusca non ha altro significato, fuorche quello di guardar fiso, mentre qui ata per fisare , latinamente figere. (1) Gio. Sardella, come presto vedremo.

e' non sono troppi giorni, ch' egli s' andava vantando delle valenterie del suo fratello Shietta, dicendo, come egli aveva venduto il suo podere a un vecchio a vita sua, il quale non arriverebbe all'anno intero: voi vi siete impacciato con perecchi ribaldi, sicchè ingegnatevi di vivere il più che voi potete, e aprite gli occhi, perchè vi bisogna; io non vi voglio dir altro.

Andando a spasso per il mercato, vi trovai Giambatista Santini; e lui ed io fummo menati a cena dal detto Prete . Siccome io ho detto per l'addietro, egli era in circa alle vent' ore, e per causa mia e' si cenò così a buon' otta, perchè io avevo detto, che la sera io mi volevo ritornare a Trespiano : di modo che prestamente e' si messe in ordine, e la moglie dello Sbietta s' affaticava, e infra gli altri un certo Cecchino Buti , lor Lancia (1). Fatte che furono l'insalate, e incominciando a voler entrare a tavola, quel detto mal Prete, facendo un certo cattivo suo visino (2), disse: e' bisogna, che voi mi perdoniate, perchè io non posso cenar con essovoi, perchè m'è sopraggiunta una

<sup>(1)</sup> Lancia o Lance vale anche cagnotto, cioè satellite, adalatore, o vile seguace e quasi cane di alcuno. (2) Questo driminutivo manca finora nella Crusca ed anche ne Vocabolari dell'Alberti.

faccenda di grande importanza per conto dello Shietta, mio fratello, e per non esserci egli, bisogna, ch' io supplisca per lui : noi tutti lo pregammo; e non potendo mai svolgerlo, egli se n'andò, e noi cominciammo a cenare. Mangiato che noi avemino l'insalate in certi piattelloni, cominciandoci a dare carne lessa, venne una scodella per uno. Il Santino, che m'era a tavola addirimpetto, disse: a voi danno tutte le stoviglie differenti da quest'altre; or vedesti voi mai più le più belle? Io gli dissi, che di tal cosa non me n'ero avveduto. Ancora e' mi disse, ch' io chiamassi a tavola la moglie dello Shietta, la quale, ella e quel Cecchino Buti, correvano innanzi e indietro, tutti affaccendati istraordinariamente. In fine io pregai tanto quella donna, ch' ella venne; la quale si doleva, dicendomi : le mie vivande non vi sono piaciute, però voi mangiate così poco. Quando io l'ebbi parecchi volte lodato la cena, dicendole, ch' io non mangiai mai ne più di voglia ne meglio, all' ultimo dissi, ch' io mangiavo il mio bisogno. Appunto io non mi sarei immaginato, perchè quella donna mi faceva tanta ressa (1), ch' io mangiassi. Finito che noi avemmo

<sup>(1)</sup> Così il ms. Magliabec., mentre la prima ediz. legge pressa.

di cenare, egli era passato le ventun'ora (1), ed io avevo desiderio di tornarmene la sera a Trespiano, per potere andare l'altro giorno al mio lavoro della Loggia: così dissi addio a tutti, e ringraziato la donna, mi partii. Io non fui discosto tre miglia, che mi pareva, che lo stomaco m' ardesse, e mi sentivo travagliato di sorte, che e' mi pareva mill'anni d' arrivare al mio podere di Trespiano. Come a Dio piacque arrivai, di notte, con gran fatica, e subito detti ordine d'andarmene a riposare: la notte non mi potetti riposare, e di più mi si mosse il corpo, il quale mi sforzò parecchi volte andare al destro : tantoche essendosi fatto di chiaro . io sentendomi ardere il senso (2), volsi

<sup>(1)</sup> Ouando gli Aggettivi Numerali ventuno, trentuno e simili stanno in luogo degli Ordinali ventanesimo trentunesimo ec., è naturale, che con loro si concordi nel numero singolare il nome, a cui servono; e perciò leggesi nel Convito di Dunte = tanto che compia la nopantuna ruota, e ne Gradi di 3. Girolamo E lo ventuno grado di questa santa iscala. Quando poi ventuno, trensuso ec. significano semplicemente una quantità, dagli Scrittori Classici si costruiscono come se appunto fossero due distinti Aggettivi , venti e uno , trenta e uno ec., concordando cioè il nome, a cui spettano, nel plurale o nel singolare, secondo che il medesimo sta vicino alla prima o alla seconda quantità : così nel Petrsrca si legge = anni ventuno ardendo, ed = anni ventuno interi, e nel Convito di Dante si trova, collo stesso modo di concordare, che qui adopera il Cellini: poi per la medesima via , per dircendere altre novantuna rota.

<sup>(</sup>a) Non trovo, che sense sia mai stato ussto in al-

vedere che cosa ella fussi; trovai la pezza molto sanguinosa. Subito m'immaginai d'aver mangiato qualche cosa velenosa, e più e più voltemen'andavo esaminando da me stesso che cosa ella potesse essere stata; e mi tornò a memoria quei piatti, e e scodelle e socdelline, datimi differenziati dagli altri dalla (1) detta moglie dello Sbietta, e perchè quel mal Prete, fratello del detto Shietta, e sesendosi tanto affaticato in farmi tanto onore, e poi non volse (2) restare a cena con essonoi; e mi

cun libro autorevole, per significare la patte del corpo, che qui vuolsi indicare; ma vengo assicurato, che ciò ha luogo tuttora in Toscana nel linguaggio famigliare. Il ms. Magliabec. legge testo; ma questo sarebbe peggio.

<sup>(1)</sup> La prima ediz. legge la detta; ma ciò parmi evidente errore di scrittura o di stampa.

<sup>(2)</sup> Il ms. Magliabec. non voler. = Anche gli Scrittori nostri più corretti hanno usato di mettere talvolta la particelia e dove giusta la più rigida sintassi non parrebbe necessaria nè opportuna, ma se attentamente si considera questo apparente pleonasmo, vedrassi , che lo stesso giova mirabilmente a dar forza ad evidenza al discorso, facendosi risaltura più apertamente con questa conginnzione la diversità, la successione, le relazioni di terapo, e il confronto o il contrasto di due idee fra loro diverse ; e quindi è , che in tali casi la particella e sembra assumere il valore, o indicare l'ellissi di altre particelle, come sono anche, nondimeno, perciò, cost, allora, ecco che, o simili , le quali sono anch' esse in qualche modo congiuntive, perchè sotto vari aspetti legano insieme un'idea con altre idee precedenti o seguenti. Per esempio vuol marcara con evidenza la diversità di due idee il Boccaccio

ritornò ancora in memoria l'aver detto il detto Prete, come il suo Shietta avera

ove dice = da pare di Arrightito e subtarono e riagrasisono Curvado ; in entire te più la successione di un'idea da un'altra col dire = poiché ta vogli che io più avonti anocon dica = di oi dive; indica replicatamente identità di tempo ove dice = come essi passavano, ed egli consistona = mangiando il Re liciamente e del loso go militario giovandogli, o nel giordino entrerono dae giovistatte; e lo statoso fia Dana coll'Inf. 35.

Com' io tenea levate in lor le ciglia, Ed un serpente con set piè si lancia.

E finalmante negli stessi esempi un'dadati hen al rede, che le raraviva il confronto delle due idee, fra cui trovasi, presentando le due parti della proposizione con una specie di antistesi che se poi queste stesse idee sono tali, che male sembrino duvere sare Insieme, la sesue particella naturalmente ne fa spicare vieppiù il contrasto: coti succede in quel passo del Boccaccio: presentativa della contrasto: coti succede in quel passo del Boccaccio: presentativa della contrasta della contra

Era ben forte la nemica mia,

E lei vid to ferita in mezo i core.

Nei quall looghi le cose antecedenti oon promettevano
le conseguenti, come succede anche nel presente pasto del Cellini, dove la e pleconatica può considerarsi
equivalente a annalianna. Altre di queste e troveremo fra

poco a cert. 401. 412. 416. ec. Del resto non posso persuadermi col Cisonio, che la e plenossica si mai sista usata per ab testa anche nel significato di acciocche, di assari, di ceriamente, di percaecche, di ma, di ne, di pasado e simili, quantunqua, caecche, di ma, di ne, di pasado e simili, quantunqua, indichi bene apposa e con chiarcente el consideratione propositioni quando ti comincio son cassa un discorso Propositioni quando ti comincio son cassa un discorso propositioni quando ti comincio son cassa un discorso

fatto un sì bel colpo in aver venduto un podere a un vecchio a vita, il quale non passerebbe mai l'anno: che tali parole me l'aveva ridette quell'nomo dabbene di Gio. Sardella (1): di modo ch' io risolsi . ch' eglino m' avessino dato in uno scodellino di salsa, la quale si era fatta molto bene e molto piacevole da mangiare, una presa di solimato (2); perchè il solimato fa tutti quei mali, ch'io mi vedevo d'avere : ma perchè io uso di mangiare poche salse e savori colle carni e altro, ma solo il sale, imperò e' mi venne mangiato due bocconcini di quella salsa, per esser così buona alla bocca; e mi andavo ricordando come molte volte la detta moglie delle Sbietta mi sollecitava, ch' io mangiassi quella salsa: con diversi modi eglino m'avevevano dato quel poco di solimato. Trovandomi in quel modo afflitto, e a ogni modo andavo a lavorare alla detta Loggia del mio gigante, tanto che, in pochi giorni appresso, il gran male mi sopraffece tanto, ch'e'mi fermò nel letto. Subito che la Duchessa sentì, ch' io ero ammalato.

ex abrupto, supponendosi già innoltrata l'orazione per esempio: E quando fia quel giorno ec. (1) Vedi a cart. 402.

<sup>(</sup>a) Il ms. Magliabec. ha sempre zilimato, voce anch' essa di Crusca, perchè usata appunto dal Cellini nel Trattato dell' Oreficeria. Vedi il vol. 3. a cart. 148.

fece dare l'opera del disgraziato marmo libera a Bartolommeo dell'Ammannato, il quale mi mandò a dire, ch'io facessi quello ch' io volevo del mio cominciato modello, perchè egli si aveva guadagnato il marmo: del quale ci sarebbe da dire gran cose; imperò io non voglio fare come il Bandinello, suo maestro, che con ragionamenti usci dell'arte; besta ch'io dissi (1): io me l'ero sempre indovinato: e che dicessi a Bartolommeo, che si affaticasse, acciocche ei dimostrassi di sapere ben grado alla fortuna d'un tanto (2) favore, che così meritamente ella gli aveva fatto. Così malcontento mi stavo nel letto, e mi facevo medicare da quell'eccellentissimo uomo di Maestro Francesco da Monte Varchi, Fisico, e insieme seco mi medicava di Cirusia Maestro Raffaello de' Pilli (3); perchè quel solimato m' aveva di sorte arso il hudello del senso, ch'io non ritenevo punto lo sterco. E perchè il detto Maestro Francesco, conosciuto che il veleno aveva fatto tutto il male che po-

<sup>(1)</sup> Sottintendi : al Messo dell'Ammannato.

<sup>(</sup>a) Il ms. Maglisbec. = saper buon grado alla for-

tuna di quel tanto favore ec.
(3) Vedi retro vol. 1. a cart. 309., e vol. II. a cart. 267. = II ms. Magliabec. legge qui Cerusia; ma nella Crusca non c'è ne i uno ne l'altro, trovandosi învece Chirargia , Cirurgia e Cirugia,

teva fare (perchè non era stato tanto, che potesse aver sopraffatta la virtù della valida natura, ch'egli trovava in me), imperò mi disse un giorno: Benvenuto, ringrazia Iddio, perchè tu hai vinto; nondubitare, ch' io ti voglio guarire per far dispetto a'ribaldi, che t'hanno voluto far male: allora Maestro Raffaello disse: questa sarà una delle più belle e più difficili cure, che mai ci sia stato notizia; sappi . Benvenuto, che tu hai mangiato un boccon di solimato. A queste parole Maestro Francesco gli dette in sulla voce (1) e disse: forse fu egli qualche bruco velenoso. Io dissi , che certissimo sapevo che veleno egli è e chi me l'aveva dato: e qui ognuno di noi tacette. Eglino mi attesero a medicare più di sei mesi interi; e più d'un anno stetti, innanzi ch'io mi potessi prevaler della vita mia.

In questo tempo il Duca se n'andò a far l'entrata a Siena (2), e l'Ammanuato

<sup>(1)</sup> Dare is su la roce (significa) sgridare uno, acciocché egli taccia. Varchi Ercol.

<sup>(</sup>a) Fero la fine di Ottobre (del 1860.) si mosse (Il Duca Costro I.) di Erreze con la Ducheste e di Principe Francesco, il Gard, Gio. e Don Gerria, uno treaggestito, lo regiutarono. Li 28, fee il uno ingeria in Siena accompagnato da muneron reguito di Nobiliti forestina, e riconsto di Secsi con ingigiari dimotrazioni di girila e di comune alberezza. Tre giorni il trattena in quil di città, è la sirangolo al Principe Praneccio il corto del gocittà, e la sirangolo al Principe Praneccio il corto del go-

era ito certi mesi innanzi a fare gli archi trionfali. Un figliuolo bastardo, che aveva l'Ammannato, si era restato nella Loggia, e mi aveva levato certe tende . ch' erano in sul mio modello del Nettunno: io lo tenevo coperto. Subito m'andai a dolere al Signor Don Francesco, figliuolo del Duca, il quale mostrava di volermi bene, e gli dissi, come e'm'avevano scoperto la mia figura, la quale era imperfetta; che se ella fusse stata finita, io non mi sarei curato. A questo mi rispose il detto Principe, alguanto minacciando col capo. e disse : Benvenuto, non ve ne curate, ch' ella stia coperta, perchè e' fanno molto più conto di loro (1); e se pure vi contentate, ch' io ve la faccia coprire, subito

(1) Qui permi mutilata o scambiata qualche parola, dovendosi leggese probabilmente: perchè c' (cioè i popoli) ne fanao molto più cono della loro, cioè di quella di coloro, de' quali pariasi.

la farò coprire. Con queste parole S. E. Illustriss. n'aggiunse molt altre in mio favore, alla presenza di molti Signori. Allora io gli dissi, che lo pregavo, che S. E. mi desse comodità, ch' io lo potessi finire, perchè ne volevo fare un presente insieme col piccol medellino a S. E. Ei mi rispose, che volentieri accettava l' uno e l'altro, e che mi farebbe dare tutte le comodità ch' io domanderei (1). Così io mi pascei di questo poco di favore, che mi fu causa della salute della vita mia; perchè, essendomi venuti tanti smisurati mali e dispiaceri a un tratto, io mi vedevo mancare; e per quel poco di favore mi confortai con qualche speranza di vita.

Essendo già passato l'anno, ch'io avevoi li podere della Fonte dallo Shietta, e
(oltre a tutti i dispiaceri fattimi e di
veleni e di loro ruberie li veduto, che il
detto podere non mi fruttava quello, che
loro me lo avevano offerto (e n'avevo,
oltre a'contratti, una scritta di mano dello Shietta, il quale mi s'obbligava con testimonj a mantenermi le dette entrate);
io me n'andai a' Signori Consiglieri: che
in questo tempo vivera Messer Alfonso

La I. ediz. legge domandarei; ma quest' errore, non mai sfuggito altrove al Cellini, m' è parso proprie degli amanuensi o dello stampatore.

Quistello, ed era Fiscale (1), e si radunava co' Signori Consiglieri; e de' Consiglieri si era Averardo Serristori, e Federigo de' Ricci (io non mi ricordo il nome di tutti ); ancora n'era uno degli Alessandri : basta ch' egli era una sorte d'uomini di gran conto. Ora avendo conto le mie ragioni al Magistrato, tutti a una voce vo-levano, che il detto Sbietta mi rendesse i mia danari, salvo che Federigo de' Ricci, il quale si serviva in quel tempo del detto Sbietta: di sorte che tutti si condolsono meco, che Federigo de'Ricci teneva (2), che loro non me la spedivano, e infra gli altri Averardo Serristori con tutti gli altri. bench' egli faceva un rumore straordinario, e il simile quello degli Alessandri: che (3) avendo il detto Federigo tanto trattenuto la causa (4) che il Magistrato aveva finito l'ufizio, mi trovò il detto gentiluomo una matiina, dappoiche egli erano usciti, in sulla piazza della Nonziata, e senza un

<sup>(1)</sup> Vedi retro a car. 357.

<sup>(2)</sup> Gioè impedira. Dante, giusta la lezion comune:

La tua paura, che poter ch' egli abbia, Non ti terrà lo scender questa roccia.

<sup>(3)</sup> Cioè, per quanto parmi, tutti si condolsono ea, e infra gli altri si condolte Averardo Serristori, beachè ne facesse troppo rumore, come faceva anche l'Alessandri; poiché, avendo il desto Federigo ea, mi trovè Averardo una mattima ea.

<sup>(4)</sup> Il ma. Magliabee, legge com-

rispetto al mondo, con alta voce disse; -Federigo de Ricci ha tanto potuto più di tutti uoi altri, che tu sei stato assassionto contro la voglia nostra. Io non voglio diraltro sopra di questo, perche troppo s'offenderebbe chi ha la sublime podestà del governo; besta che io fui assassinato a posta d'un cittadino ricco, solo perche ei si serviva di quel pecorajo (1).

Trovandosi il Duca a Livorno, l'andata trovare, solo per chiedergli licenta (2): sentendomi ritornar le forze, e veduto, ch'io non era adoperato in nulla, e'm'incresceva di far tanto gran torto alli mia studj: di modo che risolutomi, me

<sup>(1)</sup> Di questo Federigo de Ricci, il quale era figlio di Ruberto, parla lungamento l'Ammirato nelle Famiglia. Robili Fiorestiste, ove dice, ch' egil era siato del Signo-ri di Balia nel 15-yr. egal e 3-yr. finche duro il Republica e del Republica per le molte ricchezia che vi accumulò, e che malgrado questo non si era punto insuperbito; es-sendo sampre stato sprechio a suoi citadois di solviera, di presumonia, è desdurire, di modentia e di mensioni, di solviera, di modentia e di mensionia, di solviera, di modentia e di mensionia, di solviera, di modentia e di mensionia e del Republica e di mensionia di giustitia, che sono pure virtà di somma importanza nel perpone costitule in digitali.

<sup>(</sup>a) Nella Crusoa manca un esempio, dal quale si vegga, che licease vale anche commisto o congedo del servigio di cicuno, qual è appunto quella, di cui qui parla il Cellini, che irrovavasi al servizio del Duca, o non vedendosi da lui adoperato, se ne voleva sciogliere.

n'andai a Livorno, e trovai il mio Duca, che mi fece grandissima accoglienza; e perchè io vi stetti parecchi giorni, ogni giorno io cavalcavo con S. E. e avevo mott'agio di poter dire tutto quello ch'io volevo, perche il Duca usciva fuor di Livorno, e andava quattro miglia rasente il mare, dove egli faceva fare un po'di fortezza (1), e per non esser molestato da troppe persone, egli aveva piacere ch'io ragionassi seco: di modo che un giorno vedendomi fare certi favori molto notabili, io entrai con proposito a ragionar dello Shietta, cioè di Piermaria d'Anterigoli, e dissi: Signore, io voglio mostrare a V. E. un caso maraviglioso, per il quale V. E. sapra la causa, che m'impedi a non poter finire il mio Nettunno di terra, ch'io

<sup>(</sup>c) Le cose qui narrais appartengono ai primi mos id el 1551, del fire a comuno; poiché suppismo dal Galizzai, che il Juca si tratteme un mese alvena per regolarti il governo, e che dopo aver dato ordine all'archituro Baldassare Lanci da Urbino di ridure a la la comparta della recommenda del 1551, al sodeme ingresso in Pius del Card. Commenda della recommenda d

lavoravo nella Loggia. Sappia V. E., come io avevo comperato un podere a vita mia dallo Shietta. Basta ch' io dissi il tutto minutamente, non macchiando mai la verità col falso. Ora quando fui al veleno, io dissi, che s'io fussi stato mai grate servitore nel cospetto di S. E. Illustriss., che quella doverebbe, in cambio di punire lo Shietta o quelli che mi dettono il veleno, dar loro qualche cosa di buono; perchè il veleno non fu tanto, ch'egli m'ammazsasse; ma sì bene e' su appunto tanto a purgarmi d' una mortifera viscosità, ch' io avevo dentro allo stomaco e negl'intestini : il quale ha operato di modo, che dove standomi, come io mi trovavo, potevo vivere tre o quattr' anni, e questo modo di medicina ha fatto di sorte, ch'io credo d'aver guadagnato vita per più di venti anni; e per questo ho maggior voglia che mai, e più ringrazio Iddio: e però è vero quello, che alcune volte io ho inteso dire da certi, che dicono:

Iddio ci mandi mal, che ben ci metta, Il Duca mi stette a udire più di due miglia di viaggio, sempre con grande attensione; solo disse: oh male persone! Di conclusi, ch' ero loro obbligato, ed entrai in altri ragionamenti piacevoli. L' appostai un giorno a proposito, e trovandolo piacevole a mio modo, io pregsi S. E., che mi dessi buona licenza, acciocchè io non gittassi via qualche auno; e ch'io ero ancor

buono a far qualche cosa, e che di quello ch'io restavo d'aver del mio Perseo, S. E. III. me lo desse quando a quella piaceva: e con questo io mi distesi, con molte lunghe cirimonie, a riograziare S. E. Illustriss., la quale non mi rispose nulla al mondo; ansi mi parve, che c'dimostrassi d'averlo avuto per male. L'altro giorno seguente Messer Bartolommeo Concino, Segretario del Duoa, 46 primi (1), mi trovò e mez-

<sup>(1)</sup> Bartolommeo Concino era nato da un contadino di Terranuova in Valdarno, ed avendo esercitato la professione di Notaro Criminale per i tribunali del Dominio, pote col favore di Lucrezia de Medici (figlia di Lorenzo il Magnifico, e moglie di Jacopo Salviati ) ava del Duca, introdursi nel suo diretto servizio (del Duca Cosimo 1 ). L'esperienza acquistata nella lunga dimora, che fece alla Corte di Carlo V., gft meritò dal suo Principe le commissioni le più importanti, che bene eseguite lo condussero al favore ed alla benemerenza. Sebbene il Torello ritenesse tuttavia il grado di Primo Segretario del Duca, nondimeno il Concino ebbe la principale direzione delle corrispondenze con le Corti oltramontane . . . . Nel tempo della guerra di Siena il Concino era partecipe della sua volontà (del Duca) per eseguirla, senza che i Consiglieri, i cittadini e l'istesso Marchese di Marignano potessero sopere più oltre della esecuzione: il Concino aveva concordate con Carlo V. le condizioni della guerra, avendo riseduto nel campo per invigilare sopra la condotta del Marignano, e finalmente fu quello, che più di ogni altro giunte a possedere la confi-denza e le segrete intenzioni di Cosimo ... Accresciuto di meriti, crebbe anche di lustro; poichè fu dichiarato discendente degli antichi Conti di Penna, e fatto partecipe di tutte le onorificenze della città. Cossmo lo arricchi di doni e di beneficenze, che poi trasmesse ai suoi discendenti. Fu avo del Maresciallo d'Ancre, e la sua famiglia si estinto nel 1632, Galluzzi lib. 2.

zo in braveria (1) mi disse : dice il Duca . che, se tu vuoi licenza, egli te la darà: me che, se tu vuoi lavorare, che ti metterà in opera (2); che tanto potessi tu fare, quanto S. E. ti dara da fare. lo gli risposi, che non desideravo altre che aver da lavorare, e maggiormente da S. E. Ill. più che da ogni altro uomo del mondo, che fosse Papa, Imperatore o Re; e più volentieri io servirei S. E. per un soldo, che ogni altro per un ducato. Allora e'mi disse: se tu sci di codesto pensiero, voi siete d'accordo senza dir altro; sicchè ritornstene a Firenze, e sta di buona voglia, perchè il Duca ti vuol bene. Così io mi ritornai a Firenze.

Subito ch'io fui a Firenze, e' mi venne a tovare un crto uomo, chiamato Raffaellone Schieggia, tessitore di drappi d'oro, il quale mi disse così: Beuvenui mio, io vi voglio mette d'accordo con Piermaria Shietta. Al quale io dissi, che non ci poteva metter d'accordo altro (3)

<sup>(1)</sup> La Crusca considera questa voce come derivate da bravo, dandole il significato di valentia, valore: ma dagli esempi, che cita, non meno che da questo del Cellini, mi sembra, che la detta vuce debba considerarsi anche come derivata da bravare, ed aver quindi ánche il valore di aria minacciosa o cosa simile. Vedi Berni Oct. 55, 39.

Rise Aquilante della braverta.

<sup>(1)</sup> Vedi retro a cart. 322.

<sup>(3)</sup> Malgrado la regola generale, per la quale vie-

che li Signori Consiglieri, e che in questa mana (1) di Consiglieri lo Shietta non v' arà un Federigo de Ricci, che per un presente di dua cavretti grassi voglia trattenere, senza curarsi nè di Dio ne dell'onor suo, una così scellerata pugna, e fare un così brutto torto alla santa ragione. Avendo dette queste parole, insieme con molt'altre, questo Raffaello sempre amorevolmente mi diceva, ch' egli era molto meglio un tordo, il poterselo mangiare in pace, che non era un grandissimo cappone (sebbene uno sia certo di averlo) ed averlo in tanta guerra; e mi diceva, che il modo della lite alcune volte se ne va tanto in lungo, che quel tempo io averei fatto molto meglio a spenderlo in qualche bell' opera, per la quale io n'acquisterei molto maggior onore e molto maggior utile. lo che conoscevo, ch' egli diceva il vero,

(1) Mana per mano, come nel vol. I, a cart. 47.3 ma qui sta nel significato di quantità.

ne dai Granalici giudianto errore l'ustre altre nel caoretto del primo numero, in luogo di diri somo, si trova nella Nov. 5. del Boccaccio: de questo insanzi, fu il più librelle, e gello, che più e forestieri osarò, che altre, che in Graova forze a tempi soci. Qui la voce stessa non dee consideraria come pronome personale; poiché insieme col detto che prende il significato degli avverti jadro che, ecesto che, es anno che e simili. Con il Boccaccio: Nova. 13. il Malicaccio de simili. Con il Boccaccio: Nova. 13. il Malicaccio se de simili. Con il subcaccio: Nova. 13. il Malicaccio se de simili. Con il soccacio: Nova. 13. il Malicaccio se de simili. Con il soccacio: Nova. 13. il Malicaccio se de simili. Con il soccacio: Nova. 13. il Malicaccio se designifica più de marito, di lui si rimare.

cominciai a prestare orecchi alle sue parole : di modo che in breve egli ci accordò in questo modo, che lo Shietta pigliasse il detto podere da me, a fitto, per settanta scudi d'oro in oro l'anno, per tutto il tempo durante la mia vita naturale, Quando noi fummo a farne il contratto, il quale ne (1) fu rogato per Ser Giovanni di Ser Matteo da Falgano, lo Sbietta disse : in quel modo, che noi avevamo ragionato, importa maggior gabella: e ch'egli non mancherebbe : e però egli è bene, che noi facciamo questo affitto di cinque anni in cinque anni: e ch'e' mi manterrebbe la sua fede, senza rinnovar mai più altra lite. Così mi promesse quel ribaldo di quel fratello Prete, e in quel modo detto . de' cinque anni, se ne fece contratto (2). Volendo entrare in altro ragionamento, e lasciare per un pezzo di favellare di questa smisurata ribalderia, sono necessitato in prima dire il seguito di cinque (3) anni dell' affitto; passato il

(a) Vedi il Ricordo 19. Sellembre 1566., dal quale appare, che l'affitto qui nominato fu conchiuso nel Dicembre del 1561.

<sup>(1)</sup> Si avverta, che questo ne sta in luogo del pro-nome cir e per ciò ho Irascurata la lezione del ma. Magliabec., che dice semplicemente: il contratto rogato per Ser Matteo da Falgano.

<sup>(3)</sup> La I. ediz. ha quindici: ma è chiaro, che gli amanuensi presero qui la cifra 5. per la 15. V. il Ricordo 31. Settembre 1566.

quale, non volendo quei due ribaldi mantenermi nessuna delle promesse fattemi, anzi (1) mi volevano rendere il mio podere e non lo volevano tener più a fitto. Per la qual cosa io mi cominciai a dolere; e loro mi squadernavano addosso il contratto, di modo che per la loro mala fede io non mi potevo ajutare. Veduto questo, io dissi loro, come il Duca e il Principe di Firenze non sopporterebbono, che nelle loro città e' si assassinassero gli uomini così bruttamente. Or questo spavento di tanto valore fu appresso loro, che mi rimessono addosso quel melesimo Raffaello Schieggia, che fece quel primo accordo; ed ei dicevano, che non me ne volevano dare li settanta scudi d'oro in oro, come e' mi avevano dati de' cinque anni passati; a' quali rispondevo, che non ne volevo niente manco. Il detto Raffaello mi venne a trovare, e mi disse: Benvenuto mio, voi sapete bene, ch' io sono per la parte vostra; ora tutti l'hanno rimessa in me : e me lo mostrò scritto di loro mano. Io che non sapevo, che il detto fussi lor parente istretto, me ne pareva istar benissimo, e così

<sup>(1)</sup> Anzi, quantunque senza il che, vale qui piuttosto, più veramente ec., senza esprimere, come suoi d'erdinario, anche il me. Così Petrarca:

Ed el governo Siede'l Signore, anzi'l nemico mie.

io rimessi in lui in tutto e per tutto (1). Questo galantuomo mi venne una sera, a mezz'ora di notte (ed era nel mese di Agosto), e con tante sue parole egli mi sforzò a farmi rogare il contratto, solo perch'egli conosceva, che se si fosse indugiato alla mattina, quell' inganno, ch'egli voleva fare, si sarebbe scoperto, e non gli sarebbe riuscito. Così e' si fece il contratto, ch' egli mi dovesse dare sessantacinque scudi di moneta l'anno di fitto. in due paghe ogni anno, durante la mia vita naturale: e contuttoch' io mi scuotessi , e per nulla io non volevo star paziente, il detto mostrava lo scritto di mia mano, col quale moveva ognuno a darmi il torto; e il detto diceva, che il tutto aveva fatto per il mio bene, e ch'egli era per la parte mia; e non sapendo nè il Notaro ne gli altri, com egli era lor parente, tutti mi davano il torto: per la qual cosa io cedetti in buon' ora (2), e m' ingegnerò di vivere il più che mi sia

<sup>(1)</sup> Rimettere nel significato di porre in arbitrio altrui gianta la Crusca n'iceve la costruzione stitva e la neutra passiva. Qui sta semplicemente nella neutra.
(2) Questo eccodo affitto violatizio fui rogato anch' esso de Gio. di Ser Matteo de Fuigano, silli 11. Agosto del 1666. Vedi il Ricordo, che porsta i data 12, Settembre del detto anno, coll'autorità del quale si è corretta la pritato del consensatione del consensatione del consensatione del consensatione su del la consensatione del co

possibile. Appresso a questo io feci un altro errore notabile del mese di Dicembre 1565, seguente. Comperai mezzo il podere del Poggio da loro, cioè dallo Sbietta, per dugento soudi moneta, il quale confina con quel primo mio della Fonte, con riservo di tre anni (1), e lo detti loro a fitto. Feci per far bene. Troppo bisognerebbe ch' io mi stendessi collo scrivere, volendo dire le gran crudeltà ch' e' m' hanno fatto: la voglio rimettere in tutto e per tutto a Dio, qual m' ha sempre difeso da quelli, che m' hanno voluto far male.

Avendo del tutto finito il mio Crocifisso di marmo, ei mi parve, che ili izzadolo e mettendolo levato da terra alquante braccia, ch'e dovesse mostrare molto meglio, che il tentro in terra; e con tutto ch' e' mostrasse bene, dirizzato ch' io l' ebbi, ei mostrò assai meglio, e tale ch' io me ne satisfacevo assai: e così io lo cominciai a mostrare a chi lo voleva vedere. Come Iddio volse, fu detto al Du-

<sup>(1)</sup> Vedi il Ricordo 14. Dicembre dei 1566. nel que il patto di poter riscattare, ivi chiamato petto resolativo, dicesa di cingue anni e non di tre. Anche il Borghiai uso la voce rierro nel significatio del Cellini: and qual tempo lo rinancio (l'Arcivescovato) con servo, come allora in commano, a Mestro Astron Buodelmondi. Cele con patto di risrarcio lograriviendo al Buodel-cele con patto di risrarcio lograriviendo al Buodel-

ca e alla Duchessa; di sorte che un gior. no, venuti che furono da Pisa, inaspettatamente tutti due, con tutta la Nobiltà della lor Corte, vennero a casa mia solo per vedere il detto Crocifisso; il quale piacque tanto, che il Duca e la Duchessa. e così conseguentemente tutti quei Signori e gentiluomini, ch' erano alla presenza, non cessarono di darmi lode (1) infinite. Ora quando io vidi, che n'erano assai soddisfatti, così piacevolmente cominciai a ringraziarli, dicendo loro, che l'avermi levato la fatica del marmo del Netturno s' era stato la propria causa dell'avermi fetto condurre una cotale opera, nella quale non s'era mai messo nessuno altro inpanzi a me, e sebbene io avevo durato la maggior fatica, ch'io mai durassi al mondo, e' mi pareva averla bene spesa, e maggiormente perchè Loro Eccellenze Illustrissime tanto me la lodavano; e per non poter mai credere di trovare chi più ne potesse esser degno di Loro Eccellenze Illustrissime, volentieri io ne facevo loro un presente (2); solo li pregavo, che pri-

(1) Lode plurale di loda.

<sup>(</sup>a) Quantunque il Cellini avesse intrapresa quediopera del Creccisso per ornarne il proprio sepolero, si è veduto a cart. 379-. che egli era disposto a privarene per la Duchessa, e qui ne fa di muovo l'offerta a suoi Principi. Per ciò il Duca nel giorno 18. La-

glio del 1561. fece intendere al Cellini per mezzo di M. Guido Guidi, che egli voleva quel Cristo, come sta scritto in un Ricordo del Cellini stesso, nella data suddetta; ma non fu accettato in dono, leggendosi in altri Ricordi del 3. Febbrajo 1565. ab incara., I quali vengono riportati anche nella Prefazione ai Trattati del Cellini, impressi in Firenze nel 1731., che la Duchessa dichiarò al Cellini per mezzo del Concini, che lo avreb be pagato tutto quello che valeva, e che il Duca lo comperò ia fatti per :500. scudi d'oro, e lo fece trasportara al palazzo Pitti nell'Agosto del 1565. L'opera stessa passò quindi in Ispagna nel 1577., venendo regala-ta dal Gran Duca Francesco I. al Re Filippo II., Il quale la fece collocare nella chiesa dell'Escuriale, al di dietro del coro, come attestano il Mini nel Discorso sopra la nobità di Firenze, il Galluzzi nella sua Storia, e lo spagnuolo Don Antonio Palomino Velasco , nelle Vite de Pittori , quantunque l'autore delle Notizie Storiche degl Illustri Accademici Fiorentini, quello della Prefazione sovra citata, quello dell' opera intitolata Serie di Ritratti d'unmini illustri Toscani, il P. Giulio Negri nell'Istoria degli Scrittori Fiorentini, ed il Bottari In una nota al Vasari (non corretta dal P. della Valle) abbiano pubblicato, che Il detto Crocifisso di marmo conservasi tuttora in Firenze. Vedi il nostro vol. III. a carte xxxi.

Intorno al merito poi del detto Crocifisao, soggiungetemo qui il giudizio del Vasari, che non dovera certamente esset troppo parziale alla persona del Cellini i i medenima, dice egli parlinio di Benrevatto, ha factivo, che per simile è la più rene e bella resultura, che i possa vedera onde lo tine il Sig. Duca, como cona a si carisima, nel palazzo de Pitti, per collocarlo alla cappella overo chestetta, che fa in detto laogo; la qual chestetta ann potema a querii tempò norre altra coma più dequett' opere la mon lodare, che basti. Vedandi il Ricordi sovra citsti, ed Il nostro vol. Ill a cart. 197, 282, e 182, adves si parta di nuoro del detto Crocifisco.

venire nel mio terreno di casa (1). A queste mie parole piacevolmente subito rizzatisi, si partirono di bottega, ed entrati in casa, vedendo il mio modelletto del Nettunno e della fonte (2), il quale non aveva mai veduto prima che allora la Duchessa, e' potette tanto negli occhi di essa , che subito ella levò un rumore di maraviglia inestimabile : e voltasi al Duca disse : per vita mia, ch' io non pensavo delle dieci parti una di tanta bellezza. A queste parole più volte il Duca le diceva: oh non ve lo dicevo io? E così infra di loro con mio gran l'onore ne ragionarono un gran pezzo. Dappoi la Duchessa mi chiamò a sè, e di poi molte lode datemi in modo di scusarsi, che in nel comento di esse parole mostrava quasi di chieder perdono, mi disse, che voleva, ch'io mi cavassi un marmo a mio modo, e voleva, ch'io lo metressi in opera. A quelle benigne parole jo dissi, che, se Loro Ecc. Ill. mi davano le comodità, che volentieri per loro amore mi metterci a una cotal fati-

(2) Il ms. Magliabec, legge modello; ma qui veramente non si parla del modello in grande, il quale restava non ancora terminato nella Loggia.

<sup>(1)</sup> Terreso, sustantivamente, dicesi dai Toscani tuno l'appartamento abitabile, che posa iramediata mente sulla terra, ed anche la prima stanza della casa, che si irova, rasente la ierra, presso alla porta-Vedi la Crusca.

cosa impresa. A questo subito rispose il Duca e disse: Benvenuto, e il sarà dato tutte le comodità, che saprai domandare, e di più quelle, ch' io ti darò da per me, le quali saranno di più valore di gran lunga: e con queste piacevoli parole e' si partirono e mi lasciarono assai contento. Esseudo passate di molte settimane, e di me nou si ragionava nulla (1): di modo che, veduto che non si dava ordine di far nulla, io stavo mezzo disperato.

In questo tempo la Regina di Francia mandò Messer Baccio del Bene al nostro Duca a richiederlo di denari in presto; e il Duca benignamente ne la servi, che così si disse (2): e perchè Messer Baccio

(r) Ecce di nuovo la particella e pleonastica come poc'anzi a car. 406.

<sup>(</sup>a) Il Galluss estire I. vanione del Ra di Narara (b) Il Galluss estire I. valore del Ra di Narara (b) Common del Narara (b) Common

del Bene ed io eramo molto domestici amici, molto ci vedemmo volentieri; di modo che il detto mi ricordava tutti i gran favori, che gli faceva S. E. Ill., e nel ragionare mi domandò, com'io avevo delle opere alle mani: per la qual cosa io gli dissi com'era segnito tutto il caso del Nettunno e della fonte, ed il gran torto, che mi aveva fatto la Duchessa. A queste parole e' mi disse da parte della Regina. come Sua Maestà aveva gran desiderio di finire il sepolero del Re Arrigo, suo marito, e che Daniello da Volterra aveva intrapreso a fare un gran cavallo di bronzo, e ch'egli era trapassato il tempo di quello, che egli aveva promesso (t), e che

radera accessaria l'ajuta degli stranieri, e il Re Filippo fii il orina o afferito . . . A Firense le Regina spedi Baccio del Bene per domandare a Cosimo dei soccorsi, ed el la simandò con cambiali per cesto mila ducosi. Questo Baccio cra genitionono focrentino, e dalla della Regina le invisto a Firenze anche nel 155; per cercare nuovi presitti al Duca. V. il Gilluzzi ed il Meccali, si detti anni.

with at 1922. At 10 states of a three-st, at deta sint, a più che col talento mature la fece valente nettal Pittara, lavoran le in Toscana sotto Gio. Antonio Razzi detto il 80 silvona e Baldassare Peruzzi, e di n Roma sotto Perino del Vaga; ma dopo aver egli eseguite alcune dipintere recellenti, a specialmente quella a frasco della Deposizione di G. C. dalla croce, ia quale ti, nel tempo del posificio di Paolo IV., il quale mostrava di poro simare la Pittura, lasciò atfalto il pennelle si dided tutto alla Sculura e di 18 gitto.

Non potendo però egli giammai superare l'eccessi-

al detto sepoloro vi andava grandissimi ornamenti; sicchè se io volevo tornarmi in

va sua lentezza nell'operare, anche in quest'arte lasciò quasi nnil altro fuorchè alcuni stucchi assai lodati, ed il cavallo, che qui dal Cellini si accenna come non ancora terminato Di questo parla a lungo il Vasari nella Vita dello stesso Ricciarelli, dicendo, che dopo essere stato neciso in giostra (nel giorno 4. Luglio del 1559.) il Re Enrico II , venendo a Roma il Sig. Ruberto Strozzi . egli ebbe ordine dalla Regina vedova , Caterina de' Medici , di concertare col Buonarroti alcun monumento in onore del medesimo; ma che quest'artista non potendo per l'età sua già troppo avenzata torre sopra di sè quell'impresa, consigliò lo Strozzi a valerai di Daniello, promettendogli di assisterio anch' egli co suoi consigli: di modo che , dopo ben maturata la cosa tanto in Roma che in l'rancia, fu deliberato, che Daniello facesse un cavallo di bronzo, più di un sesto maggiore di quello di Marco Aurelio Antonino, che stava in Campidoglio, sopra il quale si ponesse la statua di esso Re Arrigo, armato, similmente di bronzo. Se non che dopo esserai convenuto il modo, il tempo, il prezzo ed ogni altra cosa relativa a quel lavoro, Daniello, giusta lo stesso Biografo, fu replicatamente impedito dal condurlo a termine; poiche alla prima Pio IV. gli ordinò di finire i lavori di Stucco e di Pittura, che egli aveva già cominciati, fin dal tempo di Paolo III., nella ssia Vaticana detta del Re, insimandogli, che per ciò si lascisase indietro ogni altra cosa ; quindi, avendo fatto dopo quattro anni il modello di terra e la forma, dovette Daniello aspettar molti mesi le provvisioni del metallo e dei ferramenti, che gli dovevano essere somministrate dallo Strozzi; e da ultimo gli andò male la prima fusione : cosicchè non riuscì a vedere gettato felicemente il suo cavallo, se non dopo nuove fatiche e, per quanto pare, non prima del 1566. Ma in quest'impresa Daniello si trovò aver tanto logorata la sua salute già molto gracile, che diventato abitualmente melanconico ed oppresso da un crud-le catarro, mort in breve tempo alli 4. Aprile del 1566., in

In a lawyit

430

Francia in nel mio castello, ella mi farebbe dare tutte le como lità, ch'io saprei addomandare purchè io avessi voglia di ser-

età di circa 57. anni. Gli scolari di esso avrebbero voluto finir del tutto l'opera del maestro; ma, probabilmente per motivo delle guerre intestine, che allora laceravano la Francia, quel cavallo, che al dire di Girolamo l'errucci, continuatore di Andrea Fulvio, era costato 6500. scudi, rimase in tal modo negletto, che nel 1586. fa dal Re Arrigo III. ceduto ad Orazio Rucellai, forse in isconto di danari da esso forniti per quell'opera medesima, e restò in Roma sino al tempo del Card, Richelieu; il quale, volendo onorare il suo Re Luigi XIII., fece venire a sue spese a Parigi il cavallo di Daniello. e sovrappostavi la statua del detto Re, gettata da un certo Briart o Briard, scopri solennemente quel suo monumento nel giorno 27. Settembre del 1639., nel mezzo della Piozza Reale ora detta des Vosges, dove restò fino al giorno 10. Agosto del 1792. Vedi lo Spec-chio di Parigi di L. Prudhomme, e la Descrizione di Parigi dei Signori Legrand e Landon, nella quale molto giudiziosamente si dice: Richetieu fit placer ce cheval avec la figure du Roi Louis XIII. executée par Briard. Cette seconde partie de l'ouvrage etait fort inferieure à la premiere, que l'on s'accordait à regarder comme un chefd'oeuvre. Aussi disait-on, en faisant allusion à la statue equestre de Henri IV., elevée sur le terre plein du Pontneuf, que pour faire un ouvroge parfait il eut fallu donner à Henri IV. le cheval de Louis XIII. Vedi anche il Dizionario Storico all' articolo Biard Pierre, e la Storia di Parigi di Felibien ; dalle quali opere si scopre lo shaglio di Monsig. Boltari, nel dire, in na sua nota al Vasari, che l'autore della detta statua di Luigi XIII. fu il sig. Bird ; mentre nel Dizionario si legge , che questo celebre scultore, nato nel 1559., morì nel 1609., e nella Storia di Felibien si distinguono come due diverse persone Biard, ivi chiamato l'un des meilleurs sculpteurs que nous ayons eu, che nel 1605, gettò la bella statua equestre di Enrico IV., la quale ammirossi fino alli so. Agosto 1792. sulla porta dell' Hétel-de Ville a

CELLINE. virla. lo dissi al detto Baccio, che mi chiedesse al mio Duca; ch' essendone contento S. E. Ill., io volentieri mi ritornerei in Francia. Messer Baccio lietamente mi disse : noi ce ne terneremo insieme : e la messe per fatta (1). Così il giorno dipoi, parlando il detto col Duca, venne in proposito il ragionar di me, di modo ch'ei disse al Duca, che, se fusse con sua buona grazia, la Regina si servirebbe di me. A questo subito il Duca rispose e disse : Benvenuto è quel valentuomo che'l mondo sa, ma ora egli non vuole più lavorare : ed entrati in altri ragionamenti, l'altro giorno io andai a trovare il detto Messer Baccio, il quale mi ridisse il tutto. A questo io che non potetti più stare alle mosse, dissi: oh se dappoi che Sua Eccellenza (2) Ill. non mi danno da fare, ed io da per

Parigi; e Briart, chiamato semplicemente habile sculpteur, che nel 1639, gettò la detta statua di Luigi XIII.

<sup>(1)</sup> Mettere, metaforicamente, vale anche giudicere, stimare. Così S. Cater. Lett. 32.: convienvi dunque fare regione d'aver perduta la vita del corpo, e metterla per uscita .

<sup>(2)</sup> Questo nominativo singolare non concorda cul plurale danno; ma non avendo lezione variunte, non ho osato introdurre alcun cambiamento, non potendo sopere se questo sia un modo di dire dell'autore, o uno sbaglio degli amanuensi, i quali abbian trasportato al numero plurale il verbo danno, o al singolare il nome, che originalmente fosse le Sue, o piuttesto, come deve dirsi e sì è usato anche dal Cellini a car. 273,4 424. ec. Le Loro Eccelienze.

me ho fatto una delle più difficili opere che mai per altri fusse fatta al mondo ( e mi costava più di dugento scudi, che gli ho spesi della mia po oertà), oh che avrei io fatto, se Sua Ecc. Ill. m'avesse masso in opera? Io vi dico veramente, che m'ha fatto un gran torto. Il buon gentiluomo disse al Duca tuto queilo ch'io avevo risposto. Il Duca gli disse, che si motteggiava (1), e che mi voleva per sè: di modo che io stuzzicai (2) parecchi volte di andarmi con Dio. La Regina non ne voleva più ragionare al Duca, per non fargli dispiaoere; e cusi mi restai assai ben mal contento.

In questo tempo il Duca se n'andò con tutta la sua Corte e con tutti i figliuoli, dal Principe in fuori, il qual era in

<sup>(1)</sup> Maitzgiare vale harlare, cianciare, e riceve tanto la costrucione attiva come la neutra. Qui sta nella seconda; ma non saprei se la particella si, che lo precede, sia stata posta per dargit un significato passivo impersonale, volendo dire il Duca, che si lacesuo ciance issuili, e ch' ggil colora per si tercuro il Cellavi; o veram-nie se la medesima debba considerarai volendo il Duca dire di volendo per la considerarai volendo il Duca dire di volendo il Duca che di col der a cretere, che il Cellini son volera più lavorare, e che ce.

<sup>(2)</sup> Stutzicare, come stimolare, vale figuralamente irritar alcuno, sollecitarlo, persanderlo; ma per quanto io sappia, non mai trovasi usato nella costruzione neutra qui datagli dal Cellini.

Ispagna (1): andarono per le maremme di Siena; e per quel viaggio si condusse a Pisa. Prese il veleno di quella cattiv'aria il Cardinale prima degli altri, e così dipoi pochi giorni l'assall una febbre pestilenziale, che in breve (2) l'ammazzo (3).

(2) Il ms. Magliabecc. ha : la l'ammazzò.

(3) Oltre le fortificazioni già sovraccennate, Cosimo I. faceva eseguire sulle coste toscane molti altri lavori, per ridurre a migliore stato que paesi paludosi ed in gran parte sterili e malsani; per ciò volendo egli sollecitare queste varie operazioni, e nello stesso tempo divertirsi alquanto colla caccia, per cui tanto egli quanto i suoi figli avevano una straordinaria inclinazione, soleva in antunno portarsi in quelle maremme, e passar quindi alla stagione più rigida nel dolce elima di Pisa.

Anche nell' Ottobre di quest' anno 1562, parti egli dunque da Firenze con tutta la sua famiglia, e traversato lo Stato di Siena, recossi a Grossetto e quindi lungo le coste al castello di Rosignano, come luogo più opportuno alla caccia. Ma in vece di diporte non trovò Cosimo in questo suo viaggio, che gravissi-me affizioni; poichè tra il 21. Novembre e il 18 Dicembre gli morirono prima il figlio Cardinale, quindi il terzogenito, Don Garzia, e da ultimo la moglie, Donna Leonora di Toledo, non essendo stato esente da grave malattia neppure il suo quartogenito, Don Ferdinando; ad oltre a ciò ebbe in seguito anche il rammarico di veder nascera da queste stesse sue disgrazie, e Benv. Cellini Vol. 11.

<sup>(1)</sup> Il Duca Cosimo per istruir meglio suo figlio Francesco nella grand arte di regnare, e per mantenersi vie più nelle grazia di Filippo II., velle, che il mede-simo si portasse alla Corte di Spagna. Prima di lascisr I Italia andò il gievine Principe a Roma, dove nel giorno 2. Novembre del 1561. fu accolto da Pio IV. colle più grandi dimostrazioni di onore e di particolare benevolenza; quindi ritornato in patria, partì da Livorno alli 23. Maggio del 1562., e alli 4. Giugno fu a Roses.

divulgarsi dovunque ed acquistar fede presso molti. dicerie, che Infamavano la sua famiglia e che dovevano essere a lui plù dolorose delle stesse sue perdite.

Tutti gli Storici sono d'accordo nel dire, che in quell'anno furono scarsissime in Italia le pioggie, essendovi stati presi, nei quali non era piovuto per sette mesi continul, e che quindi per tale siccità infierirono nell'autunno in molte parti d'Italia certe febbri violente, da cui furono travagliate Venezia, Ferrera, molte città lombarde, Firenze, Napoli, che perdette zom. abltanti, e molto più lo furono i paesi già di loro natura malsani, quali erano le maremme toscane, dove in fatti rimase quasi del tutto spopolata Pietrasanta. Con tutto ciè, essendo morto per questa stessa maligna influenza a Rosignano il Card. Gio, alli 21. Novembre all'alba, entrando il 7. giorno di sua malattia (la quale ginsta la relazione, che lo stesso giorno ne scrisse Cosimo l. al Principe Don Francesco in Ispagna, ebbe i sintomi d'una terzana di quelle che diconsi perniciase), ed essendogli state fatte in Firenze le esequie nel giorno 25., senza che se ne potesse esporre alla pubblica vista , come allora solevasi, il cadavere, che nel quinto giorno e dopo lo scuotimento d'un viaggio doveva esser già fracido, fu creduto da molti, che non fosse morto naturalmente; cosicche lo stesso Ambasclatore del Duca in Trento, Giovanni Strozzi, ebbe a scrivere al suo padrone nel giorno 7. Dicembre: Dispiacemi averli a dire, che qui si è divulgato un romare, per lettere venute da Roma a molti Prelati , circa la morte dell' Ill. e Rev. Cardinale , cioè, che egli è morto per ferita datagli da uno dei suoi fratelli per occasione di caccia. Queste lettere ci furono jeri; ma di poi ho inteso, che giorni sono ci fu chi ebbe questo avviso, e lo ha tenuto quesi segreto, fino che ce ne siano state lettere per molti ; ed è qui questo mormorlo tanto comune, che il Segretario ed io non possiamo resistere a rispondere a chi ce ne ragiona, mostrando, che non è vero con molte conjetture e con farcene besse, cercando di disa suaderli da una tal credenza, che quantunque in conosca certo, che assai sia per dispiacere a V. E. Ill., non di manco ho giudicato mio debito lo scrivergliene; acciocchè sto s'era buono e bello, e ne fu grandis-

ella intenda ciò che si dice, e che questo esce da Roma. E qui notisi, che in detta città rimanevano sempre non pochi foruseiti forentini, tuttavia del partito repubblicano, i quali per conseguenza eran sempre nemici acerrimi Ac Madiai.

Anzi essendosi ammalati contemporaneamente al Cardinale anche i suoi fratelli Don Garzia e Don Ferdioando, come ne aveva il Duca dato avviso al suo primorenito nella suddetta relazione at. Novembre, ed essendo morto il primo, dopo 20. giorni di maiattia, in Pisa nel di 6. Dicembre, e quindi morta nel giorno 18. per un'antica tosse e per le sue febbri quasi quotidiane, prodotte da una lunga e spiacevole indisposizione di stomaco, anche la madre, Donna Leonora, come consta dall'Adriani e da due altre lettere, scritte da Cosimo al figlio in Ispagna nei giorni 18. e 20. del medesimo mese, si andò dai maligni ampliando la novella già sparsa; di modo che, malgrado l'autorità de più accurati e sinceri Storici contemporanei, quali furono l'Adriani e l'Ammirato, ne rimasero dappoi sedotti o dubbiosi alcuni altri gravissimi scrittori : giacchè il Mecatti narra nella sua Storia Crounlogica di Firenze che = essendo andati a caccia il Card. Giovanni, secondogenito del Duca, d'anni 19, e Don Garzia sun fratello, a lui minore, ed essendo da loro stata uccisa una fiera, e contendendosi fra di loro circa al vanto di chi l'avesse ammazzata, Don Garzia trasportato da inconsiderata passione, ferì il fratello Cardinale sì fattamente che in quattro giorni lo levò del mondo; e fren mendo il padre della collera contro il delinguente figliuolo, il quale tutto piangente e pentito era ricorso alla madre, ed a lei si era raccomandato, affinche gli impetrasse il perdono presso l'irato padre, mentre ella, assicurata dal marito, che gli perdonerebbe, qualora ricorresse umiliato e pentito, lo presenta alle sue ginocchia, il collerico padre, lanciandosi senza misericordia sopra il mal avveduto figliuolo , lo trapassò con un pugnale; ed egli cadde morto avanti i suni piedi , non avendo più che sedici anni , ma essendo di spirito sublime, di vaghezza singolare e di grandissima simo danno. lo lasciai passare parecchi giorni, tanto che io pensai, che fussero ra-

espettazione: poco dopo trafitta dal dolore per la perdita di due si cari figliuoli mort anche la Duchessa : ed il Mnratori negli Annali, dopo aver accennata la morte del detti due figli di Cosime, non potè trattenersi dal soggiungere, con aria benst dubbiosa, ma adducendo circostenze ancor più gravi e più stravaganti: Voce non di meno comune allora fu, che, odiandosi fra loro questi due fratelli, Don Garzia in una caccia uccidesse il Cardinale, senza essere veduto da nessuno : avvisatone Cosimo fece segretamente portare il cadavere in una stanza, e colà chiamò Garzia, immaginandolo autore di quell'eccesso. Arrivato ch'egli fu, cominciò il sangue dell'estinto a bollire e ad uscir della ferita. Allora Cosimo dando nelle furie, presa la spada di Garzia, colle proprie mani l'uccise, sacendo poi correre voce, che ambedue fossero morti di malattia. Se questa sia verità o bugia nol so dir io. Ben so, che trafit-ta dalla perdita di così cari germogli Donna Leonora di Toledo lor madre, e soccombendo al dolore, anch' ella

terminò fra poco i suoi giorni.

A ragione quindi il Galluzzi, pubblicando la sua Storia nel 1781., ha voluto virilmente difendere quanto avevan già detto l'Adrisni, l'Ammirato, il Ciacconio, ed in parte anche il nostro sincerissimo Cellini, esponendo quell'avvenimento con tutte le circostanze, che da noi si sono accennate, e confermandole coi documenti da lui trovati negli archivi Medicei. Ne fra le due narrazioni si può ora rimanere indeciso, veggendosi nell'una indicate con esattezza le cause, i luoghi, i tempi e tutto per così dire l'andamento del fatto. mentre nell'altra si asseriscono cose di loro natura quasi incrediblli senza farsi alcun cenno di quelle particolarità, che dimostrano in chi le dice nna vera cognizione della cosa, più che un vano sospetto, e quel che è peggio, senza addursi alcun testimonio od alcuna altra prova qualunque, che smentisse almen parte di quanto vuolsi inventsto per nascendere la verità. Le lettere poi del Duca Cosimo, che si sono citate, riconosconsi veramente dettate da un padre affettuoso e dolentissimo,

sciutte le lacrime, dipoi me n'andai Pisa (1).

Fin qui Benvenuto Cellini.

senza che vi si scopra alcun indizio di finzione. I due figli vi si veggono da lui del pari amstissimi. Don Garzia vi è alla prima nominato come ammalato leggermente insieme col fratello Don Ferdinando, e quando muore vien chiamato replicatamente un angiolo. Finalmente non parmi nemmeno naturale, che il Duca Cosimo potesse collocare, come fece, in pno stesso conspicuo Deposito nella sagrestia di S. Lorenzo, la cara spoglia del figlio tradito insieme a quella del tratricida. Malgrado tutto questo, l'Alfieri ha formato a suo

modo su questa novella domestica un romanzo politico. nel suo celebre Don Garsia: ma questa tragedia, quantunque per molte parti bellissims, avrà sempre per le persone istruite nella storia il gran difetto di alterare troppo stranamente un racconto a noi sì vicino e sì uoto, e di perder quipdi in gran parte la necessaria verosimiglianza, e la sua forza.

(1) Il Bandini nel tomo terzo della Biblioteca Leopoldina-Laurenziana a car. 476-1 descrivendo il manoscritto di questa Vita del Cellini, che in detta biblioteca conservasi, ne trascrive gli ultimi versi come segue: questo si era l'occhio diritto del Duca; questo si era bello e buopo, e ne fu grandissimo danno. Io lasciai passar parecchi giorni, tanto che io pensai, che fussino rasciutte le lagrime, dappoi me n'andai a Pisa : e soggionge, parlando dello stesso manoscritto: concordat cum editione florentina, quae, curante Antonio Cocchio, ut mihi videtur, ex hoc descripta codice, prodiit cum hoc titulo: Vita di Benvenuto ec. Colonia ec.: ma le varietà di lezione, che in questo stesso passo si ritrovano tra il predetto manoscritto e la edizione Cocchiana, mi fanno assai dubitare , che il Bandini sissi ingannato intorno slla doriva-

#### VITA DI BENVENUTO

438

zione della stessa edizione, come si è ingannato nel credesla fatta in Firenze, mentre nei Discorri del Conchi medisimo (vol.), car. Lxvini.) si legge, che fu fatta in Napoli. Vedi circa il detto ma. il nostro vol. 3. a car. xv.

## RICORDI

DI

### BENVENUTO CELLINI (1).

A dì 18. Aprile 1548.

(1548)

1. Ricordo, come nel soprascritto di io Benvenuto di Maestro Gio. Cellini, e Francesco Alberini facemmo una quitanza

<sup>(1)</sup> Molti Ricordi ha lasciato fra le sue carte il Cellini, i quali per la loro picciola importanza non furon mai pubblicati, quantunque molte copte manoscritte se ne conservino in Firenze. Noi ne pubblichiamo ora, come per saggio, alconi, che in parte illutrano ed in parte continuano fino agli ultimi gioral

440 RICORDI DI BENVENUTO
l'uno all'altro di tutto quello, che noi
avessimo avuto a fare insieme fino al suddetto dì, come al libro de' Ricordi ec.

(1552) Aprile 1552.
Convenzione fatta a vita mia.

2. M. Bindo d'Antonio Altoviti et io Benvenuto di Gio. Celliai abbiamo fatto una convenzione o censo (sicome appare per un contratto fatto in Roma sotto di g. di Aprile 1552. per mano di pubblico Notaro, e confirmato da Consoli et Consiglieri della Nazion fiorentina, in nome di Ser Bartolommeo Cappello, loro Cancelliere, sotto di 10. di Aprile 1552. sud detto) come, avendo detto M. Bindo avuto soudi mille dugento d'oro in oro dal detto Benvenuto Cellini, e il detto M. Bindo gil avessi a dare per anuuo ovvero renso, ogni mese, soudi 15. d'oro in oro, e comiuciando la prima paga alla fine del det-

la Viia dell'antore, concervandone l'antica ortografia, e ton curandet troppo di esammarea la lezione, la lingua o le materne; giacchè, come ogunno vede, furon sevitu dal Leilini per sè solo, e sopra affari per lo più privatissimi o già nott nella Vita. Del resto dobbamo qui protestare la nostra riconoccenza a l'haires. Ab. Francesco Fontani, che gentilmente ce li ha trasmessi da Figuna.

to mese, e così di mese in mese andar seguitando, durante la vita di detto M. Benvenuto; et così furno d'accordo, come per detto contratto più largamente si vede ec. (1).

# A di 12. Febbrajo 1552. (2).

3. Micordo, come oggi, di 12. Febbrajo 1552., avendo una mia opera d'oro, pegno insino dall'anno 1550., in mano di Bindo d'Antonio Altoviti di Firenze per scudi 200. d'oro in oro ec., e volendo lo Illmo Sig. Duca Cosimo, che io la riscuotessi, questo di detto l' ha riscosso per mano di M. Sforza, suo Cameriere (3), et a me reso gli scudi 200., pe' quali ella era in peguo. In detta opera si è tre figurine : Fede, Speranza e Carità ec. con 3. puttini, un cane et un festone, e 3. medaglini d'oro; e la detta opera ec.

<sup>(1)</sup> Vedi retro a car. 296., ed in seguito i Ricordi segnati 3, 4, 11, 14, e 44.
(2) Si ricordi il lettore, che fino al 1750. in Fi-

renze si cominciava l'anno col giorno 25. Marzo, assumendosi per altro quello stesso millesimo, che giusta l'uso più comune si era preso altrove nel giorno s. del precedente Gennajo.

<sup>(3)</sup> Vedi retro a car. 249. 301. ec.

# A di r. Marzo ec.

4. Kicordo, oggi questo di primo Marzo, com' io ho commesso a Bindo d'Antonio Altoviti scudi mille dugento d'oro in oro, d' Italia, per averne di merito dal detto Bindo Altoviti scudi 180. d'oro in oro l'anno, cioè ogni mese scudi 15. d'oro, simili, durante la vita mia; et mancando jo, i detti scudi 1200. non possino esser domandati al detto Bindo o sua eredi; come appare di tal convenzione un contratto rogato per Ser Adama da Invidia, Notajo senese, et dipoi riconosciuto e ratificato detto strumento in Roma dal Consolo et Consiglieri della Nazion fiorentina, et sigillato et soscritto da M. Bartolommeo Cappello, Cancelliere di detta Nazione, al quale s'abbia rapporto.

## (1554) A di 27. Novembre 1554.

5. Ricordo, come, al nome di Dio Padre Figliuolo e Spirito Santo, oggi, questo di soprascritto, m'è nato un figliuolo mastio, a ore 14., non ben chiaro il giorno; al quale io ho posto nome Iacopo Giovanni ec. Così prego iddio, che gli dia lunga e virtuosa vita.

Il detto mio figliuolo fu battezzato il dì 4. di Dicembre, che dalla sua pascita al Battesimo vi s'intermesse 8. giorni; e lo tenne al Battesimo, cioè mia Compare fu il Sig. Pagolo Orsino (1), il quale ticne la parte francese, et in questo tempo si trovò in Firenze prigione del nostro Unca, ma sotto la fede andava per tutto ec., e l'altro fu M. Girolamo degli Albizzi, Commissario delle Bande di S. E. (2), e l'altro M. Alamanno Fantini ec.

#### A di 12. Dicembre 1554.

6. Ricordo, come questo di 12. Dicembre 1554., a ore 19. in circa, venner due Comandatori del Palazzo, li quali mi portarono la nuova, siccome io ero stato vednto di Collegio, e ammesso alla Nobiltà fiorentina, per partito ec.

(a) Vedi retro a car. 35t.

<sup>(1)</sup> Paolo di Camillo Orsini, Signore e poi Marchese di Lamentana, il quale co' suoi fratelli Giovanni, e Latino militava coi Francesi nella guerra de Siena, e che morì nel 1581. Vedi l'Imbof.

 Copia d'una Supplica fatta a S. E. Illma il Sig. Duca Cosimo.

ILLMO ET ECCELLENTISSIMO SIG. DUCA, PATRON MIO, SIG. OSSERVANDISSIMO.

A vendo per molte Suppliche pregato V. E. Illna, che si degni di soccorrermi di qualche sovvenimento, per sostegno della mia miserabile vita, e mostrando a quella le mie grandi calamità; quali e quante io non voglio altrimenti replicare, che so benissimo, che un tanto evirtuoso Signore, e discretissimo, conosca quanto le mie onorate e deboli forre meritano e sibbene (1) quant' io patisca;

Ora io la prego, che le piaccia di sussidiarmi di fiorini 30.0 do. il mese, a buon conto delle mie provvisioni e de'mia danari, spesi di mia borsa, quali V. E. Ilma me n'è (a) fatto creditore a'libri di Michele Ruberti; e si è vicino l'anno che io non ho le dette mie provvisioni, nè da

(2) Leggi me n' ha fatto, giusta la frase usata nel Ricordo 20., al principio; altrimenti non v'è senso.

<sup>(1) \$1</sup> bene, giusta la Crusca, è sempre particella aftermativa o confermativa, che vale si o bensi; ma il Cellint l'usa eziandio nel significato di cost pure, quasi dal francese aussi bien. Vedi il vol. l. a cart. 347. e 348., e questo II. a cart. 38., e 359.

lei nè da altro luogo nemmeno ho avuto alcun sussidio: e quella sappia, ch'io

sono molto indebitato.

Però la prego, che V. E. Ill. si degni di accomodarmi di fiorini 40. il mese, nel di modo detto, e quello più o meno, che a V. E. Ill. piaccia, purchè sia colla sua buona grazia, che felicissima Iddio lungo tempo la conservi.

Rescritto = Al Depositario, che gli dia f. 40. il mese.

Fu spedita a di 7. Febbrajo z 554., col mandato segnato e spedito da S. E. Ill., e restò in Tesaureria in mano a M. Antonio de' Nobili, Tesauriere di S. E. (1); e detto di cominciò la prima paga de' f. 40. il mese.

#### A dì 15 Marzo 1554.

8. Kicordo, come a di detto io ho comperato ila Antonio di Domenico di Simone Gorindelli, di Terra Nuova in Val d'Arno di sopra, un pezzo di terra ulivate e lavorativa, di siaja tuno in circa, situata infra sua vocaboli e confini, per il prezzo di scudi 12, d'oro in oro, moneta

<sup>(</sup>r) Vedi a cart. 354. e 356.

di lire 7. per uno, con tempo a poterla riscuotere di 3. anni, a mezza gabella ; per contratto rogato Ser Pier Francesco Bertoldi, pubblico Notajo della Mercanzia di Firenze.

A di detto io ho comperato dal medesimo Antonio ec. la terza parte d' nna vigna per indivisa, situata infra sua vocaboli e confini, per scudi 12. d'oro in oro, moneta di lire 7. per nno, con tempo di poterla riscuotere infra 3. anni, a mezza gabella; per contratto rogato Ser Pier Francesco Bertoldi, pubblico Notajo alla Mercanzia di Firenze.

A di detto io Benvenuto Cellini ho comprato dal suddetto Antonio di Domenico di Simone Gorindelli la metà di stiora due di vigna, in circa, per istrumento rogato Ser Pier Francesco Bertoldi, pubblico Notajo alla Mercanzia di Firenze, per prezzo di scudi 3o., con tempo, a poterla riscuotere, di 3, anni, a mezza gabella: ella è per indivisa, situata fra i suoi pro pri vocaboli e confini : come di tutto appare ec.

Ricordo, come a di detto, Michele Noro Vestri dalla Pieve (1) s'è obbligato, in

<sup>(1)</sup> Dubito, che debba leggersi Michele di Goro. Vedi il vol. l. a cart. xxviii.

caso che le soprascritte terre sieno (;) restituite, di ricomprarle da me per il medesimo prezzo, che le ho avute io; e così mi sono, io Benvenuto Cellini, obbligato di dargliene, come appare per contratto rogato Ser Pier Francesco Bertoldi, Notajo alla Mercanzia di Firenzo.

## A di 7. Aprile 1555. (1555)

licordo, come oggi soprascritto, e fu insino a di 24. di Marzo 1554., come al nome di Dio avendo le Venerande Suore del Monastero di S. Orsola, sotto il di 24. detto, accettata in loro Monastero, in Monaca et in loro compagnia la Maddalena, figliuola fu di Raffaello Tassi, mia nipote (2), mediante Mattio di Luca Lanfranchi, procurator di dette Monache et Monastero, con la elemosina infrascritta e colle condizioni e patti infrascritti ec.; et volendo dette Monache et Monastero. e per loro la Rev. Suora Mattea de Bizzeri, Ministra, da una parte, et io Benvenuto di Maestro Gio. Cellini, dall'altra, far nota et esprimer la limosina et condi-

Leggi le soprascritte terre non sieno; altrimenti non v'è senso.
 Vedi retro a cart. 188, e 207, e il Ricordo 39.

RICORDI DI BENVENUTO zioni e patti, dichiararono, che la detta elemosina di detta Maddalena sia di 200. scudi, di lire 7. per uno; e detti scudi zoo. sieno per tutto quello, che dette Suore e Monastero debbino avere et pretendessino e pretendino poter avere per conto di detta monacazione ec., così per nome di elemosina ordinaria come straordinaria, per i vestimenti e fornimenti di dosso e di cas mera, et per tutto quello, che in qualunque modo e sotto qualunque nome dette Suore pretendere, domandare et conseguir potessino; e che io paghi di presente scudi 150. simili, et infra due mesi io paghi il resto, come di sopra, scudi 50. simili; e pagati gli detti 50. scudi per resto, e immediate dette Suore promessono metter dentro per Monaca detta Maddalena, e mi promesson vestirla per tutto Settembre prossimo futuro 1555. ec.; come di tutto ne appare una Scritta per mana di Suor Mattea , loro Ministra , la quale Scritta è appresso di me : e nel suddetto di pagai ec.

10. Copia della Supplica fatta a S. E. Ill. degli scudi 100. per conto di Bindo Altoviti.

MOLTO MAGNIFICO
MIO SIG. OSSERVANDISSIMO.

Parlando coll'Illmo et Eccellentiss. Sig. Duca, mio padrone, del negozio di Bindo Altoviti, il quale S. E. mi ha benignamente compiaciuto per grazia; e avendo spediti tutti i contratti con tutte le ceremonie (dov' io sogo stato chiarito creditore di scudi quindici d'oro in oro il mese, pagandomi tutte le entrate corse fino a questo di); per il detto contratto S. E. Ill. si è obbligata di pagarmi tutto ciò che bisogna ec.: supplico S. E. Ill., che disponga et ordini; che da chi io ho d'avere (per pagamento o entrata siccome narra il contratto già spedito), quello stesso mi dice, ch' io dicessi a V. E. Ill., che gliene ricordassi: ond'io molto mi raccomando a V. E. Illma, e la prego sia contenta rammentargli, che mi spedisca quest'affare; che gli servizi quanto più (1) si fanno. tanto più maraviglioso obbligo seco si portano; nè dirò altro di cosa ec.

<sup>(1)</sup> Parmi, che si debba leggere: quanto più presto, Benv. Cellini Vol. II. 29

Rescritto.

Facciasi il mandato di scudi 100. il mese dal Depositario, infino che il detto Benvenuto Cellini sia pagato degli scudi 1200., scontando mese per mese la rata dell'interesse e capitali eo. (1). A dl 30. Luglio 1555.

c.

(1556) A di 2. Luglio 1556.

> 11. Ricordo , come a di detto lo Illmo Signor Duca de' Medici et io Benvenuto di Gio. Cellini abbiamo fatto un contratto insieme, per ordine di M. Alfonso Quistelli (2), Auditore di S. E. III. al Fisco, in questo modo, cioè: che, dove S. E. Ill. mi si era obbligato, per contratto sotto di 29. di Luglio 1555., ogni anno durante la vita mia naturale, di pagarmi

<sup>(1)</sup> In questo tempo Bindo Altoviti era stato confiscato. Vedi a cart. 297., e i Ricordi a. 3. ec. Poco dopo, essendo morto Bindo, suo figlio Antonio, Arcivescovo di Firenze, fu rimesso nella grazia del Duca. come appare anche dal Ricordo seguente.
(2) V. a cart. 357.

scudi 120. d'oro in oro, per pagare ogni mese scudi 15. simili, come di tutto cra rogato Ser Pagolo di Gio. Battista da Bibbiesa, Notajo Pubblico, che allora stacon M. Polverini al Fisco (1), per detto obbligo S. E. mi aveva fatto per Bindo Altoviti, per conto di scudi 1200.; onda questo di abbismo estinto detto contratto, e rimessomi nel medesimo ordine di prima coll'erede di Bindo Altoviti saddetto, come di tutto fu rogato Ser Gio. Battista di Matteo d'Antonio Landini da Volterra Pub. Not.

A dì 16. Ottobre 1556.

12. Ricordo, come oggi 16. Ottobre io Benvenuto di Gio. Cellini fui cavato di prigione e feci tregua col mio nemico per un anno, e si dette infra di noi scudi 300, di sicurtà l'uno all'altro ec.; che per me promise Lorenzo Mini, Spesiale da S. Pier Maggiore, e Zanobi di Silvestro Buonagrasia: ancora gli dua detti promisono per me alli Signori Otto di Guardia e Balia di rappresentarmi, e si obbligarono per sculi 10.50. d'oro in oro, di moneta di lire 7. per uno scudo, ph'io mi rappresenteria o gni loro richiesta.

<sup>(1)</sup> V. a cart. 358,

(1558)

A dì 2. Giugno 1558.

13. Al nome di Dio ec. Ricordo, comes di sopraddetto io Benvenuto di Maestro Gio. Cellini ho preso la Tonsura con i primi Ordini a Prete dal Revmo Monsigi de Serristori, in casa sua nel Borgo di S. Croce, con tutte le solennità e ceremonie, che in tali casi si costumano ec.; e tutto fatto con licenzia del Revmo Signor Vicario dell'Arcivescovado di Firenze. Rogato Ser Filippo Frangini, Notaro Pub. al detto Vescovado ec.

Di più a di detto ho avuto licenzia dal Revmo Signer Vicario di poter agitare o far agitare contro gli mia debitori ec., come di tutto appare al quaderouccio di Ser Filippo Frangini, Notaro Pub. in Vescovado: e spesi in detto Vescovado 4. giuli per le suddette seriture ec.

<sup>(1)</sup> Questo Ricordo fu in parte pubblicato nella Prefazione ai Trattati del Cellini, impressi in Firenze pel 1731. Vedi il postro vol 3. a carte xxxix.

### A dì 4. Agosto 1558.

Licordo, come questo di soprascritto io Benvenuto di Maestro Gio. Cellini ho fatto una Procura a Bartolommeo Perini, ferrarese, orefice in Roma, a poter riscuotere per me a Roma dall' erede di Bindo Altoviti (1), et altresì a far quitanze e far gravare e pigliar gli beni in pagamento; come di tutto ne fu rogato Ser Pier Francesco Bertoldi, Pubblico Notajo alla Mercanzia di Firenze ec. E in detta Procura mi chiamo contento e pagato da detto erede di Bindo Altoviti di scudi 30. d'oro in oro, moneta di lire 7. per scudo, per due mesi passati, cioè Giugno e Luglio: e la detta Procura è fatta per tempo di dne anni da oggi, come a quella si abbia relazione in tutto e per tutto ec.

Nota = Alli 6. detto mandai la suddetta Procura a Roma per Spadone, Procaccio, insieme con certo refe bianco a detto Bartolommeo Perini, franca di porto, perche lo pagai qui in Firenze.

<sup>(1)</sup> Vedi il Ricordo num. 2. ec.

#### A dì 26, Ottobre 1558.

15. Micordo, come a dì 26. Ottobre 15. Soprascritto, al nome di Dio, io Benvenuto di Maestro Gio. Cellini in comperato da Cristofano Buontalenti, cojojo, due posizioni (1) in una partita, nominate, l'una ai Prati, Popolo di Tresolle, l'altra a Trepiano, posta infra Trespiano e Pian di Mugnone, a mia vita durante, per prezzo di scudi 457. d'oro in oro, di moneta di lire 7, per uno, con contratto rogato Ser Antonio da Coretta, a mia gabella; e fu mezzano di questo Raffaello Divo; come di tutto appare ec.

### (1559) A dì 6. Luglio 1559.

16. Ricordo, come questo di soprascritto io Benvenuto di Maestro Gio. Cellini ho prestato alla Comunità ed uomini di Volterra scudi 56o. d'oro in oro, moneta di lire 7. per ogni scudo: portò (2)

<sup>(1)</sup> Parmi, che debba leggersi due possessioni,
(2) Qui certo v'è qualche parola ommessa o scambiata.

Guidozzo di Guidozzo Guidi per Francesco di Antonio Lorenzo Leonori da Volterra. Procuratore sostituito da M. Carlo di Antonio; e Commissari, Spinello di Gio. di Pagolo de' Guardanelli , Michele di Ser Francesco Vinta, Ser Lorenzo di Girolamo Lisci, Falconieri e Benedetto di Alberto Riccobaldi, tutti da Volterra: per i quali ho prestato loro per un anno da oggi, e come emmi promesso, che detta Comunità et uomini non mancheranno al detto tempo rimborsarmi dei detti scudi 560. netti da ogni spesa, che per me far bisognassi ec. : come di tutto se ne fece pubblico istrumento, rogato Ser Pier Francesco Bertoldi, Notajo alla Mercanzia di Firenze: i quali dissono servire per pagare parte di loro imposizione, stata lor posta dall' Illmo Sig. Duca di Firenze: de quali scudi 560. se n'è fatto debitore la detta Comunità e nomini di Volterra.

## A di 8. Luglio 1559.

17. Ricordo. Oggi, questo di soprascritto, è venuta a stare in casa mia, a tutte mie spese, la Dorotea, donna di Domenico d'Antonio Sputasenni, ed è venuto seco Tonino, suo figliuolo, e la Bita, sua figliuola, per esser stato preso il detto

Transactive Learney

### 25. Dicembre 1559.

18. Ricordo. Oggi, questo di 25. di Dicembre, Domenico di Antonio Sputasenni è stato cavato et liberato dalle carceri delle Stinche, per grazia di S. E. Ill.; et mi debbe far buone le spese del vitto perconto suo proprio, dalli sopraddetti 25. di Luglio, ch'egli andò alle Stinche, infino al di 25. Dicembre soprascritto; nel qual tempo io Benvenuto Cellini gli mandai ivitto, mattina e sera. Et mi debbe inoltre far buone le spese di vitto, dal di 8. Luglio, della Dorotea, sua donna, et di Antonio, suo figliuolo, et della Bita, sua figliuola, quali vennono a casa mia a tutte mie spese ec., come è noto ec.

<sup>(1)</sup> Domenico fu preso il giorno 8., e mandato alle Sinche il 15. Luglio, come ricavasi dal *Ricordo* seguente e dal 21. Intorno a questa famiglia Sputasenni veggansi anche i *Ricordi* 25. 37. 42. e 43.

A dì 22. Maggio 1560.

(1560)

19. Ricordo, come a di 22. di Maggio 1500. nacque un figliuolo mastio, figliuolo di M. Benvenuto Cellini di Firenze, nato a ore 4. e due terzi, di notte; et al di 23. detto si battezzò, e gli posono nome Giovanni, et compari furno Beroardo Davanzati, Cassiere de Capponi, et Andrea Benviveri, Cassiere dei Salviati (1).

### A di 15. Gennaro 1530.

20. Micordo, come il di sopraddetto mi faveliò Lorenzo di Federigo Strozzi, trovandomi a caso in nello Speziale del Re, in Mercato Vecchio, e mi disse: Benvenuto, il mio fratello era molto vostro amico. Al quale io gli domandai chi era questo suo fratello, perchè io non avevo mai parlato ratello, aveva nome Filippo, il quale vi ha debitore per non so che conto di giaco

<sup>(1)</sup> Intorno a questo figlio del Cellini, che mori nel principio del 1563., veggansi i Ricordi 25. e 27., non che la lettera del Cellini al Varchi da noi collocata nel volume 3. a cart. 243.

di maglia, datovi lui denari in Lione di Francia. Al quale io subito dissi: io mi ricordo del vostro fratello, il quale si chiamava per soprannome Picchio Strozzi; e volesse Iddio, che voi avessi animo di ricercar cotesto conto, perchè voi mi saresti debitore di parecchi diecine di scudi; perchè il vostro Picchio m' inganno, anzi mi giunto, come fanno i marioli ec. ec.; avvenga che io avevo fatto le spese al Busbacca, corrier fiorentino, il quale io trovai. che usciva appunto delle terre de Veneziani e ne andava alla volta di Lione e diceva, che aveva andare in diligenzia per conto della Nazion fiorentina, e ch'egli era stato svaligiato. Così io lo misi a cavallo e lo condussi in Lione, et pagai parecchi scudi a uno, che si chiamava Cristo Luteriano, il quale gli aveva prestato cavalli e fattogli le spese; e infra quelli Grigioni esso lui torno, dove con noi e' lo condusse, innanzi che detto Busbacca mi avessi scoperto le sue miserie affatto; perchè sebbene lui mi si era raccomandato . non mi aveva ancora ditto all'infinita calamità ch' egli era; dove io promisi di ajutarlo.

Giunti che fummo colà, il detto Cristo Luteriano lo voleva svaliginre e giurò, che se lui nou l'avesse pagaro, lo voleva ammazzare in ogni modo. Dove io mi mossi a pietà di lui, perchè sempre mi disse, che dalla Nazione io sarei satisfatto; con tutto

che per elemosina io certamente lo facevo (1). lo pagai et lo condussi in Lione : per il quale mi mandò a parlare il detto Picchio Strozzi; che con lui già io avevo avuto conoscenza in Roma, Il detto Picchio si teneva una figlinola del detto Busbacca per sua concubina, e mi si fece mostrare il conto di tutto quello, che per il detto io avevo speso, e subito mi pagò. Dipoi mi richiese, che io gli prestassi il mio giaco et le mie maniche di maglia: quest'arme si erano di valore di molto più di 100. scudi d'oro, e molte volte io ne avevo potuto avere scudi 120.: ed aggiunse di più, dicendo se io gnene volevo vendere. Alle quali parole io risposi, che se mi occorressi, siccome io credevo, il ritornarmene a Roma, ne avrei molto bisogno. A questo lui mi disse, che di grazia io ne lo servissi infino al mio ritorno di Parigi, e mi aggiunse insino alla somma di 150, scudi in tutto, computando le spese del Busbacca ec.. Così per fargli servizio gliene lasciai.

In capo di 4. mesi mi occorse di ritornarmene alla volta di Roma; e giunto ch'io fui in Lione, il detto Picchio mai si lasciò trovare, a tal che, come ingannato,

<sup>(1)</sup> O il testo è scorretto, o bisogna dire, che l'autore si è spiegato ben male in questa storia di Cristo Luteriano, poichè assai poco se ne può intendere.

A tutto questo si trovò presente Ascanio di Gioranni da Tagliacozzo, e Girolamo, mia lavoranti, li quali sono anorvivi. Questo fu alla fine di Giugno nel 1537. Se perciò dico d'essere stato giuntato, si può giudicare; e dove Lorenzo, suo fratello, mi domanda, lui me, in grosso debito, così di scudi 200. si farà debitore lui (1).

(1561)

1. Maggio 1561.

21. Domenico di Antonio Sputasenni deve dare a di 8. di Luglio per insiao a di 25. di Dicembre 1559, che sono mesi 4. e mezzo, per le spese date e fatte in case mia alla Dorotca, sua donna, et Antonio, suo figliuolo, e alla Margherita,

<sup>(1)</sup> Vedi il vol. 1, a cart. 345., dove il corriere fornino, qui nominato, vien dello Burbacca in luogo di Bashacca. Ascanio da Tagliacozzo e Girolamo da Perugia sono pure mentovati più volte nella Vita.

sua figlia, a ragione di fiorini 6. il mese; che così mi pare porti il dovere: le quali spese detti ai sopraddetti, perchè sotto di 8. di Luglio sopraddetto ditto Domenico fu preso ad istanza delli Signori Otto ec. : come per ricordo appare al libro Debitori e Creditori, segnato A.

Detto deve dare dal dì 25. di Luglio 1559. (che in tal di fu mandato alle Stinche ) insino al di 25. di Dicembre, per suo vitto di 4., anzi mesi 5., che gli mandai le spese, mattina e sera, a ragione di scudi dua il mese ec.: come ne appare ricordo in detto libro Debitori e Creditori, se-

gnato A . a 136.

Detto deve dare a di 25. di Dicembre 1559, perchè usci di carcere, per insino a di 1. di Maggio 1561., che sono mesì 16. e giorni 5 . (che detto di primo di Maggio 1561. uscirno di casa mia), per le spese fatte in tutto il d.º tempo a ditto Domenico et alla Dorotea, sua donna, et Antonio et Margherita, sua figliuoli, a ragione di scudi 8. il mese : come di tutto appare ricordo in d.º libro Debitori e Creditori seg. A. a 136. (1).

<sup>(1)</sup> Vedi il Ricordo 17., e gli altri ivi citali.

5. Maggio 1561.

#### 22. Lettera di Cosimo Medici.

Riconoschiamo per il tenor delle presenti lettere, e facciamo noto a ciascuno, che, convenendo al Principe abbracciur benignamente gli uomini celebri e molto più prestanti degli altri; Noi con singolare affetto amiamo Benvenuto di Gio. Cellini , nostro cittadino fiorentino , artefice di gitto, e scultore d'incomparabil gloria chiaro, et il suo ingegno et maruvigliosa arte d'intagliare e fabbricare il marmo et il bronzo ammiriamo. Così Noi, acciò la sua gloria e virui con onori et beneficj accreschiamo ec. ec. ec., per queste et altre ragioni, che muovono l'animo nostro, incitati, al medesimo Benvenuto et suoi figliuoli et discendenti maschi, legittimi et naturali, per linea masculina, e di legittimo matrimonio nati e da nascere, permanenti in fede, per moto proprio, e di certa scienza, colla pienezza della nostra potestà, diamo e concediamo e liberamente duniamo, a detto Benvenuto, la casa posta in Firenze nel Quartier di S. Croce, nella contrada o via chiamata del Rosajo, infra i suoi confini notissimi; la quale, abitandovi per grazia, il de Benvenuto giustamente la pussioda con tuste, le sue ragioni etappertenense d'ogni sorte, et con l'orto: il quad dono cust voglio, che, di lui, dia estimonio della benevolensa e benignità nostra, et acciò il prefato Benvenuto, con le opere si di Scultuir ra come di getto, con più chiari e par ampii meriti posta alla giornata conseguir da noi cose maggiori co.

Questa è la nostra deliberata volontà, testificata dalle presenti, di nostra mano soscritte, e munite coll'impronta del si-

gillo di piombo.

Dato nel Castello nostro di Pietra Santa li 5. di Maggio, l'anno dell'Incarnazione di N.S. 1561., del nostro Ducato di Firenze il 26. e del Senese il 5. ec. (1).

## Venerdì dì 18. Luglio 1561.

23. Ricordo, come questo di soprascritto M. Guido Guidi, Medico di S. E. Ill., ha detto a me Benvenuto Cellini, da parte di S. E., che la casa sia liberamente mia, cioè di me Benvenuto; e che vuo-

<sup>(1)</sup> Questo Motuproprio fu in gran parte pubblicato nel 1731., nella prefazione ai *Trattati* del Cellini. Vedi il nostro vol. 3. a cart. xxxv.

464 RICORDI DI BENVENUTO le S. E., gli dia il Cristo di marmo ec. come sopra ec. (1).

#### A di 11. di Settembre 1561.

24. Kicordo, come al di sopraddetto dal Balzello mi fu reso un anello, nel quale era legata una turchina, il qual anello io avevo dato più tempo fa in pegno a detto Balzello. Essendo io stato nella casa, dove di presente abito, da circa 15. anni, la quale lo Illmo Signor Duca Cosimo, Duca di Firenze e di Siena, mi aveva donata, d.ª casa (2); e detta casa era già dell'erede di Luigi Rucellai (3), e avendo loro debito al Balzello anzidetto,... de'Nobili mi aveva fatto pagare, per la pigione, di scudi 500. , per aver abitato detta mia casa per 15. anni: et per esserne stato assoluto dal detto Illmo Signor Duca Cosimo, e fattomi dono di d.a casa, gli Ministri del sopraddetto Balzello (4) mi hanno

<sup>(1)</sup> Di Guido Guldi si è parlato più volte nella Vita. Intorno al Crocifisso di marmo veggansi le carte 379. 384, 423, ed i luoghi citati a cart. 425, di questo volame.

<sup>(2)</sup> Molto prima del Motuproprio surriferito aveva il Duca già donala la casa al Cellini. Vedi a cart. 193. 232. ec.

 <sup>(3)</sup> Vedi vol. I. a cart. 256.
 (4) Balzello qui vale Magistrato delle gravezze straor-dinarie, significato mancante ne vocabolarj.

reso il detto anello; e fattone loro ricevuta in sur un pezzo di quarto di foglio ec.

25. La Legittimazione di Giovanni (1).

A dì 1. di Dicembre 1561.

icordo, eggi, questo di soprad.º, come si riebbe il Privilegio della Legittimazione del mio figlinolo Giovanni da M. Francesco Vinta, la quale fu spedita il di 20. di Novembre, in Livorno, dal nostro Signor Duca Cosimo, con tutte le sue appartenenze; scritto in carta pecorina, con lettere d'oro, col piombo di S. Giovanni et l'arme di S. E. Ill., e di sua mano sottoscritto. Questo detto mio figliuolo io lo cognosco esser di mio vero sangue; et questo veramente si è il vero erede, con tutto che all'adottivo io voglia bene, al quale posi nome M. Benvenuto: anche al ditto si farà tal parte, che lui possa vivere et allevarsi colle virtà (2); qual più chiaramente dirà il mio testamento, che di nuovo si accomoderà; et piacendo all'Onnipotente Iddio, ch'io viva ... per allevargli et empiergli di virtà, colla grazia et ajuto di Dio vivo ed immortale.

Benv. Ce lini Vol. 11.

Vedi il Ricordo 19. e i passi ivi citati.
 Questo figlio adottivo si è Antonio di Domenico Sputasenni. Vedi il Ricordo 17. ec.

26. Donazione della Casa.

A dì 20. di Marzo 1561.

icordo, a di d.º, come M. Benvenuto nostro ebbe dil Vinta, Segretario di S. E. Ill., il Privilegio del dono della casa, fattogli da S. E. lil : il qual Privilegio è sottoscritto di mano dell' Illmo ed Eccellmo Sig. Duca Cosimo de' Medici, Duca di Firenze e Siena, et fu, detto Privilegio, spedito da S. E. Ill. in Pietra Santa a di 5 di Marzo 1501.: quale contiene, come S. E. til gli done liberamente la casa deve abita, et ba abitata (dappoiche lui entrò a servire S. E. III. ) per ordine di quella ; et è posta fra ()rbatello e la Nunziata, nel Quartier di S. Giovanni, e confina a primo con l'orto lelli Innocenti, a secondo Francesco di Piero Lanciajo da Castello, a terzo con Pier Recordi, a quarto Antonio Findini, quale sta a pigione: a me et a miei fighuoli et eredi legittimi e naturali, nati da legittimo matrimonio o naturale, ec.: et così a nto con tutti gli ordini opportuni; fatti tutu gli atti al modo ec. , e alle Riformazioni : e come di sopra si disse, e sottoscritto per mano di S. E. Ill., e piombato

con la sua arme e il S. Giovanni, et sot-

toscritto dalli 2. Segretari.

M. Lelio Torelli, M. Francesco Vinta, Segretari sottoscritti in detto Privilegio (1).

> A di 19. di Febbrajo 1562. (1562) anno ab Incarnatione.

27. Micordo, come questo di soprad. detto io riscossi il mio Privilegio del dono della casa, il quale S. E. Ill. mi ha donato per Giovanni, mio figliuolo, et per sua linea masculina legittima: il qual dono era in prima stato fatto a me; ma io chiesi grazia per il detto Giovanni, mio figliuolo, il quale mi aveva di già legittimato S. E. Ill. La qual legittimazione diceva, che gli levava ogni maechia, come di vero matrimonio nato ei si fussi ec.; et dopo feciono il d.º Privilegio: et per l'una et per l'altra causa, et per essere la cara sua madre pura et vergine fanciulla, et io per essermi privato d'ogni altro piacere carnale, il d.º Giovanni si potrà vantare come vero nato legittimo ; che naturalmente e quanto a Dio ec. (2).

Intorno a Lelio Torelli vedi a carl. 393. Il privilegio ossia motuproprio della casa sta fra questi Ricordi al num. 22.

<sup>(3)</sup> V. il Ricordo 19. ec.

(1563)

A dì 20. Luglio 1563.

28. Ricordo, questo di zo. del corrette, 1565., come io sono stato messo al libro segnato P. a 125. de'salariati dell'anno 1563., tenuto per Lattanzio Gorini, a fiorini 2007, di moneta ec.; ed hanno cominciato fino dal 1. di Giuguo, 1565., passato: e questo è per conto dell'Opera di S. Maria del Fiore, per quello ho da fare per detta, nel Duomo; perchè a quello che io ho servito S. E., per suo interesse, non fermò mai il mio salario; come si vede per la Supplica da S. E. risegnata.

39. Copia di una Supplica fatta a S. E. sotto il di 13. del corrente Febbrajo.

ILLMO ET ECCELLENTISS. SIGNOR DUCA.

Sono costretto dalla disgravia mia a dar di nuovo molestia all' E. V. Ill.; poichè il suo beniguissimo Rescritto, che con la sua solita bontà si era degnata fare a una mia Supplicazione, si è perso nelle mani di M. Demiziano, il quale di sua mano mi scrive la polizza, che S. E. Ill.

vedrà inclusa in questa. Io gli avevo supplicato, che (poiche Ella aveva rescritto alla detta Supplicazione mia, che voleva, che la provvisione delli scudi dugento l'anno uscissino da Lei, et che io servissi l'Opera) ora che io avevo messo mano nel quadro dell'Adamo, la si degnassi ordinare quando e dove gli piaceva, che uscissi questa provvisione ec.: e, come io ho detto, il Rescritto suo si è perso. E crederei, che la mia mala fortuna mi avessi a tener sempre in questi travagli, se io non conescessi, che la gran bontà et magnanimità di V. E. Illma è per superare ogni mala fortuna non solo mia, ma di tutto il mondo; alla quale umilmente mi raccomando.

Copia della polizza di mano di M. Domiziano, fatta a M. Benvenuto.

In substansia era il Rescritto di S. E., che si contentava, che la sua provvisione cominciassi dal mese di Giugno prossimo passato ec. Vi erano altre parole, delle quali non mi ricordo.

Copia del Rescritto della soprad. Supplicazione.

Fosse la provvision di Benvenuto a essere di scudi 200. l'anno, da cominciare a di 1. di Giugno passato, e così a essere messo a ruolo, el pagato di mano in muno ec.

19 21 Gm

(1565)

3. Febbrajo 1565.

30. Kicordo, questo di 3. di Febbrajo 1565., come per insino del mese di Agosto prossimo passato si mando a S. E. Illma il nostro Crocifisso di marmo bianco, fine, in sulla croce di marmo nero, fine , di grandezza, la figura, di braccia 3., così di statura d'un nomo vivo, di bella grandezza : il qual Crocifisso è di mano di M. Benvenuto Cellini. Et con ciò sia cosa che per il passato non se ne sieno mai più fatti di marmo, per esser opera quasi che impossibile, il d.º M. Benvenuto lo fece a tutte sue spese, le quali furono grandissime; et essendo domandato tempo fa dalla felice memoria della Illma Sig. Duchessa di quello et quanto il d.º M. Benvenuto lo stimava, il detto rispose, che lo aveva fatto per il suo sepelcro et con grandissimo studio per genio d'arte, di maviera che, se avessi avuto a rivenderlo, il d.º lo stimava meglio scudi due mila d'oro in oro ec.: et questo ragionamento fu al Poggio a Cajano, alla presenza dell'Illmo et Eccellmo Signor nostro, il gran Duca (1) Cosimo, al quale venne volontà, il soprad-

<sup>(1)</sup> Il ms. ha Gran Duca; ma veggasi la nota (1) a cart. 229.

detto mese di Agosto 1565., di mandare per esso Crocifisso ec.: et così il detto Benvenuto glielo fece condurre, a spese di S. E. Illma, per insino si Pitti, dove oggi si posa in una sua camera ec. Et perchè il detto M. Benvenuto si reputa a favore, che la detta S. E. Illma aggradisca le cose sue, si contenta, che il pagamento sia di scudi 1500. d'oro in oro, nun ostante che di sopra si dica scudi 2000., sivilli ec., e quel più e meno, che S. E. Ill. vorrà; et tutto con sua biuona grazia ec.

CELLINI.

Lo Illmo et Eccellmo Signor Duca di Firenze e di Siena, il gran Cosimo de' Medici, Signor nostro, deve dare, a di 3. di Febbrajo 1555., scudi mille cinquecento d'oro in oro; e sono contento, e di tanto ci contentiamo, ci dia del nostro Crecifisso, mandato a S. E. Illma, per insino dal di ... d'Agosto prossimo passato, a Pitti, con tinte quelle qualità e di

Quanda io facevo il modello del Nettuno, in Piazza nella Loggia, dissi a M, Barcolommeo Concini, Segretario di S. E. Illma, che da mia parte offerisci in Iono il soprad.º Croccifisso all'Illma Sig. Duchessa; il quale mi rispose, dipci z. giorni, come S. E. non lo voleva in dono ecc: e quando S. E. lo vorri, lo vuol pagre tutto quel ch' e' vale: di modo che io fui 472 RICORDI DI BENVENUTO disobbligato del dono; et per questo è lecito, che mi sia pagato il dovere ec. (1).

(1566) A di 3. Settembre 1566.

31. Nicordo, come questo di soprascritto mi è nata una figliuola a ore 11. e tre quarti d'oriolo, e ta ore 22 e mezzo, il medesimo giorno, la feci battezzare; et il compare fu il Sig. Baldassare di Pietro Sovrez, mercante spagnuolo, e comsre Maddalena Margherita d'Antonio Crocini.

A di 19. Settembre 1566.

32. Micordo, questo di sopraddetto, como passato dell'anno 1566. Si fece un contratto con Pier-Maria di Vespasiano Danterigoli, per cento della nuora allogazione del podere della Fonte, situato nella Potesteria di Vicchio di Mugello, rogato Ser Gio. di Ser Matteo da Falgano; nel qual contrato in substanzia si dice esi dichiara, che, con ciò sia cosa che il detto podere sia

<sup>(1)</sup> Vedi il Ricordo a3., e i luoghi ivi citatt.

nostro . durante la vita di me Benvenuto Cellini, et coo ciò sia cosa che ancora, per insino dal mese di Dicembre dell' anno 1561, il d.º podere si affittò al sud.º Pier Maria di Vespesiano Danterigoli (dal quale si è comprato alla sopraddetta vita) per anni 5. da cominciarsi il di 1. di Febbrajo di detto anno 1561., per scudi 70. d'oro in oro, per ciascun anno, di frutto, da pagarsi ogni sei mesi la rata che tocca di scudi 35. simili ec., il qual fitto sarà fornito per tutto Gennajo del presente anno 1566, ec.: ma volendo di nuovo convenire. che il detto Pier Maria Danterigoli ripigli a fitto il detto podere da noi, si è fatto il sopraddetto contratto di nuova allogazione d'affitto, che abbia a cominciare il di r. di Febbrajo 1566. (che allora saranno forniti li cinque anni della prima allogazione, come di sopra); e se gli concede per scudi 65. d'oro in oro, di moneta di lire 7. per uno, l'anno, durante d.ª allogazione tutta la vita del soprascritto M. Benvenuto Cellini, da pagarsi ogni 6. mesila rata che tocca, cioè scudi 32. e mezzo simili per paga: che la prima sarà guadagnata per tutto il mese di Luglio prossimo a venire 1566., e durar come segue ec.: con patto . che, se il detto conduttore trapassi le due paghe del surriferito pagamento alli tempi convenienti, sia in arbitrio del detto nostro M. Benvenuto il rilui piacerà.

E perchè il detto Pier Maria di Vespasiano Danterigoli, conduttore, è debitor nostro a cora della prima locazione, d' un anno e mezzo in circa, che sara fornita al tempo come di sopra ec., hanno convenuto, che si riserbi scudi 70. d'oro in oro della sopraddetta prima allogazione. e non sia tenuto a pagarli, se non dopo la morte del d.º nostro M. Benvenuto .(1).. per sua ultima volontà dichiararsi ec. È di tutte le soprascritte cose, così della prima come della seconda allogazione, come principali nostri mallevadori prendiamo .. (2) .. Ser Filippo, Prete, fratello carnale del detto Pier Maria di Vespasiano Danterigoli, obbligatosi ciascuno in solidum; come più largamente appare nel contratto detto di sopra, al quale s'abbia rapporto ec.

E perchè il detto Ser Filippo uon fu presente al sopra idetto contratto, il di 22. di Settembre stante, 1506, venne e ratificò quanto sopra ec. , per contretto rogato il soprascritto Ser Gio. di Ser Matteo da Falgano, d'ordine ec., da tenere ec. (3)

<sup>(</sup>t) Qui manes probabilmente qualche parola. (2) Anche qui pare um nerso il nome di uno dei

<sup>(3)</sup> Vedi a cart. 396. 412. 415. 418. ec.

### A di 19. Settembre 1566.

33. Ricordo, come a di detto fu mandato un mandamento dal Sig. Potestà di Viccibio, per orline del Signoti Ufiziali di Decima, per un'accusa fatta; che infra 10. giorni prossimi futuri si comparissi avanti ai detti Signori Ufiziali a veder da accusa, et di tirare a Decima, nou gli arendo tirati, i beni posti a Farneto, luogo de' la Fonte: et ali 23. del sopraddetto si comparve, et fu dichiarato l'accusa esser nulla ec.; et così se n'ebbe la licenzia, che rimandossi al d.º Sig. Pottstà ec.

## A di 4. Dicembre 1566.

34. Înicordo, come questo di sopraddetto si è comprato un merzo podere, per indiviso, posto in Mugello. luogo detto il Poggio, Potesteria di Vicchio, da Pier Maria di Ser Vespasiano Dauberigoli, contiguo al podere del sud.º Pier Maria, per prezzo di forini 200, di monetta co, con patto resolutivo di 5, anni; come appare nel contatto di Ser Andrea Recuperati, Notajo: e se gli dette in sul contratto ec. (1).

<sup>(1)</sup> Vedi a cart. 423.

### A di 12. Marzo 1566.

35 Ricordo, questo di sopraddetto, come si è compro tre quarti d'un podere posto in sull'Ombrone. luogo detto alle Sachetta, Popolo di S. Michele a Canciano, da Alamanno di Bernardo de Medici, con patto resolutivo di 3. anni, per prezzo di scudi 300, di moneta di lire 7, per scudo, a tutta sua gabella; et si è obbligato alla difesa generale, et altre clausule poste nello strumento, rogato Ser Pier Francesco di Bertoldo, Notaro alla Mercanzia, sotto di detto 12. di Marzo, come al suo Protocollo, al libro ec., a 149. ec.

# (1568) A di 1. Febbr. 1568.

36. Lioordo, come questo di sopraserito io Benvenuto Cellini ho compro da Matteo d' Antonio di Bastiano Tassi, roccolajo di Vicchio di Mugello, abitante nel castello di Vicchio, un campo di staja 3. in circa di terra lavorativa, vitata e futtata, andronata, posta nel Piano di Piazzano, Popolo di S. Ministo a Piazzano, Potesteria di Vicchio, per prezzo di scudi 38, d'oro in oro, di moneta di lire 7, per uno, quali sborsai in sul contratto; con patto che, rendendomi detto prezzo infra 3. anni qualunque volta, il contratto sia resoluto a gabella del venditore: e dette per mallevadore a detta vendita e prezzo Francesco di Vincenzio di Tomaso Guidi-Danterigoli ec.; come di tutto ne appare il contratto rogato per mano di Ser Giodi Ser Matteo da Falgano, questo di sopraddetto.

Di Carnovale, a di 22. di Febbr. 1568., a Firenze. (1)

Ar. Ricordo, come questo di soprad.\*
io Benvenuto sono stato in persona a casa
di Domenico Sputasenni, oggi Cassiere alle Porte di Firenze, et ho saputo, come
Frà Lattanzio, suo legittimo figliuolo, si
stato a desinare alla casa del detto suo
padre Domenico; et me lo ha detto la
Caterina, sua zia, cioè sorella carnale del
detto Domenico, vero padre di d.º Frà Lattanzio; che questo nome si acquistò uelresser eletto Frate, il quale al suo Battesimo si chiamara Antonio di Domenico
Sputaseani ec. Ora per aver tento i d.º
fanciullo 12. anni in circa, ed avendogli

<sup>(1)</sup> Vedi il Ricordo 17. e gli altri ivi citati.

posto amore come a mio figliuolo, et perchè io gli ho tenuto di continuo un maestro in casa, al quale sempre ho dato le spese, et calzato e vestito in circa a 6. anni, e sebbene quei tai giovani son fatti sotto il mio pane et comodità molto sufficienti, il d.º Fra Lattanzio in cetanto tempo a gran pena egli aveva potuto imparare l'a , b , c , d : et conosciuto in questa gran durezza d'ingegno, nè per questo mai mi volsi a disamarlo, auzi sempre cercando tutti quei modi, che io potevo torre, sebbene con molta mia disagiosa et incomoda spesa, solo per non voler mai mancare alla mia prima e buona intenzione . pensai, che il metterlo infra i Fraticini della Nunziata, per quella compagnia simile all' età sua, il detto dovessi risvegliarsi alquanto; la qual cosa si era stata causa del suo bene, perchè veramente egli si risvegliava: et questo si fece con mie molte disagiate spese per quel tempo, che io avevo per le rabbiose invidie perso le mie provvisioni, con molti altri maggiori mia danni e di Francia e d'altrove, i quali moverebbono a gran compassione se io gli dicessi; pel meglio quindi voglio tacere.

Tornando al detto Fratino, questo Tornando al detto Fratino, questo dare tutte quelle comodità et bisogni suoi, ei mi costò a ua tratto più di 50. scudi d'oro: et perchè io non feci nulla, che prima io non lo facessi intendere a suo

padre et a sua madre , Domenico e Dorotea gli quali in questo tempo si erano alle Porte di Pisa et li stavano per istanza, et così avendo scritto loro tutte le dette cause et ancora di più, che io m'ero convenuto con i detti Frati, che quando il detto fanciullo fossi venuto agli anni di più discrezione, o che al medesimo non gli piacesse lo star Frate o che a me piacessi di ripigliarmelo, che con loro buona grazia et d'accordo io ne fussi satisfetto. A questo mi rispose il P. Generale di tal Convento, il quale si era in quel tempo a Firenze, et mi disse, che ogni volta ch' e' ci piacessi di fare tal cosa, voleva, che tutto quello che vi si era portato, tutto

In questo tempo venne il detto Domenico et Dorotea a Firenze; et mi vennero a trovare a casa et con molte parola ingiuriose dissono, alla casa mia ed a me, che il d. Teor figliuolo mai non me lo dettono, perchè io lo dovessi far Frate. Alle quali parole, sebbene insopportabili, io vestitomi di pazienza, con molta diligenza narravo loro tutte le dette cause et i patti, che io avevo con gli d.i Frati. Le quali mie amorevoli parole non fruttarono nulla; anzi istavano in sul dire, che rivolevano il loro figliuolo, et così tutti dua d'accordo, padre e madre del detto. tan-

restassi al Monasterio; per la qual cosa, credutala tanto ragionevole, io ne fui mol-

to contento.

to quanto gli stettono a Firenze, tanto contesono tal pugna : onde io sempre mi volsi all'innocenza del povero fanciullo. et non volsi lasciare vincere ne dal vituperio della loro isporca vita nè dalle loro mordaci parole: non mi volsi mai in nissun modo risentire, anzi ogni giorno crescevo carezze al detto fanciullo, perchè avendolo tennto tant'anni come creatura mia . cercavo tutti quei modi et vie , per le quali io potessi vincere la sua mala fortuna, insino all'aggiugner nuove cose con suo grand' utile e mia grandissima spesa; le quali si erano, che io avevo parlato con Fra Maurizio, organista del detto Convento, che, volendogli insegnare suonar d'organo, io gli avevo offerto uno scudo il mese, et ne avevo ... (1) ad alcuni de' detti Frati: dove io certo vedevo, che tal cosa mi veniva fatta.

In questo meutre di tempo occorse, ch'e'si tramutò gli ufizi, di sorte che tuti quelli Ufiziali, che stavano alle Porte di Pisa, furno forzati a venire a fare il loro servizio a Firenze; per la qual cosa essendo ritornati Domenico e Dorotea, padre e madre del d.º Frà Lattanzio, a Firenze, questi tristi e pazzi andavano ogni giorno a trovare il loro figliuolo, sempre dicendogli, che non vo-

<sup>(1)</sup> Manca qualche parola.

levano, che lai stessi così Frate; et molti di quei Frati dabbene più volte me lo ridissono. Onde io, di nuovo vestito di estrema pazienza, dicevo al do. Fratino: conosci, che, sebbene io ti ho tenuto tant' anni, Domenico e Dorotea sono tuo vero padre e madre; ma ei sono poveri, mendichi, et di più ei sono pazzi et cercano il tuo male; perchè io ti do tutto quello, che tu hai di bisogno, la qual cosa mi è di grande spesa, et ne sono contentissimo; ancora tu vieni ogni di per tutti li tua bisogni a casa mia, e sei ricucito, se sei sbranato, et mangi e bei, tu e chi tu meni teco, la qual cosa non potrebbe far tuo padre , sì perchè gli è carico di figliuoli et si perche il suo ufizio del Cassiere alle Porte non gli frutta tanto, ch'ei ti potessi dar le spese; di modo che, com'e. gli ti avessi sfratato, e' ti sarebbe forza il fare il zanaiuolo, se tu volessi mangiare e bere: però in questo non gli ubbidire; ma perchè e' ti son padre e madre, tieni benissimo a mente queste parole, che io ti dico: venendo loro a vederti al Monastero, fa loro tutte quelle riverenze e carezze, che tu sai e che ta puoi al mondo, insino al baciar la terra dov' ei posano i piedi, et più ancora, se tu sai e puoi; ma avvertisci solo a questo, che spressamente io ti comando per virtù di tant' anni che io ti bo nutrito ed ajutato, et per quello Benv. Cellini Vol. II. .

che ancora io con tanto mio disagio continuo d'ajutarti; et quello si è, che tu non vadi mai a casa loro, perchè là, alla lor casa, tu ci vedresti infinita povertà, ed alquanto sporcizio (1) per causa di quella tua zia, Tina , sorella di tuo padre: et di questo io voglio essere ubbidito. Conosci bene, che tu vieni a tua posta quasi ogni dì, se ti vien bene, a casa mia, dove tu cavi tutte le tue comodità, insino a darti delli denari, per gli tua piaceri, ogni volta che e' ti vien bene : sicchè io ti comando, che mai tu non vada a casa loro; perchè la prima volta che io saprò, che tu vi sia ito, io ti priverò affatto della casa mia, nè mai più in modo nissuno non ti vorrò nè vedere nè ajutare di nulla al mondo; anzi, dove tu hai da me tanto bene, io ti vorrò tanto male ec. ec. Ed ogni volta, che io lo vedevo, gli dicevo le medesime parole, sempre presenti quei Fraticini, che il detto menava seco; et maggiormente gliele dicevo in quest' ultimo; perchè e' m' era stato detto, come gli era ito molte volte a casa gli detti ec.

Per la qual cosa io molto addirato, et conscendo, che io era uccellato; e però (siccome in tutte le zzioni della mia vita sempre mi son volto a Dio) sebbene io lo

<sup>(1)</sup> Questo vocab, manca nella Crusca.

sapevo certissimo, che gli andava spesse volte a casa de' medesimi, siccome io ho detto, lo sgridavo: e finalmente, essendo in casa mia il di del Giovedi grasso (detto fra noi Berlinguccio) a desinare, io gli dissi, ch' ci venisse tutti gli altri di del Carnovale, e che si guardasse di non andar altrove.

Ora venendo il di ultimo del Carnovale, io mandai tre volte il mio servitore per lui al Convento, e il Maestro delli Novizi disse, com'egli era fuori. Per la qual cosa, desinato ch' io ebbi , così ammalato et zoppo, me ne andai insino di là dal Carmine, al canto del Lione, che così è nominato il luogo, dov' è la casa di sno padre : et essendomi così accertato del vero, et conosciuto, che io davo il mio pane a un mio nemico, avendo io fatte tutte le mie debite scuse con Dio, vero, immortale, il quale sa il vero d'ogni cosa; di modo che con queste mie giuste ragioni io licenzio Frà Lattanzio, che si chiama al Fonte Antonio, et in casa mia si chiamò Benvenuto, et in nel Convento della Nunziata si chiamò, come ho detto, Frà Lattanzio: il detto io licenzio et privo di tutto quello, che mai io gli avessi promesso; et lo licenzio come libero et scapulo da me et di tutte le cose mie, come se mai io non lo avessi nè veduto nè conosciuto; nè voglio, che per via alcuna il detto poss' avere ne domandare nulla del484 AICOADI DI BENVENUTO le mie facoltà nè di nulla di mio, che di me si trovi al mondo ec. Et così di mia mano fo cotal ricordo questo di sopraddetto.

lo Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini, Scultore in Firenze.

A dì 24. Marzo, a ore 13. da orinolo; che domani, che sarà il dì della Nostra Donna, che da noi si piglia il millesimo 1569.

38. Micordo, come il di detto, alla ditta ora, mi è nato un figliuolo mastio, bellissimo, per grazia sola di Dio, il quale si è battezzato in nel medesimo giorno, che gli è nato, et gli ibo posto nome Andrea Simone, cavato dal libro de Vangeli, Toccando il detto libro et apertolo (con segno della Croce et il Pater nostro) a occhi chiusi, mi si mostrò questo nome, il quale mi fu gratissimo per più e diverse cagioni: la prima, il venir da Dio; la seconda, perchè l'avolo mio aveva nome Andrea Cellini, uomo virtuoso et huono, et visse yoo. anni in circa.

La Liperata et la Maddalena et quest'Andrea Simone, tutti sono nati santamente legittimi: et questa disposizione si destò in me, solo per vivere in nella grasia di Dio et per osservare gli Santi Deoceti della Sauta Chiesa Romana. Il vasodi detta, dove son nati, io ebbi puro et immaculato, et dipoi ne ho tenuto cura da quel ch'io sono (1).

A di 2. Aprile 1569. (1569)

39. Ricordo, a di 2. d'Aprile 1569., come Benvenuto Cellini ha dato a Suora Liperata, sua nipote, Monaca in S. Orsola di Firenze lir. 3. 10. per la sua prima

<sup>(1)</sup> Il Cellini si era finalmente ammogliato, nel 1560. circa, con una sua serva, la quale diligentemente l'aveva assistito in quella sua lunga malattia, ch'egli credette cagionata da veleno. Ciò si legge nel Ricordo segnato col num. 42.: ed anche nell' estratto del testamento di Benvenuto, che vedrassi nell'Aggiunta, parlasi di tre figli legittimi, e della moglie del Cellini, ivi chiamata Madonna Piera. Forse questa donna si è quella stessa , che servivalo nel 1552., e che da lui vien lodata a car. 281. e 287. come la più valente e la più amorevole che mai nascesse; ma siccome questa serva vien ivi detta Mona Fiore, e non Piera, così ammet-tendo la predetta ipotasi, bisogna supporra, che il nome di Fiore e quello di Piera sia stato male scritto o . pin probabilmente . mal letto o nell' uno o nell'altro dei due lunghi ; giacche d'altronde non è difficile lo scambiar leggendo, fra loro que due nomi, che ambedue sono altresi poco comuni. Anche quella figlia del Cellini, che qui vien detta Liperata, come appunto chiamavasi anche la sorella del medesimo, nel detto estratto è chiamata , cred'io per errore, Reparata.

provvisione, datale da detto M. Beuvenute: la qual provvisione, vuole che se le paghi ogni mese, durente la vita di detta Suor Liperata, e non più là; a non vuole esser renuto ad altro, nò al Monastero nè ad altra, se non a detta Suor Liperata, durante la sua vita naturale (1).

I. M. I. (2).

A dì 22. Giugno 1569.

40. Lorenzo di . . . . Dardinghelli e Giuliano, sue figlinolo, devono avere, a di 22. di Giugno 1569., scudi 300., di moneta corrente di lir. 7. per ogni scudo; e sono per l'entratura della bottega dell'Oreficeria, posta in Calimara, in sul canto vicino a S. Andrea, infra sua confini, comperata da loro, con patto di retrovendita di 5. anni : e sismo convenuti, che io vi possa fare una madia per fianco, da potervi mettere più lavoranti (nella qual madia mi danno licenza, che io vi possa spendere insino a scudi 15., di moneta co, non la guardando in qualche acca di più), e siccome alla fine di detti 5. anni, 702 e siccome alla fine di detti 5. anni, 702

<sup>(</sup>t) Vedi il Ricordo 9. (2) Jesus , Maria , Joseph,

CELLINI. lendo il detto Lorenzo o Giuliano, suo figliuolo, riscuoter la detta entratura e bottega, sono tenuti a rendermi dette spe-

se : come di tutto appare per contratto rogato Ser Giovagni Batista di Giordano. Notajo al Palazzo del Podestà, sotto detto di : al quale s'abbia rapporto ec.

#### A di 2. Aprile 1570. (1570)

41. Kicordo, oggi, questo di soprascritto , com' io Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini ho dato a pigione a Maestro Bartolommeo la mia casa di Via Benedetta, senza aver copia della Convenzione per ciò fatta.

42. Copia d'una Supplica data al Serenissimo Gran Duca Cosimo et del Rescritto, ch' esso ha fatto per la Causa cantante Sputasenni (1).

SERENISSIMO GRAN DUCA.

Per tutti quei gran benefizi, che il nostro immortale Iddio ha concesso a

<sup>(1)</sup> Vedi il Ricordo 17. e gli altri ivi citati. -- La

Come benissimo, io credo, che V.A. sappia, che sono circa a 20 (1) auui, che con amore ho accolto un figliuolino, qual era d'età d'anni 3. in circa. Questi era figliuolo d'un test tere et d'una donna, chiamata Dorotea, la quale mi avera servito per modello, per la Medusa e per la altre femminelle, 4. anni in circa; dipoi io le feci clemosian di 100. fiorini per la sua dote, la quale sciupando col sno marito, questi finalmente per le sue azioni si fece bandir dalla città, lasciò la sua buon'arte. Per questo, detto Benvenuto fece certe pratiche, per le quasii, non esseado il di ei marito in modo di portar la coodanna.

voce cantanie nel significato di aperta o vigente manca ne' Vocabolari.

<sup>(1)</sup> Questa cifra è sicuramente baglista; poiché cistodo astra acritta questa Supplies nel 1530, il Cel·lini verrebbe a dire di avere accolto il figlio, di cul parlati, nel 1541, allorde elli non trovavasi ancora in Italia, ed altreve nel Ricordo 37, che porta la dasse del 1558, dice di aver tenuto il fincialio medesiano per circa 12, anni. Quindi io credo, che in lango 41 39, si debba qui leggero 14.

gione, fu mandato alle prigioni delle Stinche (1): per questo la sua povera moglie . non avendo altrove dove rifugiarsi, ne venne a casa mia con due figliuolini, uno mastio et una femmina, e piangendo mi pregò , che io ne avessi misericordia ; tal che io promessi di mantener lei, ma che i figliuoli la gli mandasse allo spedale: et così nel volergli menare allo spedale, detti figliuolini, mi disse, che là rimarrebbero privi della madre, e che io volessi ajutare un'abbandonata donna, ripiena di tant'angoscia : per ciò, sebbene io uon mi era molto in comodo, pure io gli presi insieme con l'afflitta madre; et ancora al loro padre io gli mandavo sera e mattina il cibo alle carceri, promettendomi, che io lo ajutassi in tanto bisogno, che il nostro vero Redentore mi dovessi rimunerare; siccome io spero ancora da lui esser amato per la santissima sua bontà ec.: ed atteso questo presi la madre, i figliuoli, e gli tenni circa a 18. mesi.

Al detto Domenico toccò, per tratta, l'accomodarsi a servire in Pisa, stradiere alle Porte; dove allora io mi feci lasciare il suo figliuolino, il quale, per non aver io figliuoli, mi venne voglia d'adottarle

<sup>(1)</sup> Nel 25. Luglio del 1559. Vedi i Ricordi 17., 18., 21. 60.

parte delle 5. once di eredità ) et io non pensando al male, che mi è intervenuto, et avendo trascurato le mie ragioni; i detti miei contravventori (1) mi banno condannato, che io lo debha alimentare : dove i Signori Consiglieri hanno fatto, ch' io gli dia per 2 anni cento scudi ogni anno; e con tutto questo, mi riesce ciò molto difficile, perchè mi conviene detrarre il pane alli veri e santi figliuolini.

Consideri V. A., mio caro e santo Signore, che io sono poverissimo et ho servito per ella 26. anni (2), et ora sono veochio e vedrò mancare il pane alli mia dolci figliuoli : per ciò io non ho che amare la morte; che quando io penso a questo, sono in procinto di cascar subito morto.

Et io prego il Nostro Immortale Signore, che metta nel cuore di V. A., che detti Signori Consiglieri mi levino i' 2. anni del detto alimento, e che io non sia tenuto ad altro, e che allora la sua santa intenzione et misericordia mi tolga da quei mali et ancora dalle rapaci mani di costoro : perchè padre e madre del sopraddetto sono vivi e giovani e guadagnano bene, et io son vecchio, povero, impotente, e non guadagno molto.

(2) Dal 1545. al 1570. sono 16. apni.

<sup>(1)</sup> Forse devesi leggere contraddittori,

Perciò prego V. A., che mi faccia questa onesta grazia; che Iddio le acoresca sempre cose felicissime et compisca le sue sante brame ec.

Gli Magnifici Luogotenente et Consiglieri intendino queste cose et provegghino di maniera, che gli eredi di Benvenuto non abbino a sentirne nulla di danno da questo conto ec.

13. Giugno 1570.

Fu presentata agli Magnifici Signori Luogotenente e Consiglieri il di 28. detto. Chiese grazia alli Signori Consiglieri l'avversario di M. Benvenuto di voler supplicare S. A.; la qual grazia gli fu concessa, veramente cootro ogni dovere, ma perche il mio avversario si era favorito da Jacopo Pitti, ora Luogotenente, forse per qualche sua disorbitante comodità: con questo ebbe il sottoscritto

Rescritto:

S. A. ha inteso, che i beni di Benvenuto passino no figliuoli e non negli adottivi; perchè Benvenuto non si avvebbe adottato, se avessi creduto aver altri figliuoli, o quello avessi a fer simile riuscita ec. 5. Luglio 1570. A di rr. Luglio 1570.

Licordo . come fu fatto il partito di tutte fave nere in mio favore, il di sopraddetto, dalli Magg. Signori Luogotenente et Consiglieri; che gli mia eredi, cioè figli veri et altri a chi mi paressi di donare il mio, non sieno tenuti a dar nulla al figlinolo di Domenico Sputasenni, il quale ha nome Antonio di Domenico detto al Sacro Foute, et per sopra nome Nutino (1), et Fra Lattanzio, sfratato dalla Nunziata per sue cattività, et da per sè fuggitosene a casa di Domenico Sputasenni, suo padraccio ec. : et per questo et per altre sue cattività le leggi feciono, che io Benvenuto non fussi tenuto a dargli nulla, salvechè un poco di alimenti per qualche tempo, come più chiaramente si chiarirà ec.

<sup>(</sup>s) Cioè Benvenutino, come ne' Ricordi 25. e 37.

## A di 8. Luglio 1570.

44. Nota, come a di 8. di Luglio 1570 io fui accusato da una falsa spia, dicendo, che non avevo pagato la gabella della Convenzione e Commessione (1) fatta con Bindo d'Antonio Altoviti (2); dove io comparsi il sud.º dì 8. et mostrai agli Ufiziali una Scritta fatta di mano di Ser Agnolo (3), la quale dice, come io avevo satisfatto in. fino il di 24. Maggio 1564.; perchè ancora a quel tempo io fui nojato per conto di alcuni nuovi modi, che il d.º Bindo aveva fatto, per la qual cosa il detto Ser Agnolo con ordine delli Ufiziali fece la detta Scritta, et mi liberò in tutto et per tutto di ragione ec. La detta Scritta è insieme con tutti gli contratti, che io tengo del detto Bindo.

45. Ancora fui accusato nel medesimo di dalla medesima spia per la gabella della Commessione fatta con Vanni di Gian Filippo dal Borgo a Buggiano ec.; et a di 10 del sopraddetto si ritrovò, come

<sup>(1)</sup> Accessemento. Qui sta metaforicamente. (2) Vedi il Ricordo 2. e gli altri ivi citati.

<sup>(3)</sup> Agnolo Mazzerelli , come nel seguente Ricerdo.

s' era pagata, al libro D, 197. 150. ec.: et così fu cassato l'accusa, in un libro di carta pecora, per mano del sopraddetto Ser Agnolo Mazzerelli da Fojano, et Ser Francesco Salamoni.

# A dì 26 Ottobre 1570.

46. Nicordo, come a di detto gli Magnifici Signori Luogotenente e Consiglieri, per ordine di Sua Altezza, feciono stimar la casa, che fu di Giovanni di Giovanni Carnesecchi, alias il Lenzi, vendutami, a me Benvenuto Cellini, la quale io avevo compro dal suddetto Carnesecchi insino dall'anno 1556., del mese, 14., di Dicembre, con patto di retrovendita, di 3. anni; il quale essendo trapassato, il detto tempo vero, e volutola volentieri rendere alli detti Carnesecchi per quello ch'io m'era sborsato, gli detti Carnesecchi non attesono a tal cosa; di modo che, venuto il giusto tempo, io pagai la intera gabella. Dipoi loro cercorno di venderla ad altri. la qual cosa non poterno eseguire, per non essere ragionevole: e perchè la compra fu in nel detto tempo di scudi 300. di moneta di lir. 7. per ogni scudo ec., et parendo alli detti Carnesecchi, che la fussi a quel tempo comprata a buon mercato, seb-

n to Gno

496 RICORDI DI BENVENUTO. bene loro prima l'avevano compra da Pollini scudi 180.; imperò la fu stimata scudi 332 da Maestro Particino e da M. Baccio d'Agaolo, come ho detto ec. (1).

<sup>(1)</sup> Il fanono architetto Beccio d'Agnolo mori nel 15/3, come si è detto a cari. 365. Bisogna dunque supporre, che il Mestiro qui nominato fusse un sitre dello sitesso nome, o più probabilmente, che il testo sia scorretto, e che l'autore abbia voluto indicare Guilmo di Baccio d'Agnolo, Del Particino si è fatta menzione a cart 31/6.

### AGGIUNTA DI NOTIZIE

INTORNO

AL CELLINI (1).

1545. (ab Incarn.) In Febbrajo Benvenuto restaurò una figurina antica, per il Duca Cosimo, dell'altenza di braccia uno e mezzo, alla quale ha rifatto la testa, le braccia e i piedi. Vedi a cart. 269. (Memorie ms. del Sig. Consigliere di Stato Custodi. Vedi a cart. 336.)

Benv. Cellini Vol. II.

<sup>(1)</sup> Si uniscono qui alcune altre notizie intorno al Cellini, le quali non si trovano altrove in questi tre volumi. Esse in parte furono pubblicate anche nella edizione Cocchiana, ed in parte furono da noi ricavate dai lugghi, che si citano.

- 1554. Il 27. Aprile l'opera del Perseo fu finita e scoperta, in piazza, nel largo della Loggia. La stessa pesò in tutto libbre 1508. Vedi a cart. 338. (Memorie ms. suddette.)
- 1556. In Novembre fini Benvenuto una testa, di bronzo, rappresentante il Gran Duca Cosimo I., grande due volte più del naturale, insino alla cintura, armato d'una spoglia a tunica. Vedi a cart. 209. 231. 269. (Memorie suddette.)
- 1563. (ab Incarn.) A di 16. Marzo furon deputati sopra l'esequie di Michelagnolo Buonarroti due pittori e due scultori, como appresso:

Agnolo di Cosimo, detto il Bronzino, Messer Giorgio Vasari,

Bartolommeo Ammanati, Messer Benvenuto Cellini.

Messer Benvenuto Cellan.

(Vita del Cellini ms. nelle Magliabechiana, dove si cita il ms. intitolato =
Libro del Provveditore dell'Accademia del
Disegno, segnato di lettera E, dal 1963.

al 1571., a cart. 16. — Vasari — Notisie
Letter. ed Intoriche intorno agii uomni illusırı dell'Accad. Fiorentina, Firenze 1700.)

156g. A di 18. Dicembre Benvenuto di Maestro Giovanni d'Andrea Cellini, scultore e cittadi no fiorentino, fi testamento. Lascia d'esser sepolto nella Nunsiata, nella sepoltura,

ch'egli pensa di farsi, e non essendo fatta al tempo di sua morte, nella sepoltura della Compagnia de' Pittori, posta ne' chiostri di detta chiesa. Confessa la dote a Madonna Piera, sua legittima moglie, il cui casato non vi è (1), Reparata (2) e Maddalena (3) e Andrea Simone (4) suoi, e di detta Piera, figliuoli legittimi. Erede fa il detto suo figlio, a cui sostitui Messer Librodoro d'Annihale de' Librodori, Dottor di Legge e Avvocato , suo nipote di fratello ( come dice la copia volgarizzata del testamento), commorante in Roma (5). Lascio Curatore di detti suoi figli il Magistrato de' Pupilli, pregandolo a costituire per Attori di sua eredità Messer Piero della Stufa, Canonico fiorentino, il detto Messer Librodoro, e Andrea di Lorenzo Benivieni. (Così si legge, giusta la edizione Cocchiana, in un libro degli eredi di Benv. Cellini, che, con molti altri libri scritti di mano del medesimo, redò, molto tempo dopo, co'suoi Sta bili e Mobili, la Compagnia di S. Martino de Buonuomini.)

(1) Vedi il Ricordo 41.

<sup>(</sup>a) Forse Liperata, come leggesi nel Ricordo 38. (3) Questa figlia è forse quella, che nel Ricordo 31. si dice nata alli 3. Settembre 1566., e tenuta al sacrò Fonte da Maddalena Crocini.

<sup>(4)</sup> Vedi il Ricordo 38. e il 42. (5) Vedi il vol. I. a car. 46.

- 1569. (ab Incarn.) A di I. di Marzo Benvenuto fece società con Antonio e Guido Gregori, orefici fiorentini, per anni quattro. (Memorie Custodi sopraccitate.)
- 1570. (ab Incarn.) A di 12. Gennajo Benvenuto fece un codicillo, confermando ec., e a suddetti Attori aggiungendo Domenico di Niccolò di Cristofano Mannozzi, cittadino fiorentino. (Edizione Cocchiana dal libro suddetto degli eredi di Benv. Cellini.)
- 1570. (ab Ineurn.) A di 3. Febbrajo Benvenuto fece il secondo codicillo, nel quale
  ordino, che fosse consegnato al Gran Duca il disegno della statua del Nettuno, come pure tutte quelle statue, per detto
  Benvenuto fabbricate, di qualunque sorte
  sieno, finite o non finite, che siano
  in qualunque luogo, e che piaceranno
  a detto Serenissimo Principe. (Memorie
  Custodi Ediz. Cocchiana, dal libro
  suddetto; dove per altro si nomina il Principe Don Francesco in luogo del Gran
  Duca, nè si parla del disegno del Nentuno.
  - 1570. (ab Incarn.) A di 6, Febbrajo Benvenuto fa il terzo codicillo e provede alle figlie. Rogato il tutto da Ser Gio. di Ser Matteo da Falgano, Notajo e cittadino fiorentino. (Edizione Cocchiana dal libro suddetto.)

- 1570. (ab Incarn.) A di 15. Febbrajo morì Benvenuto Cellini (Notisie Letterarie ec. sovraccitate Memorie Custodi Serie di ritratti d'uomini illustri toscani I' Edis. Coochiana dal detto libro ec. legge: a di 13.)
- 1570. (ab Incarn.) A di 16. Febbrajo si fa l'inventario delle cose lasciate dal Cellini in stra casa; e tra le altre opere nominate nella prefazione ai Trattati (Vedi il nostro vol. III. a cart. xtt.tt.) si registrato: Un modello d'Ercole, che soffoca Anteo. Un altro Ercole, maggiore, di cera. (Memorie Custodi sovraccitate.)
- 1570. (ab Incarn.) A di 18. Febbrajo. Ricordo. Oggi, questo di 18. Febbrajo 1570., si sotterro Messer Benvenuto Cellini, scultore; e fu sotterrato per ordine suo nel nostro Capitolo della Nunziata, con una gran pompa funerale, dove si trovò tutta la nostra Accademia, insieme colla Compagnia: ed essendo andati a casa sua, e fatti sedere con ordine, quando furono passati tutti i Frati. e presto fu preso da quattro Accademici il cataletto e portato colle solite mute nella Nunziata; e quivi fatte le debite cerimonie della Chiesa, fu da' medesimi Accademici preso portato nel detto Capitolo, e quivi iterale le cerimonie del culto divino, entrò in rial-

to (1) un Frate, al quale fu dato, la sera avanti che si sotterrasse, il carico di far l'Orazione a detto Messer Benvenuto, in lode e opore della vita sua e opere di esso e buona disposizione dell'anima e del corpo, pubblicamente; che fu molto commendata e con gran soddisfazione di truta l'Accademia e del popolo, che a gara s'ingegnava d'entrare in detto Capitolo, sì per vedere e seguare detto Messer Benvenuto, come anche per sentire le buone qualità sue. E tutto fu fatto con grandissimo apparecchio di cera e lumi, si in Chiesa, come in detto Capitolo. ( Edizione Cocchiana dal sovraccitato = Libro del Provveditore dell' Accad. del Disegno, segnato di lettera E, ec.

FINE DEL SECONDO VOLUME.

Il Tribuno mostrava il cattivo ia un rialto. Cost traduce il Davanzati le parole di Tacito; reus in suggestu per Tribunum ostendebatur.

### EMENDAZIONI.

N. B. Il ms. forentino di quest' opera del Cellini, coll' autorità del guale abbiamo in moltissimi l'oughi emendal la lezione della prima edizione, conservasi nella Biblionetea Magliabechiana, e non già nella Laurenziana, come per equivoco si è da noi creduto per qualche tempo, e detto più volte.

#### Volume I.

A cart. xxit. si levi la nota (1), poichè tutte le sconcordanze, che ivi avevamo pensato di correggere, come proprie degli amanuensi, si sono poi lasciate, perchè riconosciute proprie dell'autore, ed usitata da qualche altro Scrittore.

A cart. XXIV. vers. 11.: quel che io potuto leggati quel che io ho potuto.

A cart. 261. vers. 12.: quelli che avevano leggasi quelli che l'avevano. A cart. 426. vers. 23.: concessi sieti leggasi concesso

A cart. 445. vers. 28. in luago di carrino, come hanno la l. ediz. e il ms., leggasi cirrino; e nella annotazione (1) si giustifichi questa lezione, citandosi il vol. Ill. a cart. 27. vers. 28., ove parlasi de curisi,

### Volume II.

come di pietre di poco valore,

A cart. 28. vers. 34. in luogo di parechi mesi, come hanno la 1. ediz. e il ms. Magliabechiano, leggasi pochi mesi, come ha il ms. citato dalla Crusca alla voce Lictissmamente; e quindi si corregga [annotazione (1) a cart. 54., dove til detto passo viene citato.

Errori sfuggiti nelle annotazioni di questo volume.

A cart. 185, vers. 8. corrutela leggi corruttela. A cart. 155, vers. 6. appicatevi leggi appiccatevi.

A cart. 256. vers. 7. Filippo Brunelleschi leggasi Fin lippo di Ser Brunellesco.

A cart. 311. vers. 2. il mio leggi a mio. A cart. 327. nella nota (1) in luogo dell'anno 1552. leggasi 1554., e conseguentemente pongansi i numeri 13. 11. 7. e 5., in luogo di 11. 9. 5. e 3.

A cart. 388. vers. 8. accellerò leggi accelerò.

0058 64536







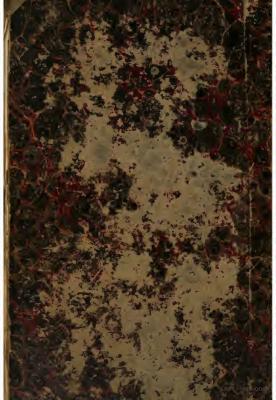